

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



488.1 S R. 144 Riss

## ASHMOLEAN MUSEUM LIBRARY

Deposited by Brasenose College 1950



henry Pelham.





F. 16.

.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | 4 |  |
|  |   |  |

٠ .

# ROMA ANTICA

D I

# FAMIANO NARDINI

EDIZIONE QUARTA ROMANA

RISCONTRATA, ED ACCRESCIUTA DELLE ULTIME SCOPERTE, CON NOTE ED OSSERVAZIONI CRITICO ANTIQUARIE

## DI ANTONIO NIBBY

MEMBRO ORDINARIO DELL'ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA

E CON DISEGNI
RAPPRESENTANTI LA FACCIA ATTUALE
DELL' ANTICA TOPOGRAFIA
DI ANTONIO DE ROMANIS

MEMBRO DELLA STESSA ACCADEMIA

TOMO II.

R O M A

NELLA STAMPERIA DE ROMANIS

MDCCCXVIII.

Con Licenza de' Superiori.

•

, . •

, --

. 

•

## IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

C.M.Frattini Archiep. Philippensis Vicesg.

## IMPRIMATUR.

Fr. Philippus Anfossi Sac. Pal. Ap. Mag.

• . . . . 



emanini Tili Tili

Balker inc!

## ROMA ANTICA

**D** I

## FAMIANO NARDINI.

### LIBRO QUARTO

La Regione Quinta detta Esquilina.

### CAPO PRIMO.

Alla quarta Regione si congiungeva la quinta, la quale, benchè fosse detta Esquilina, conteneva oltre la parte dell' Esquilie, ch' era fuori della terza, il Monte Viminale; sicchè pervenendo la quarta alla moderna Suburra, aveva a sinistra il Monte Viminale, e più in là il Cispio, che come già dicemmo, fu parte dell' Esquilie. La descrizione, che ne fa Sesto Rufo, è questa.

## Regio Esquilina cum Colle Viminali.

Templum Jovis Viminei. Ædes Veneris Erycinæ. Horti Plantiani. Lacus Promethei. Macellum Livianum. Nymphæum Alexandri . Station. Cohor. VII. Vigilum . Horti Mæcenatis. Regia Ser. Tullii. Amphitheatrum Castrense. Tres Tabernæ. Campus Viminalis sub aggere. Campus Esquilinus. Lucus Pætilinus. Lucus Fagutalis. Templum Junonis Lucinæ. Domus Aquilii Jureconsulti.

Ara Jovis Viminei. Minerva Medica Pantheum. Isis Patricia. Templum Silvani. Templum Æsculapii, Therma Olympiadis. Lavacrum Agrippinæ. Vici XV. Vicus Sucusanus. Vicus Ursi Pileati . Vicus Minervæ. Vicus Ustrinus . Vicus Palloris, Vicus Seius. Vicus Silvani. Vicus Capulatorum, Vicus Tragædus. Vicus Unguentarius, Vicus Paullinus. Vicus Pastoris. Vicus Caticarius. Vicus Veneris Placidæ. Vicus Junonis. Ædiculæ XV. Sejæ. Veneris Placidæ. Castoris . Palloris. Silvani . Apollinis. Cloacinæ. Herculis . Mercurii . Martis . Lunæ. Serapidis. Vestæ. Cereris .  $oldsymbol{Proserpinae}$  . Vicomagistri LX. Curatores II. Denunciatores II. Insulæ IIIMDCCCL.

Domus CLXX.

Lacus LXXXIX.
Horrea XXVII.
Balineæ privatæ LXXV.
Pistrina XXXII.
Regio continet pedes XVMDCCCCL.

#### Da Vittore si descrive così:

Regio Quinta Esquilina.

Lacus Promethei. Macellum Liviani . Nymphæum Divi Alexandri. Cohortes VII. Vigilum. Ædes Veneris Erycinæ ad portam Col-·linam . Horti Planciani, vel Plautiani. Horti Mæcenatis. Regia Servii Tullii . Hercules Sullanus. Amphitheatrum Castrense . Campus Esquilinus, et lucus. Campus Viminalis, sub aggere. Lucus Petelinus . Templum Junonis Lucinæ. Lucus Fagutalis. Domus M. Aquilii Jureconsulti, et Q. Catuli, et M. Crassi. Ara Jovis Viminei. Minerva Medica, Isis Patricia. Lavacrum Agrippince. Thermæ Olympiadis. Vici XV. Ædiculæ XV. Vicomagistri LX. Curatores II. Denunciatores II. Insulæ IIIMDCCCL. Domus CLXXX. Horrea XXIII. Lacus CLXX. Balineæ Privatæ LXXV.

Pistrina XII.
Regio continet in ambitu pedes
XVMDCCCC.

Il di più , che nell'altro Vittore si trova , è questo :

Regio Quinta Esquilina cum Turri, et Colle Viminali.

Al lago di Prometeo vi è per aggiunta Secund.

Alle coorti de' Vigili vi si premette Stat. Hercules Silvanus, alias Sullanus.

Tres Tabernae .
Templum Silvani .
Templum Feedlani

Templum Æsculapii . Lacus CLXXIX.

Pistrina XXII. alias XXII.

L'ambito si dice piedi XVMDCCCCL. alias XVMDCCCC.

Nella Notizia si legge:

### REGIO V.

Esquiliæ continent Lacum Orphei, Macellum Liviani, Nymphæum D. Alexandri, Cohortes duas Vigilum, Herculem Syllanum, Hortos Pallantianos, Amphitheatrum Castrense, Campum Viminalem sub aggere, Minervam Medicam, Isidem Patritiam, Vici XV. Ædiculæ XV. Vicomagistri quadraginta octo, Curatores duo, Insulæ tria millia octingentæ quinquaginta, Domus CLXXX. Horrea XXIII. Balnea LXXV. Lacus LXXIIII. Pistrina XV. Continent pedes quindecim millia DC.

Vi si aggiunge dal Panvinio.

Mons Esquilinus, alias Cispius, Oppius, et Septimius. Mons Viminalis, alias Fagutalis. Aggeres Tarquinii Superbi. Clivus Urbicus. Vicus Patricius. Figlinæ, Puticuli, alias Puticulæ in Esquiliis. Spes vetus.

Vicus Africus in Esquiliis antiquus.

Tabernola .

Lucus Querquetularius.

Lucus Mephitis.

Lucus Junonis Lucinæ.

Lucus Viminalis, alias Jovis Viminei.

Lucus Rubiginis.

Templum Jovis Fagutalis, alias Viminei.

Templum Silvani sub Viminali oum Porticu.

Templum Veneris Verticordiæ extra portam Collinam, via Salaria.

Ædes Rubiginis via Nomentana extra portam Catulariam.

Ædes Quietis extra portam Collinam.

Ædes Honoris ad portam Collinam.

Ædes Felicitatis.

Ædes Malæ Fortunæ.

Ædicula Pollucis in vece di Palloris.

Ædicula Fortunæ Parvæ.

Sacellum Deæ Næniæ extra portam Viminalem.

Sacellum Querquetularium.

Sacellum Jovis Fagutalis.

Ara Malæ Fortunæ.

Circus Aureliani cum obelisco.

Forum Esquilinum .

Basilica Sicini.

Al Campo Viminale aggiugne, in quo erat ædicula Fortunæ parvæ.

Horti Torquatiani .

Castra Prætoria.

Vivarium .

Thermæ Novati.

Balineum Paulli.

Lacus sine nomine CLXXIX.

Castellum aquarum Marciæ, Juliæ, et Tepulæ.

Arcus Gallieni .

Pistrina XXII.

Domus Regis Servii Tullii.

Quinti Lutatii Catuli
M. Licinii Crassi divitis.
P. Virgilii Maronis.
Propertii.
A Persii.
C. Plinii Junioris.
Licinii Imperatoris.

#### Ed il Merula vi aggiunge.

Ustrinæ publicæ . Sessorium . Domus Maximi , et Paulli .

## Vi aggiungerei io:

Trophæa Marii de Cimbris, et Theutonibus. Sacellum Marianum. Domus Æliorum, et horti Lamiæ. Suburbanum Phaontis. Lucus Lavernæ. Clivus Pullius. Aedes Dianæ in Vico Patricio . Naumachia vetus. Nemus Caji, et Lucii, ubi Naumachia Vetus, Agger Servii Tullii . Theatrum Floræ. Horti Variani cum Circo. Domus Maximi in Vico Patricio. Mons Sacer. Crypta Nepotiana. Clivus Cucumeris. Templum Solis. Templum Honoris, et Virtutis. Mons Septimius. Arcus Gallieni Imp. Vicus Lateritius. Domus Martii. Ager Veranus . . Domus Pudentis. Sestertium . Templum Herculis ad Portam Collinam.

Di là da S. Giovan Laterano, dove la Celimontana finiva, convien dire, che cominciasse questa presso le mura di Roma, secondando i confini di quella, e poi della d'Iside, e Serapide, quasi direttamente dietro a S. Matteo, dilungandosi fino a S. Martino de' Monti, donde per la calata di Santa Lucia in Selce scendeva alla moderna Suburra, e quindi alla Madonna de' Monti; poi torcendo a destra per la via diritta, che va a S. Vitale, perveniva alle Terme Diocleziane, e lasciatele a sinistra giugue-va all'argine di Servio Tullio, ed alle mura, fuori delle quali piegava a sinistra: e con esse andava fino alla porta Salara, come dalle particolarità, che in lei si leggono, ci s'insegna.

La parte dell' Esquilie, ch'è tra S. Croce in Gerusalemme, e la Porta di S. Lorenzo, detta Monte Oppio.

#### CAPO SECONDO.

Discorrendo Varrone nel libro 4. c. 8. del nome dell' Esquilie, e per una delle etimologie apportando. alii ab eo quod excultæ a Rege Tullio essent, soggiugne: Huic origini magis concinunt Luci vicini, quod ibi Lucus Fagutalis, et Lucus Mephitis, et Lucus Junonis Lucinæ, quorum angusti fines non mirum: jam diù enim late avaritia una est; item Lucus Larum, Querquetulanum Sacellum. Donde Sacellum traendosi, che Tullio ad imitazione di Numa consecra- querquetor de' Sacrarj degli Argei su i monti, sè anche egli sulle Esquilie tanti boschi sacri, o Sacelli ci pone in Querquebriga d'investigarli. Querquetulano fu il primiero tulanus. nome del Monte Celio, come coll'autorità di Tacito dissi. Querquetulana ebbe anche nome una delle parte di Roma da un boschetto sagro, che gli era appresso per relazione di Festo: Querquetulanæ, ut reputantur significari Nymphæ præsidentes Querqueto virescenti, quod genus sylvæ indicant fuisse intra portam, quæ ab eo dicta sit Querquetularia. Il Ninfe qual bosco sagro, e secondo l'opinione universale vulane. guardato da Ninfe, essere stato non diverso dal Sacello Querquetulano, che doveva esservi, sembra a me più che verisimile, giacche sotto i boschi quel Sa-

Lucus

Ninfe

cello si annovera da Varrone. Si pone da molti presso Santa Mária Maggiore, ma senza veruna autorità; o riscontro. Meglio dal Donati si dice sul Celio; perchè il nome di Querquetulano fu dato a quel monte; e le parole di Varrone nel luogo citato: Quorum angusti fines non mirum, jam diù enim late avaritia una est: item lucus Larum, Querquetulanum Sacellum, si spiegano, che anco il bosco dei Lari, ch' era a piè del Palatino, e il Sacello Querquetulano, ch' era nel Celio, erano restati angusti,

come gli altri dell'Esquilie,

Ma però cotal senso non può aggiustatamente correre, e senza durezza. Lucus Larum, et Querquetulanum Sacellum non possono avere relazione diritta al Quorum angusti fines, che il genitivo richiedederebbe, siccome l'hanno piana, e commoda all'antecedenti, Quod ibi lucus fagutalis, etc. e la particola *Item* non si aggiusta per altro verso. Secondo questo senso il Sacello Querquetulano, e il bosco de' Lari erano nell' Esquilie, ed il nome di Querquetulano posseduto anche dal Monte Gelio, se non necessita, non dissuade almeno il credere quel Sacello nella parte dell' Esquilie confinante col Celio, che prima delle mura di Tullio Ostilio, le quali l'esclusero, più per Celio, che per l'Esquilie poteva essere presa. Così il Bosco Querquetulano è facile, che fosse di là da S. Gio: Laterano, ed ivi nel basso, che divisivo era tra un Monte, e l'altro, la porta Querquetulana anch' ella detta ; appresso gli si può supporre il Sacello, ma sulla falda dell' Esquilie verso Santa Croce in Gerusalemme. Osservo, che Varrone volendo parlar solo de' Boschi dell' Esquilie, vi annovera non il bosco, ma il Sacello Querquetulano. Segno espresso, che il Sacello solo era nell' Esquilie, standole il bosco a lato sì ma sul Celio.

Lucus Fagutalis . Il Fagutale essere stato presso S. Pietro in Vincula, o Santa Lucia in Selce; si dice da molti, nè se ne adduce il perchè: dalla quale opinione io non mi disgiungo; ma per provarla è necessario parlar prima del Bosco Esquilino da Varrone tralasciato, forse perchè dal Re Tullio non fu fatto, se però non è lo stesso, che quel de' Lari. Varrone lib. 4. c. 8. riferendo le cime dell'Oppio, apporta in testimonio il libro de' Sacrarj degli Argei, nel quale si legge-

ya: Oppius mons princeps Lucum Esquilinum, Lucum Fagutalem sinistra, quæ sub mærum est. Oppius mons bicepsos simplex. Oppius mons terci-Lucus Escepsos lucum Esquilinum dexterior via in Taberno- quilinus. la est. Oppius mons quadricepsos lucum Esquilinum via dexterior in figlineis est. Ecco, che di Quattro quattro cime dell' Oppio tre erano appresso il Bosco sommità Esquilino; e dalla terza sommità salivasi per la Ta- dei moni Oppio. bernola tra il Coliseo, e San Clemente. Posta dunque la terza in faccia a S. Matteo, ove ancor le Terme di Filippo dicevano essere, la prima come la più prossima alla divisione fra l'Oppio, e il Cispio, ed alla Regia di Tullio, sarà fuor di dubbio la vicina a S. Martino de' Monti; la seconda segue, che sia quella, che dietro a S. Matteo presso S. Eusebio s'innalza, e la quarta più lontana diciamo pur quella, che presso al Giardino del Cardinal Cornaro si vede. Pongasi il Bosco Esquilino equidistante alla prima, alla terza, ed alla quarta presso a S. Matteo; secondo tal postura (che se non è certa, non ha almeno ripugnanza, nè altra non più ripugnante credo io facile ritrovarvi) la prima sommità potè alla destra verso San Matteo avere il bosco Esquilino, ed a sinistra verso S. Pietro in Vincula il Fagutale; a cui, come dedicato a Giove, conveniva luogo più vicino alla Città, ed alla Regia. Varrone un'altra volta nello stesso libro c. 32. ne scrive: Fagutal a Fago, unde etiam quod ibi Sacellum Jovis Fagutalis; e Festo: Fagutal Sacellum Jovis, in quo fuit Fagus arbor, quæ Jovis sacra habebatur; e Plinio nel cap. 10 del decimosesto libro: Fagutali Jovi etiam

nunc, ubi lucus fageus fuit. Non lungi dal Fagutale essere stato il Clivo detto Pullio, n'è autore Solino nel capo secondo Tar-Pullius. quinius Superbus, et ipse Esquiliis supra Clivum Pullium ad Fagutalem lucum; il qual Clivo forse

Delle tre altre cime la quinta, e la settima es- Cima sesere state presso S. Maria Maggiore, e la Villa Pe-sta dell' retta, vedremo in breve. Segue dunque, che la Esquilie. sesta fosse quella, che presso S. Croce in Gerusa-

non diverso molto era da quel moderno, per cui dalla nuova Suburra a S. Pietro in Vincula si salisce.

lemme dicemmo riconoscersi

Veduti i Boschi Sacri dell' Oppio, rifacciamoci

da capo per camminar con qualche poco di ordine secondo i siti.

3

1

=

La Chiesa di S. Croce in Gerusalemme fu da Coin Geru- stantino edificata nel Palazzo Sessoriano, come scrive salemme. Anastasio in S. Silvestro, e Beda nel primo tomo del Martirologio; e perciò Sessoriana Basilica suol chiamarsi (1). Del Sessoriano Palazzo non si ha altra Sesso- notizia. Solo il Sessorio presso una delle porte Esquiline si legge da Acrone accennato nella Satira ottava del primo libro di Orazio v. 14. dove dice l'Esquilie chiamarsi locus in quo antea sepeliebantur corpora extra portam illam, in qua est Sessorium (2), per la qual porta intende la Maggiore, giacchè al tempo di Acrone l' Esquilina antica era chiusa, onde poté il Sessorio star presso la porta Mag-

#### D. N. HELENA . VEN. . . . AVG. MAT. AVIA BEATIS . . . . . THERMA . . . SI . . . . .

Questi avanzi consistono in una parte del Tepidario o piscina, le cui mura sono rivestite della medesima composizione che si osserva nelle Terme di Tito. Ivi ai tempi del Bartoli (Memorie n. 12.) fu trovata una camera più profonda delle altre, e in essa fra molti frammenti, cinque statue di marmo.

(2) Questa porta stessa secondo Anastasio Bibliotecario ( in vita Silvestri I. ) vien detta Sessoriana. . . . et omnes agros a porta Sessoriana via itineraria usque ad viam Latinum etc.

<sup>(1)</sup> Il trovarsi appellata questa Basilica, Eleniana negli atti del Concilio Romano celebrato sotto Sisto III. l'anno 433. non deve render sospetta l'autorità di Anastasio il quale nel luogo citato dal Nardini dice : Eodem tempore fecit Constantinus Augustus Basilicam in Palatio Sessoriano ubi etiam de ligno S. Crucis D. N. Jesu Christi posuit . . . . ubi etiam et nomen Ecclesiæ dedicavit , quæ cognominatur usque in hodiernum diem Hierusalem . Imperciocche quantunque edificata da Costantino, potè essere chiamata Eleniana, o perchè Costantino stesso le diede un tal nome, o perche si trovava presso il palazzo di Elena sua Madre. Infatti poco distante da S. Croce in Gerusalemme nella Villa Conti si vedono ancora le vestigia delle Terme di quella Augusta, come si rileva dalla seguente iscrizione ivi trovata ed ora affissa nella sala a croce greca del Museo Pio-Clementino:

giore, e non lontano dal Sessorio il Palazzo detto Sessoriano, se però Palazzo vi fu, poichè Anastasio, e forse anche gli altri di que' secoli solevano dir Palazzi le fabbriche grandi antiche. Così dice egli Palazzo il Circo di Nerone in S. Pietro: sepultus est via Aurelia . . . . juxta Palatium Neronianum in Vaticano etc. ed il Foro di Trajano si dice Palazzo da Giovanni Terzo nella Costituzione: Quoniam primitiva portata dal Martinelli nella sua Roma Sacra per altro. Al Lipsio nel 15 degli Annali di Tacito piace di leggere non Sessorium, ma Sextertium. A me il Sessoriano Palazzo, ch'essere stato in quella parte si legge, fa parer più verisimile l'antica lezione, e mi induce a supporvi qualche fabbrica di gran conto, in riguardo della quale Aureliano per chiuderla in Roma, se fare ivi cubito alle muraglie; ciascheduno però la consideri, e legga a suo gusto.

Appresso, a destra della Basilica Sessoriana, ove è un grosso avanzo di antico edifizio, alcuni Antiqua- di Veneri dicono essere stato il Tempio di Venere, e di Cu-re, e di pidine; altri essere stato per appunto, dov' è oggi Cupido. la Basilica detta ; ma senza pure una guida , che io sappia, di congettura. Il Fulvio adduce in prova due versi di Ovidio, i quali sono nel primo De ar-

te amandi v. 68.:

Aut ubi muneribus nati sua munera mater Addidit, externo marmore dives opus. Ma oltre, che non si fa ivi del sito alcuna menzione, parlarvisi di altra fabbrica, che di Venere, e Cupido pur troppo è chiaro. Potè essere ivi il Sessorio; ma senz' altro lume resti pure incerto (1).

Sessorio.

VENERI . FELICI . SACRYM SALVSTIA . HELPIDYS . DD.

lo congetturò anche egli. Questo argomento però è di lieve peso se si rifletta, che quella statua non rappresenta Venere ma bensi la moglie di Alessandro Severo, Sallustia Barbia Orbiana sotto le sembianze di quella Dea, siccome chiara-

<sup>(1)</sup> Altri ancora sostennero questa opinione, e specialmente l'Autore della Storia di S. Croce in Gerusalemme (p. 29. e seg.). Il Ficoroni poi dall' esservisi trovata la Venere coll' Epigrafe :

Amphithe

A sinistra della medesima è un Anfiteatro di maatrumCa- teria laterizia d'ordine Corintio, e molto ben fatto ; a cui oggi le mura della Città, che prima appresso gli erano, sono appoggiate. Fu creduto di Statilio Tauro, ma nel 40. di Dione leggendosi essere stato quello di marmo, e nel Campo Marzo, nella qual Regione si registra da Vittore, e da Rufo, prudentemente questo da i più moderni Antiquari si dice l'Aufiteatro Castrense, che in questa Regione si legge posto (1). Ma per quali giuochi potè servire? A mio

> mente rilevasi dalla sua testa. D'altronde i residui di questa fabrica non sembrano di tempio, e la Statua dell' Augusta Orbiana poteva starvi senza che il tempio fosse dedicato a Venere. Il Venuti al luogo citato asserisce essere stata demolita una gran parte di questa antichità per servirsi de' materiali nella nuova fabrica della contigua Basilica.

> Questo avanzo fu ancora attribuito al Tempio della Speranza Vecchia; Frontino nel libro 1. de Aquaductibus dice: Partem tamen sui Claudia prius in arcus qui vo-cantur Neroniani ad Spem Veterem transfert; ed in un altro luogo trattando dell' Aniene Nuovo : rectus vero ductus secundum Spem Veterem veniens intra portam Esquilinam in altos rivos per urbem deducitur. Questi passi quantunque non dimostrino, che le indicate vestigia siano certamente quelle del Tempio della Speranza Vecchia, nondimeno quando non vi fosse altro argomento in contrario non escludono affatto una tale opinione come falsamente pretese il Venuti: (Antich. di Rom. Part. 1. c. 7. p. 153).

> (1) Di questo Anfiteatro resta intiera una parte del primo ordine, ed un arco del secondo nella parte esteriore delle mura urbane. Negli scavi eseguiti nell' interno furono trovate sotto il piano dell' arena parecchie grotte riempite delle ossa delle fiere, che erano state scannate ne' giuochi. Il Venuti (loc. cit. p. 172.) pretese che questo edifizio fosse incastrato nel recinto dall' Imperadore Aureliano. Ciò però si oppone all'antica magnificenza, e siccome le mura ivi contigue appariscono opera de' tempi posteriori é più probabile supporlo rinchiuso da Belisario, il quale nel frettoloso ristauro, che fece delle mura dopo il diroccamento di Totila per risparmio di tempo, e di materiali si servi di tutti gli edifizj antichi, che erano presso le mura.

Nella Valle sottoposta all'Anfiteatro descritto si riconoscono le vestigia di un circo attribuito ad Eliogabalo, ed Aureliano. Ivi fu trovato l' obelisco egizio, che rotto in più pezzi si osserva nel giardino Vaticano. Nardini ne parla più

sotto .

credere per li Castrensi esercitati da' Soldati, che con diversi animali vi combattevano. Di questi celebrati una volta a Circejo, dove l'Imperadore allora era, Svetonio nel 72. di Tiberio fa menzione: . . . Circejos pertendit. Ac ne quam suspicionem infirmitatis daret, Castrensibus ludis non interfuit solum, sed etiam missum in arenam aprum jaculis desuper petiit .

Tra la medesima Basilica, e la porta detta Mag- AggerTar giore, ch' è la parte volta a Levante, ove le mura quinii Sadi Roma cominciano a vedersi in piano, cominciò anche l'argine di Tarquinio Superbo; il quale dagli Antiquari confuso con 'quel di Servio pur troppo apertamente suole distinguersi dagli Storici. Dionisio così dice di Tarquinio nel quarto: Partem illam Urbis, quæ ad Gabios vergit magna operariorum multitudine cinxit aggere, magis latam egerendo fossam, ibique magis murum erigendo, crebrisque turribus muniendo: ab hac enim parte videbatur civitas admodum debilis, quum alibi undecumque valde tuta esset neque accessu facilis; ove l'altra parte pur piana delle mura fino alla porta Collina si suppone fortificata, di cui nel nono il medesimo Dionisio. Unus autem locus urbis maxime expugnabilis, ab Esquilina porta, Collinam usque, manuali opere munitus est. Fossa enim præcingitur, cujus latitudo qua minima, centum et amplius pedum est; altitudo triginta; et supra fossam exurgit murus alto et lato intus suffultus aggere, nec arietibus concuti neque cuniculis suffodi facilis. Hic locus septem in longitudine stadiorum, quinquaginta in latitudine pedum est: la qual fortificazione prima di Tarquinio fatta da Tullio espressamente mostra Livio nel primo: . . . Inde deinceps (Tullio) auget Exquilias; ibique ipse, ut loco dignitas fieret, habitat. Aggere, et fossis, et muro Urbem circumdat etc. Più espressamente Strabone afferma nel quinto p. 162., che Servio nella parte più debole de' due colli da lui aggiunti se il terrapieno : Quem defectum Servius arguit, qui complevit murum, adjectis Urbi Esquilino, et Viminali collibus; quæ omnia cum capi facile extrinsecus possent, fossam altam fecerunt, terraque intro recepta, aggerum sex circiter stadiorum in interiore fossæ margine

fecerunt, murosque, et turres in eo constituerunt a Collina porta usque ad Esquilinam; ove le due parole plurali fecerunt, e constituerunt, cioè ορυξαντις e επεβαλον più apertamente spiegano gli argini fatti da più d'uno. Da Tarquinio essere stata solo fatta la parte orientale, che è la volta verso Gabio, si dice da Plinio nel c. 5. del terzo libro: Clauditur ab Oriente aggere Tarquinii Superbi inter prima opere mirabili, namque eum muris æquavit, qua maxime patebat aditu plano: ed il nome della porta Inter aggeres dichiara gli argini essere stati più d'uno. Seguì dunque Tarquinio l'opera di Tullio restata imperfetta, e la compì, secondo Plinio, e con fabbrica più superba dell'altra (1).

Vicus Afri

Il Vico Africo, il quale essere stato nell' Esquilie Varrone scrive nel quarto c. 32.: Esquiliis Vicus Africus, quod ibi obsides ex Africa bello Punico dicuntur esse custoditi; se non fu nella parte delle Esquilie, che era nella Regione Terza, mentre ebbe il capo nella seconda Regione, come dissi ivi, poco lungi potè essere dal contorno detto fin' ora (2).

Gli avanzi dell'aggere di Tarquinio si riconoscono in quella altura sulla quale sono fabbricati gli archi Neroniani dalla porta Maggiore fin verso il Laterano ( Venuti antichità di Roma nella Cara de la Cara d

PAEDAGOGI . PVERORVM . A CAPITE . AFRICAE -

<sup>(1)</sup> Quantunque il Fabretti si sforzi nella sua opera de Aquis, et Aquæd. (Dissert. III. parag. v.) d'impugnare l'opinione del Nardini, che fa due Aggeri differenti di Servio, e di Tarquinio, ciò non ostante le parole di Dionigi sono troppo chiare: se Servio al dire di Strabone lib. 5. fortificò con aggere la parte fra le porte Collina ed Esquilina, e se Tarquinio suo successore fortificò il lato che era rivolto a Gabio questi erano due aggeri totalmente diversi; giacche i primi coprivano le valli ed il declivio del Quirinale, Viminale, ed Esquilino: ed il secondo la estremità dell'Esquilino verso il Celio. Inoltre la porta Inter aggeres prova che vi era più di un aggere.

tà di Roma p. 1. c. 7. p. 175.).

(2) Nardini al lib. 3. c. 6. pretende, che il Vicus Africus, ed il Caput Africus, della seconda regione siano una stessa cosa, e che la lezione di Ruso e Vittore sia scorretta dovendosi leggere Caput Africi. Ciò però si oppone ad una lapide trovata presso il Convento de'SS. Gio: e Paolo, nella quale si sa chiaramente menzione de'

Alle mura della Regione Esquilina essere stato Vivarium di fuori aggiunto il Vivario, ch' era luogo da conservar vivi gli Animali per i Spettacoli, cinto di un alto muro, ma senza torri, o sporti, racconta Procopio nel primo libro della Guerra de' Goti. Quindi fu universal concetto essere stato il Vivario nel luogo, che fralle porte Pia, e di S. Lorenzo sporge in fuori, persuaso dalla sua quadrata forma, e spiccata, benchè le mura, non meno, che altrove vi si veggano piene di torri; ed avendo poi mostrato il Panvinio evidentemente l'alloggiamento de' Pretoriani, detto Castrum Prætorium, essere stato ivi, e non a S. Sebastiano, come dicevasi; i più moderni si son ridotti a credere, che al lato di quelli alloggiamenti. dove è la porta murata, che per la Inter aggeres si suol prendere, il Vivario fosse; eppure fuori di quella porta conoscendosi anche i residui della via selciata, che'ne usciva, si raccoglie, che non era il Vivario appoggiato (come si pretende) alle mura del Castro Pretorio: ma del Vivario facilmente si trova la verità. Procopio, che di esso ci dà luce, scrive nel c. 22. del lib. 1. della guerra gotica essere stato fuori della Porta Prenestina, dicendo nello stesso primo luogo: Acie instructa circa Prænestinam portam ad eam muri partem mox ducit, quam Romani Vivarium dicunt, unde expugnari mænia per quam facile poterat; ed acciò non si stimi error di Trascrittore, il medesimo Procopio non molto dopo al cap. 23., avendo prima raccontato, che Belisario pigliate a difendere le porte Pinciana, e Salara assegnò a Bessa la Prenestina, segue: Bessas interea Paraniusque, Vitige ipso in Vivario validissime his insistente, eodem ad se Belisarium advocant . . . . Colla scorta dunque di Procopio, se fuor di porta Maggiore le mura si osservano, evidentissimo il vestigio dell' antico Vivario vi si trova. Fuori della porta fanno le mura a destra un gran gomito, lasciando fra la porta, ed esse uno spazio quasi riquadrato, ed avendo, come io dissi, la porta avute due uscite, la destra oggi murata entrava in quello spazio il quale essere stato chiuso, ed essere perciò stato il Vivario, mostra il residuo di muraglia antica, che fra una porta, e l'altra ancor dura, che essendo stato modernamente seguitato con muro più sottile, e Tom.II.

più basso, vi fa oggi serraglio di Bestiami. Fu forse il Vivario fatto ivi per comodità de' giuochi dell'

Anfiteatro Castrense (1).

Horri Va. riani .

Giacchè siamo fuori delle mura, non si debbono quì lasciare indietro gli Orti di Elagabalo. Lampridio scrive al capo 13..... Ipse secessit ad hortos Spei veteris quasi contra novum juvenem vota concipiens etc. Dove fossero si mostra dal Donati coll'autorità di Frontino nel primo degli Aquedotti : Partem tamen sui Claudia prius in arcus, qui vocan-Spesvetus tur Neroniani ad Spem veterem transfert, e trattando dell' Aniene nuovo: Rectus vero ductus secundum Spem veterem veniens intra portam Esquilinam in altos rivos per Urbem deducitur, i quali acquedotti ancor si veggono presso la porta Maggiore. dove i Neroniani archi cominciano, durando fino alla porta gli Aquedotti di Claudio, siccome dichiara l' Iscrizione. Soggiugne il Donati con un'altra autorità di Lampridio c. 14. Inde itum est in hortos, ubi Varius invenitur certamen aurigandi parans; ed argomenta, che essendo al certame de' Carri necessario il Circo, non altrove gli Orti furono, che fuora di Circo di Porta Maggiore, ove essere durato un Circo fin quasi a' nostri tempi dimostra. Vi allega il Fulvio, il quale del medesimo Circo, e dell'Obelisco dà con-

(1) Del Vivario si ha memoria nella seguente iscrizione trovata presso l'argine ( Almelov. Fast. p. 620. ).

PRO S. M. ANTONII . GORDIANI . PJI FFLICIS . AVG. ET TRANQVILLINAE SABI NAE AVG. VENATORES . IMMVNES . CVM CV STODE VIVARI . PONT. VERVS . MIL. COH. VI. PRAE . CAMPANIVS . VERAX . MIL. COH. VI. PR. FVSCIVS . CRESCENTIO . ORD. CVSTOS VIVARI . COHH. PRAETT . ET VRBB.

DIANA . AVG. D. S. EX. V. P. DEDICATA XII. KAL. NOV.

IMP. D. N. GORDIANO . AVG. ET . POMPEIANO . CS.

Da questa iscrizione rilevasi, che il Vivario era sotto la custodia di Pretoriani, e che da ciò venne forse l'opinione, che il Castro Pretorio fosse dove si è riconosciuto avere esistito il Vivario. Forse l' Anfiteatro Castrense fu espressamente sabricato per esercizio de' Pretoriani, che custodivano il Vivario.

tezza, che rotto in due parti giaceva nel mezzo. Maggior lume se ne apporta dal Ligorio nel Libro dei Circi, Ansiteatri, e Teatri, raccontandone i residui di molta magnificenza, e rappresentando l'Obelisco assai bello ornato di geroglifici. Oggi se ne vede solo il sito presso l'Anfiteatro Castrense nell' angusto di una valle poco di là dalle mura, ed essere stato degli Orti Spei veteris, i quali nel poggio contiguo dovevano sovrastargli, non si dissuade dal sito. L'Obelisco giace rotto nel Cortile del Palazzo de Barberini alle quattro Fontane. Molti dicono quel Circo di Aureliano; ma è mero indovinamento, o può essere, come il Donati discorre, che fatto da Elagabalo fosse Aureliani. da Aureliano risarcito ovvero adornato.

Il nome Spes veteris dà indizio, che alcun Tem-Spessetus pio della Speranza posto su la Via Labicana gli fosse vicino, detto vetus (il Donati dice) a distinzione del nuovo, che nella Regione settima di Vittore si legge

Fuori della Porta Maggiore nella Via Labicana lungi da Roma, essere stato il Tempio della Quie- Quieris. te, dissi nella Regione seconda con Livio nel quarto. Da S. Agostino nel c. 16 del quarto della Città di Dio, si dice fuori della porta Collina: Quietem vero appellantes, quæ faceret quietem, quum ædem haberet extra portam Collinam, etc. Non ardisco però giudicare, se fossero due Tempi diversi, o se in S. Agostino, o in Livio sia scorrezione (1).

Nell' Esquilie furono anche gli Orti Pallanziani, Horti Palcioè a dire di Pallante Liberto di Claudio. Frontino lantiani, fa menzione di loro nel primo libro Finiuntur arcus eorum post hortos Pallantianos, inde in usum Urbis

<sup>(1)</sup> Fuori di porta Maggiore, sulla via Labicana fu nel 1672 scoperto il sepolero di S. Elena, e vi fu trovata la grande urna di porfido, che oggi si ammira insieme coll' altra di S. Costanza nel Museo Pio Clementino. Le rovine del Mausoleo si appellano Tor Pignattura dai vasi rovesciati, che si osservano qui come nel Circo di Caracalla posti per alleggerimento della volta. Nel risarcire l'annessa cappella de' SS. Pietro e Marcellino si è quasi intieramente distrutto il monumento antico di S. Elena. Degli altri edifizi posti fuori di questa porta sulle vie Labicana, e Prenestina si farà menzione ove si parlera delle Vie.

fistulis deducuntur. Il Donati li dichiara vicini ai Variani, nè può negarsi. Ma più precisamente discorrendo del sito loro, si può dire, che questi fossero dentro le mura vicini al primo castello, in cui l'acqua Claudia, e l'Aniene nuovo, che per uno stesso condotto entravano in Roma, si cominciavano a dividere per usi privati; onde poco lungi furono gli Orti Pallanziani da porta Maggiore, e da Santa Croce in Gerusalemme . Al Panvinio piace, che siano questi i medesimi, che i detti scorrettamente da Vittore Planciani, vel Plautiani, la quale scorrezione è assai verisimile, ancorchè di Plauto Liberto ricchissimo di Severo Imperadore si abbia notizia da Sparziano. Oul forse, o ne' Variani, erano le belle statue di Bacco, delle tre Muse, ed altre scritte dall' Aldovrandi, ritrovate da Pietro de Radicibus in una sua Vigna presso porta Maggiore.

Horti Tor quatiani .

Gli Orti Torquaziani son posti quì dal Panvinio forse perchè lesse in Frontino dell'acqua Appia al lib. primo: Jungitur ei ad Anienem veterem in confinio hortorum Torquatianorum, . . . addito cognomento decem Gemellorum, e più sotto al libro 2.. Ad Gemellas tamen, qui locus est intra Spem veterem, etc. Ma dove gli Orti Torquaziani fossero, dissi nella prima Regione; e come debba essere letto Frontino, dirò nel trattar delle acque.

Viens Sucusanus.

Fra i Vici da Rufo scritti è il Sucusano, di cui fu da noi toccato nella Regione seconda. Dicemmo, che si congiugneva colla Suburra, la quale ebbe il nome da lui ; e però , s'era questo nella Regione quinta Esquilina, quella nella seconda Celimontana, e la Suburra fu tra S. Clemente, SS. Pietro, e Marcellino, e porta Maggiore, non gli potè star congiunto, luogo più di ogni altro opposto a i Gabini, il quale se fu prima Pago Sucusano, incluse l'Esquilie in Roma, divenne Vico

Figlinge .

Le Fornaci de' Cretaj, delle quali parla Varrone lib. 4. c. 8. Oppius mons tercicepsos lucum Esquilinum dexterior via in Tabernola est. Oppius mons quadricepsos lucum Esquilinum via dexterior in Figlineis est; Se le parole portate si pesano bene, furono o nel Vico Sucusano, o tra esso, e la quarta cima dell' Oppio, che presso al Giardino dei Cornari fu detto essere, a cui per il Vico Sucusano si saliva

facilmente, siccome per la Tabernola si andava alla terza. Degli stessi Cretaj fa menzione Festo nel 19. Salinum cum sale in mensa ponere figulis religioni habetur, quod quondam in Esquilina Regione figulo, quum fornax plena vasorum coqueretur, etc. i quali Cretaj facilmente dopo essere serrate in Roma l'Esquilie, fuori delle porte Nomentana, e Trigemina furono trasportati.

Dietro a S. Matteo, ed al Giardino de' Cornari un' antica fabbrica decagona di mattoni dura ancor in piedi in una Vigna. Sospettasi la Basilica di Cajo, e Lucio, che Augusto fabbricò, secondo Svetonio nel c. 29. Quædam etiam opera sub nomine alieno, nepotum sci- di Cajo, licet, et uxoris, sororisque fecit: ut Porticum, Ba- Lucio. silicamque Lucii, et Caji, etc. non con altro argomento, che del nome di Galluccio, o Galluzze, che ha la contrada modernamente. Ma da altri si mostra con Vitruvio nel lib. 5. al c. 1. le antiche Basiliche essere state non di forma decagona, o rotonda, ma lunga o due terzi, o la metà più, che larga; eppur Vitruvio fu in Roma in quel tempo, e forse della Basilica di Cajo, e Lucio fu egli l' Architetto. Quell' antichità è chi crede fosse il Tempio di Minerva Me- Medica. dica. che posto da Vittore, e Rufo in questa Regione, ove precisamente sia stato non è chi sappia. Il nome di Pantheum aggiunto a Minerva Medica in Sesto Rufo sembra portare avanti agli occhi la rotondità a quella del Panteon somigliante. Ma piaccia a Dio non sia giunta di chi per far meglio credere quella fabrica Minerva Medica, senza pensar più oltre si arrischiò a dichiararlo. Io per me ancorchè intorno a ciò. non abbia alcun sentimento determinato, quel che meno inverisimile me ne paja, spiegherò in breve (1).

<sup>(1)</sup> Basilica di Cajo e Lucio non può mai essere quell' edificio decagono, che comunemente si chiama Tempio di Minerva Medica, giacchè la sua forma è assolutamente incompatibile con quella di una Basilica. Il Venuti propende a crederlo Tempio di Ercole Callaico ; ( Antich. di Rom. Part. 1. c. 7. p. 159. e seg. ) e quantunqe le sue ragio-ni siano apparentemente forti, pure l'essersi trovata in questo edifizio una Minerva col serpe ai piedi fece inclinare a crederlo piuttosto di Minerva Medica. Non è però

Nomus Il nome di Galluzzo, che ha la contrada, esse-Caji, et re corrotto da Cajo, e Lucio, io non so negare; poichè se non la fabbrica, il sito almeno prossimo ne dà segno. Avanti al sopranomato Giardino è un gran concavo di tutta rotondità, ma da un canto su la strada modernamente ripieno ( e si comprende dagli

> da valutarsi in favore di questa opinione l'aggiunto di Pantheum, che si trova dato al Tempio di Minerva Medica da Rufo, quasi che esso dovesse esser rotondo; imperciocchè in primo luogo questo non è rotondo; ma decagono; e d'altronde niuna legge v'era che prescrivesse fare rotondi i tempi dedicati a tutti gli Dei . Infatti il Panteon di Atene, quello di Corinto ecc., de' quali fa menzione Pausania, non eran rotondi. Il Sig. Guattani (Mon. Ined. T. VI. p. LXX. c Rom. Ant. T. 2. p. 118.) lo suppone un luogo di adunanze forse Mediche per esservisi trovata la Minerva predetta, ed un Esculapio; ma si può rispondere a questa osservazione, che vi furono trovate ancora la statua di Pomona in marmo nero, un Adone, due figure Bacchiche, una Venere, un Fauno, un Ercole ed un Antinoo ( Vacca Memorie n. 17. ). Più probabile di tutte mi sembra l'opinione del chiariss. Sig. Ab. Uggeri, il quale col confronto di un altro simile edificio esistente in Milano ridotto in Chiesa di S. Lorenzo, e già Terme Erculee lo crede un sito destinato a bagno (Journ. Pitt. T. 1. p. 91. ). Questo edifizio che va in rovina ogni di ha da un angolo all' altro 22. 1 piedi di distanza che in tutto formano 225. piedi di circonferenza. Nove grandi nicchie servivano per statue e la decima serve di porta.
>
> Gli avanzi di mura che investono la parte inferiore e

> Gli avanzi di mura che investono la parte inferiore e le tolgono il prospetto sono posteriori, come rilevo saggiamente il Sig. Piranesi, e come si riconosce dalla costruzione.

> Nelle vicinanze del monumento descritto sono due colombari i meglio conservati, che si conoscano, e che furono pubblicati dal Piranesi (T. 2. tav. 7-19.). Uno appartiene alla famiglia Arrunzia sendo stato eretto da L. Arrunzio Console sotto l' Imperadore Augusto per commodo de' suoi Liberti; questo fu scoperto secondo Ficoroni l'anno 1736., ed ha la volta adorna di belli stucchi: l'altro non si può decidere a quale famiglia spettasse, trovandovisi i nomi di molte Famiglie Plebee.

> Di un'altra camera sepolcrale scoperta nel 1732. fra il citato edifizio decagono detto Minerva Medica, e le mura della Città, ci ha conservato la notizia Ficoroni. Egli riporta una iscrizione sepolcrale di Successo ivi esistente che ora si trova nel Museo Capitolino.

occhi senz' altra prova) che essere stato un antico lago fatto a mano, o naumachia non può negarsi. Quivi il bosco di Cajo, e Lucio si riconosce da chi in faccia del luogo legge, e considera quel, che nell'incendio del Vesuvio Dione scrivi, soggiugnendovi dopo i giuochi navali fatti nell' Anfiteatro da Tito: Alii vero extra in nemore Caji et Lucii, ubi Augustus ad hoc ipsum effoderat : Ibi enim primo die ludus gladiatorius cædesque belluarum facta est, lacu qua parte statuas spectat tabulatis inædificato, ac furcis undique incluso etc. a cui conteste Svetonio nel settimo di Tito narra i spettacoli medesimi : Amphitheatro dedicato, Thermisque juxta celeriter extructis, munus edidit apparatissimum, largissimumque, dedit et navale prælium in veteri Naumachia, ibidem et Gladiatores, atque uno die quinque mil-chia vetus lia omne genus ferarum (1) la qual Naumachia vecchia non essere stata altrove, che nel bosco di Cajo, e Lucio, chi negherà, se vorrà tenere Svetonio con Dione concorde? Il nome di Galluzzo dunque è corrotto da Cajo, e Lucio sicuramente, e chi sa, che il Lago di Prometeo, che Vittore, e Rufo inseriscono nel-Lacus Pro la Regione presente, non fosse la medesima vecchia methei. Naumachia?

La Chiesa di Santa Bibiana, che dalla già discor- Chiesa di sa antica fabbrica rotonda, o per meglio dir decagona, S. Bibianon molto è lungi, fu secondo Anastasio fabbricata da Simplicio Papa juxta Palatium Licinianum; onde Palatium credesi essere ivi stato appresso il Palazzo di Licinio Licinio num. Imperadore. Il Donati dubbita, se di esso, oppur di Licinio Sura, ricchissimo, e familiare di Trajano, che siccome Dione in Trajano scrive, edificò in Roma a sue spese un Ginnasio publico. Può non meno Domus Li dubitarsi, se di Marco Licinio Crasso, persona famo-Domus Licinii Imp. sissima per la ricchezza, la cui casa in questa Regione essere stata Vittore scrive. Potè essere anche una fabbrica famosa di un Licino, di cui Marziale nel

terzo Epigramma del libro ottavo . Et cum rupta situ Messallæ saxa jacebunt, Altaque cum Licini marmora pulvis erunt;

<sup>(1)</sup> Si veda sopra questo quanto fu detto all'articolo del Colosseo, Tom. I. pag. 247.

Me tamen ora legent, etc. Il quale essere stata diversa persona da Marco Crasso, odasi da Seneca nell' Epist. 119. Ad summum quem voles mihi ex his, quorum nomina cum Crasso, Licinoque numerantur, etc. ove il cognome, o agnome di Licino dal nome della gente Licina si scorge diverso. Il medesimo Licino nell' Epistola seguente di Seneca si legge ricchissimo: Modo Licinum divitiis, Apicium Cænis, Mæcenatem deliciis provocant (1). Taccio la casa Liciniana, di cui scrive Cicerone a Quinto suo Fratello nella terza Epistola del secondo libro presa per lui a pigione: Domus tibi ad lacum Pisonis Liciniana conducta est; etc. Ma lasciato fra incertezze occulto di qual Licinio, o Licino fosse la fabbrica, ed attribuito alla rozza frase Fabrica del secolo di Anastasio il nome di Palazzo, la madecago- china decagona, che dietro a S. Bibiana ancor dura. parmi poter meno vanamente congetturarla un residuo del Liciniano edifizio, che altra cosa; apparendo dagli stracci di muri, che ha nell'esterno un membro di edifizio maggiore (2).

na dietro S. Bibia-

Leggesi anche la Chiesa di Santa Bibiana detta Vicus Ur. si l'ileati - ad Ursum Pileatum; ecco che il Vico Ursi Pileati, di cui Rufo quivi, era dove quella Chie sa si vede, Vico nomato da alcuna immagine, o statua di orso

col pileo, la quale era ivi (3).

Tra Santa Bibiana, e Santo Eusebio (4) per la

(1) Piuttosto di Licinum leggesi in altri testi Lucium . (2) Circa la casa Liciniana può vedersi ciò che più sotto si dice parlando del Macello di Livia .

vo, e poi Liberto di Vero Augusto, inventore del giuo-co della palla di vetro. Ma allora non Pileatus, ma Pilatus si sarebbe dovuto dire, tale essendo la derivazione

dal nome Pila .

<sup>(3)</sup> Il bianchini nelle note ad Anastasio ( Tom. 2. p. 65,) da una iscrizione trovata nel 1591. presso l'Altar Maggiore della Basilica Vaticana, pretende, che il Vicus Ursi Pileati prendesse nome da qualche statua di Orso Togato, Ser-

<sup>(4)</sup> Presso S. Eusebio nel Convento ed Orto contiguo furono scoperte varie camere sotterranee dipinte, e la colonna di alabastro orientale scanalata a spira oggi esistente nella Libreria Vaticana. Quantunque Capitolino nella vita del Giovane Gordiano dica, che quell' Imperadore non fece in Roma altre opere, che qualche Ninfeo e qualche ba-gno privato, pure furon dichiarati questi ruderi, avanzi delle Terme di Gordiano.

Via, che diritta va da Santa Maria Maggiore a Santa Croce in Gerusalemme, sorge il primo Castello dell' acqua Marzia, sopra il quale sono due archi di mattoni, ove erano i due Trofei marmorei trasportati in Campidoglio non sono molti anni . Furono tenuti Marii de universalmente per Trosei di Mario; di che era non Cimbris leggiero indizio il nome della contrada, che Cimbria etTheutodicevasi . Ma il Ligorio nelle Paradosse schiamazza quell' edifizio essere un castello di acqua, e che i Trofei di Mario erano sul Campidoglio; e Celso Cittadini nell'annotazioni al Ligorio date alla stampa dal Martinelli nella sua Roma Sacra, apportando la seguente Iscrizione, che egli dice avervi cavata sotto,

IMP. DOM. AVG. GER. LIB CRE

conchiude essere stati quelli Trofei di Domiziano; i quali motivi conviene si discorrano, e si crivellino. Ĉhe ivi si scorga un castello dell'acqua Marzia non si dubita, vedendosene chiara la divisione in tre capi. Ma che sopra vi siano stati i due Trofei, che oggi si veggono nel Campidoglio, chi può negarlo? or che ivi come in luogo elevato, e risarcito da Mario, o da altri, non potesse quel gran Capitano, o altri ergere i suoi Trofei, io non veggo. Che i Trofei di Mario fossero sul Campidoglio tutti è falso. Plutarco parla solo de' Trofei della Vittoria contro Giugurta dirizzati ivi da Bocco Rè de' Numidi; oltre i quali altri Trofei essere stati dirizzati a Mario, narra Svetonio in Cesare al c. 11. Tropæa C. Marii de Jugurtha, deque Cimbris, atque Theutonis olim a Sulla disjecta restituit, che essere anche stati riposti da Ouinto Catulo nella sua edilità, dice Paterculo nel secondo libro; dopo il quale forse furono di nuovo gettati a terra, e perciò da Cesare rialzati. Finalmente, che di Domiziano fossero, è paradosso troppo grande. Chi dirà, che al tempo di Domiziano, quando erano già posti in uso gli archi trionfali, usasse più quella foggia di Trofei ? ed un trofeo duplicato in un luogo stesso a Domiziano, mal si applica. Anzi non trofei, ma archi innumerabili aversi Domiziano eretti, Svetonio testifica nel c. 13; e

quello, che ogni apparenza atterra, quanti archi, e monimenti Domiziano si eresse, tutti dopo la sua morte furono demoliti ; il medesimo Svetonio nel cap. ultimo: Senatus.... et imagines ejus coram detrahi, et ibidem solo affligi juberet, novissime eradendos ubique titulos, abolendamque omnem memoriam decerneret e Dione in Nerva: Fuere quoque arcus triumphales, quos ei plurimos fecerant, disturbati; e sarebbono stati lasciati due sì belli, e si cospicui trofei? ben dice il Donati poter essere que' trofei stati di chi risarci quel castello di acqua, e non potersi dir di Mario, senz' altro maggior indizio, in una Città, stata pienissima di cotali adornamenti; ed io tutto approvo; ma se alcun barlume almeno per discorrerne, o per dare ad altri adito di maggiormente affissarvisi, vuol ricercarsene, due scintillette di luce mi fanno, se non credibili, almeno non incredibili, che siano di Mario. La prima si è il trofeo doppio, che vittoria doppia denota ottenuta in un tempo; il che siccome ad altri può difficilmente adattarsi, a Mario essere stato eretto trofeo doppio de' Cimbri, e de' Teutoni si sa di certo. Svetonio citato sopra: Tropæa C. Marii de Jugurtha, deque Cimbris, atque Theutonis, etc. ove sono osservabili i due De, che usa Svetonio per dichiarazione di due distinti trofei, uno della vittoria di Giugurta De Jugurtha, l'altro poi fatto doppio de' Cimbri, e Teutoni, deque Cimbris, atque Theutonis, de' quali due trofei distinti fa menzione anche Valerio nel cap. g. S. 14. del sesto libro, dicendo nell'amplificar le glorie di Mario, cujus bina trophæa in Urbe spectantur; cioè uno semplice di Giugurta, l'altro doppio de' Cimbri, e de' Teutoni; la doppiezza del secondo con plural numero di Mariani monumenti è spiegata auche da Valerio nel c. 5. del libro secondo: Mariani In area Marianorum monumentorum, e nel cap. 4.

monumen §. 8. del quarto: Eodem loci quo nunc sunt Maria-Templum na monimenta; siccome anche da Vitruvio nel c. pri-Honoris, mo del terzo libro, ove essere stato il Tempio dell' et Virtu- Onore, e della Virtù fatto di architettura detta Peripteros da Muzio senza Postico, narra: et ad Mariana Honoris et Virtutis sine postico a Mutio facta.

> La seconda scintilla si è il nome di Cimbri, che alla contrada si è dato non solo un secolo, e due fa

ne' tempi del Marliano, del Fulvio, e di Biondo Flavio, ma di più di 300. anni sono nel tempo del Petrarca, quando le anticaglie erano assai meno difformate, forse n' era anche in piedi l' Iscrizione, scrivendo egli così nella seconda epistola del sesto libro: Hic Pompeii arcus, hæc Porticus, hoc Marii Cimbrium fuit, Hæc Trajani Columna etc. il qual nome fa intendere, che era questo il Trofeo de' Cimbri, e Tentoni, a distinzione dell'altro di Giugurta, ch' era altrove, e sembra accennarsi da Sidonio Apollinare negli Endecasillabi a Magno Felice:

Qui post Cimbrica turbidus Trophæa, Post victum Natamonium Jugurtham, etc. (1).

Passando ora a discutere, a quale acqua abbia servito questo castello, il Piranesi afferma che non può convenire, se non alla Giulia, il cui speco fu trovato di perfetto livello col castello in questione. Certo è però che non può mai avere appartenuto alla Marzia, come pretende il Nardini, e come volgarmente si crede, giacchè esso è 14. palmi più alto dello speco della Marzia a porta Maggiore. Il Fabretti (De Aqu. et Aquæd. Diss. 1. c. XI.) lo vuole

Riet brond.

<sup>(1)</sup> Quanto sia controverso il soggetto de' due Trofei di marmo che già adornavano il castello di acqua presso S. Eusebio e S. Bibiana , basti l'osservare i sentimenti de' più celebri Antiquari . Il Bellori nelle note sopra la Colonna Trajana, ed in quelle sopra la q. tavola della icnografia di Roma li giudicò del tempo di Trajano . Il Fabretti mentre nel commentario sulla Colonna Trajana p. 102. e seg. combatte il sentimento del Bellori e si attiene fuori dell'ordinario a quello del Nardini contro la veritá li dichiara di vile scultura quando in essi apparisce la perfezione dell'arte. L'opinione di Nardini, e Fabretti fu adottata e sostenuta dal Montfaucon (Diar. Hal. c. 8. p. 108.) e quella del Bellori fu difesa dal Rolli nelle osservazioni all' Overbeke. Il Piranesi (p. 26. n. 230.) li vuole innalzati da M. Agrippa in onore di Augusto. VVinchelman esi (Stor dell' Art Tom a Lib VI n. Hi ckelman poi ( Stor. dell' Art. Tom. 2. Lib. XI. c. III. p. 366. e seg. e Mon. ined. etc. ) sostiene che siano di Domiziano, si per la iscrizione riportata di sopra dal Nardini, come ancora per il confronto fattone con frammetiti di altri Trofei trovati nella Villa Barberini ad Albano, che si sa essere situata sulle rovine di quella di Domiziano. In tanta disparità di opinione, sembra che quella del Bellori sia la più probabile, trovandosi una aperta somiglianza di stile fra questi trofei, e quelli, che espressi si vedono nel piedestallo della Colonna Trajana.

Domus È anche alquanto considerabile la Casa degli Elj, ceElioram. lebre per la sua picciolezza, ch' essere stata presso i
monumenti Mariani serive Valerio nel c. 4. del quarto libro: Sexdecim eodem tempore Elii fuerunt quibus una domuncula fuerat eodem loci, quo nunc sunt
Mariana monumenta. Or quivi furono anche di poi
gli Orti di Lamia, e vedrassi or ora, il quale essendo della stessa famiglia degli Elj, come insegna Orazio nell' Ode 17. del terzo libro, e di un altro Elio
Lamia fa menzione Svetonio nel primo di Domiziano,
è cosa non affatto strana, o leggiera, che presso l'antica, e famosa abitazione de' suoi maggiori Lamia facesse gli Orti. Ma o di Mario, o di altri, che i
trofei fossero, resti pur dubbio.

della Claudia, e dell' Aniene Nuovo; ma siccome lo speco della Claudia a Porta Maggiore è 16. palmi più alto del nostro castello, e più alto ancora è quello dell' Aniene sembra improbabile che si conducessero quelle due acque in Roma ad una altezza tanto grande per dare loro un così pre-cipitoso declivio entro un si piccolo spazio quale è quello dalla porta Maggiore al Castello in questione. Presso i Trofei di Mario fu trovato il celebre Meleagro Vaticano detto da Vacca male a proposito l'Adone, con molte altre statue (Memorie n. 84.). In quelle vicinanze su pure trovato il così detto Seneca della villa Borghese più conosciuto sotto il nome di Pescatore ( Id. n. 85, ); una Venere, che esce dal Bagno, ed un Ercole di marmo. Queste due ultime statue erano al posto loro entro una fabrica ottangolare. Ivi si rinvennero ancora due mosaici, e gli avanzi di un' antica via consolare ( Id. n. 109, ). Ficoroni afferma, che in que' contorni si trovarono le vestigia di un antico Ninfèo con due iscrizioni, che egli riporta, una votiva per Settimio Severo, e l'altra sotto la intestazione di Commodo. Queste due iscrizioni sono ora nel Museo Capitolino .

Poco distante di là , nella villa Palombara fu trovata una Statua ornata di grotteschi e paesi, che fu quasi intieramente distrutta dai cavatori. Nella stessa Villa l'anno 1781 fu trovato il celebre Discobolo Vaticano copia di uno di bronzo di Mirone, ed illustrato fra gli altri dal chiariss. Sig. Ab Cancellieri. Nella Vigna Altieri andando dai così detti Trofei di Mario a porta Maggiore fu scoperta a' tempi d'Innocenzo X. una gran quantità di metalli: e presso la villa Altieri furono trovati i due lottatori, ed il gruppo celebre

della Niobe, oggi in Firenze.

Gli Orti di Mecenate (1) lasciato l'error del Bion-HortiMædo manifestissimo, il qual dice fossero dove è Monte cenatis. Cavallo, e quel pezzo di anticaglia, che nel Giardino de' Colonnesi sorgeva essere stata la torre, da cui Nerone l'incendio di Roma vide cantando, ingannato dal veder a quel giardino soggetta Roma moderna, dagli altri Antiquari si distendono alle Terme Diocleziane, ove dicono essere stata la gran torre. Ma chi non può avvedersi di sì gran chimera? oltre la mostruosa vastità occupante più colli, e chiudente i passi delle principali vie a più parti, se dalle Diocleziane si fossero dilungati a S. Pietro in Vincula, sotto cui la gran casa di Nerone terminava, come si disse, più sul Viminale, e sul Quirinale, che sull' Esquilie sarebbono stati, e l'incendio di Roma, in cui arse il Palatino, il Celio, il Circo, il Foro, e i luoghi circonvicini, e fino ad imas Esquilias, come Svetonio dice, dalle Diocleziane non si potè vagheggiare. Le cagioni di sì grande equivoco due furono a mio credere. Una perchè gli Orti di Mecenate da Orazio nell' ottava satira del primo libro si accennano fatti nel Campo Esquilino, il qual' è creduto presso l'argine di Servio dietro a quelle Terme. Ma l'error si prende da un argine all'altro. Presso quel di Tarquinio, non presso quel di Servio era il Campo Esquilino, e vedrassi. L'altra fu, che Acrone dice nella Satira medesima: Antea sepulchra erant in loco, in quo sunt horti Mæcenatis, ubi sunt modo Thermæ; ma è forse incredibile, che sul vasto sito dell' Esquilie fossero Terme, sicchè per salvar un detto fors' anch' erroneo d' un Grammatico, abbia a trasportarsi il Campo Esquilino al Quirinale, o al Viminale? Anzi dove quegli Orti principiavano, cioè a S. Martino de' Monti, erano pur le Terme Trajane, delle quali avere inteso Acrone, io non dubito. Più ragionevolmente il Donati crede: Fuerunt in Esquiliis, latissimoque ambitu a Templo circiter Sancti Martini in Montibus Orientem versus ultra S. Antonii ædem processere. Nè altrove meglio, che pres-Torre di so San Martino potè la torre vagheggiare le più fre- Mecena-

<sup>(1)</sup> Si veda quanto ne fu detto dove si parlò delle Terme di Tito, Tom. I. pag. 259 e seg.

quentate parti di Roma, come da Orazio nell' Ode 29. v. 9. del terzo libro descrivesi:

Fastidiosam desere copiam, et Molem propinguam nubibus arduis. Omitte mirari beatæ

Fumum, et opes, strepitumque Romæ. Ed io anche alquanto più ristretti li stimerei; poichè la via Tiburtina anticamente praticatissima, che dentro Roma dalla moderna Suburra, e da Santa Lucia in Selce per l'arco di Santo Vito alla porta di S. Lorenzo si scorge che tendeva, non potè esser chiusa al tempo d'Augusto, nè pur di Nerone: Onde tra quella via, e i già detti trofei ( fossero pur di Mario, o d'altri si dilatavano quegli Orti, che poterono poi da S. Martino de' Monti dilungarsi sino alle mura di Roma, se però vi giunsero, come io non credo.

Dione scrive nel libro 55. Mecenate essere stato l'inventore de' Natatori d'acque calde, i quali dal Donati, ( e non senza ragione ) si credono fatti in questi

Orti .

Vi abitò appresso Virgilio, come nella vita del Virgiliim, medesimo narra Elio Donato: Habuit domum Romæ

in Esquiliis, juxta hortos Mæcenatis.

Horti Lamiæ.

Ai Mecenaziani Orti furon vicini i Lamiani, abitati spesso da Caligola, ne' quali fu sepolto. Svetonio nel c. 50. Cadaver ejus clam in hortos Lamianos asportatum, et tumultuario rogo semi ambustum levi cespite obrutum est; dei quali così Filone testifica nel libro De legatione ad Cajum: Accersens duorum hortorum curatores Mæcenatis, et Lamiæ, propinqui autem sunt inter se, et Urbi, etc. ove non dia noja il sentirli fuori della città, poichè essendo in quel tempo difficilissimo, come Dionisio scrive, riconoscere il dentro, e'l di fuori delle mura di Roma occupate, ed occultate da Fabriche, Filone forastiero, e mal pratico della Città, stato prima negli Orti di Agrippina, che eran fuori nel Campo Marzo, dal veder le verzure continuate facilmente apprese, che fossero fuori anch'essi; o per modo di parlare (il Donati dice, e bene) volle dirli vicini al più abitato. Or se vicini erano gli uni agli altri, i Lamiani certamente furono o presso Santa Maria Maggiore, o più tosto, se piace immaginarli presso al sito della casetta già famosa degli Elii, tra

i trofèi di Mario, Santa Bibiana, e San Matteo.

Il Campo Esquilino fu ne' primi tempi di Roma Esquililuogo fuori della Città, in cui erano i Puticuli, cioè nus. pozzi, ne' quali si gettavano, e coprivano i cadaveri vili; o puticuli, fu detto il luogo dal puzzo de' medesimi cadaveri, ch' insepolti vi si lasciavano. Varrone così nel quarto c. 5. : Extra oppida a puteeis Paticuli. puticulæ, quod ibi in puteeis obruebantur homines; nisi potius, ut Ælius scribit, puticulæ, quod putescebant ibi cadavera projecta, qui locus publicus ultra Esquilias; e Festo nel 16. Puticulos antiquissimum genus sepulturæ appellatus, quod ibi in puteis sepelirentur homines, qualis fuerit locus, quo nunc cadavera projici solent extra portam Esquilinam, quæ quod ibi ea putescerent, inde potius appellatos existimat puticulos Aelius Gallus, qui ait antiqui moris fuisse, ut patres familias in locum publicum extra oppidum mancipia vilia projicerent, atque ita projecta, quod ibi putrescerent, nomen esse factum puticulis; e finalmente Porfirio nell' Ode quinta dell'Epodo d' Orazio : In Regione aggeris . quæ est extra portas Esquilinas, solita fuisse pauperum corpora vel comburi, vel projici. Cotal campo è comunemente creduto nell'estremo dell'Esquilie presso al Viminale, e alla porta murata; e pure fuor dell' Esquilina dicono Porfirio, e Festo; nè da altro nasce l'equivoco, che dalle parole di Porfirio, In Regione aggeris, non supponendosi altro argine, che il fatto da Servio dietro alle Terme Diocleziane. V' aggiungono , che nel tempo della Repubblica era il Campo Esquilino, e dei Puticuli, dove furono poi gli Orti di Mecenate, e che Augusto affine di purgare l'aere, e d'ornare, ed accrescere la Città distese più oltre le mura, e dell'antico campo restato dentro di Roma sè dono a Mecenate, il quale vi fabbricò gli Orti, e la torre. Così bella favola sù le male intese parole degli Scoliasti d'Orazio fondata ha molto del vano. Che Augusto non dilatò mai le mura della Città, fu già visto, e se gli Orti di Mecenate in tempo d'Augusto pervenivano almeno a S. Martino de' Monti, quanta parte dell' Esquilie aveva dunque chiusa Tullio in Roma? I boschi sacri, e le cime dell' Esquilie, che nei libri degli antichi Sacrari si leggevano, e che Varrone riferisce, prima d'Au-

Campus

gusto non erano fuor di Roma. Si aggiunge, che le parole di Varrone, Ultra Esquilias, portavano il campo, e le sue puticule fuori del Monte Esquilino prima d'Augusto; e Festo dichiara antichissima sorte di sepoltura il luogo, che fuori della porta Esquilina era anche al suo tempo. So, ch'Orazio nell'ottava Satira del primo libro v. 8. e segg. in persona di Priapo descrive l'antico uso di gittar i cadaveri in quella parte dell'Esquilie, che era poi stata ridotta ad abitabile, e d'aere salubre:

Huc prius angustis ejecta cadavera cellis Conservus vili portanda locabat in arca: Hoc miseræ plebi stabat commune sepulchrum, Pantolabo Scurræ, Nomentanoque nepoti. Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum Hic dabat, hæredes monumentum ne sequeretur. Nunc licet Esquiliis habitare salubribus, atque. Aggere in aprico spatiari; quo modo tristes Albis informem spectabant ossibus agrum.

Non però dice Orazio, ch' Augusto trasportasse l'antico campo, perchè ivi Mecenate facesse gli Orti. Prima, che Tullio includesse in Roma l'Esquilie, dirò anch' io vero, che i cadaveri vili fossero portati ivi, e che poi trasferito il Campo da Tullio fuori delle mura tra le porte di S. Lorenzo, e Maggiore, pur restasse al sito primiero, ancorche occupato in tutto, o in parte da Orti, o da fabbriche l'antico nome di Campo Esquilino, in una parte di cui Mecenate poi fece gli Orti. Ma ridurre il tempo del sesto Re Romano ad Augusto, e senza prova, è troppo grande anacronismo.

Larghezza, e lunghezza
del campo, e sua
inscrizio
ne.
Visigiustiziavano i Rei.

Lo spazio poi di quel Campo c' è descritto da Orazio in quel verso Mille pedes etc: cioè mille piedi in lunghezza presso le mura, e 300. in larghezza presso la campagna, ed aveva titolo scritto in una pietra; cioè H. M. H. N. S. cioè Hoc monumentum hæredes non sequatur, Vedansi Porfirio, ed Acrone ivi.

Del Campo Esquilino, in cui Claudio fe esercitar giustizia contro i malfattori, così scrive Svetonio nel 25. Civitatem Romanam usurpantes in Campo Esquilino securi percussit; per il quale se intenda il già trasportato fuori delle porte, o l'antico restato dentro, lascio ai più acuti giudizi, da' quali si può avere alcun riguardo a quel, che scrive Tacito nel se-

condo degli Annali, Publio Marzio essere stato fatto giustiziare all' uso antico fuori di quella porta. Ben è certo, che fuori della porta Esquilina, nel tempo almeno della Repubblica, grastiziavansi i rei: onde il Lipsio nel 15. degli Annali di Tacito (nè fuori di ragione) dice essere ivi stato il luogo, che da Plutarco in Galba si dice Sesterzio: Abjecerunt quo solent eos, quos Cæsares supplicio dedunt, is vero locus Sestertium vocatur, detto, quasi semitertio ab Urbe milliario semotus ; adducendo più esempi di luoghi tium. dalla loro special lontananza nomati . Ben è vero, che una lontananza da Roma di due miglia, e mezzo, ch'è il semiterzo, per il Campo Esquilino par troppa; forse si contavano quelle della Colonna Milliaria del Foro? Comunque fosse, di là dalle Puticule era il Sesterzio .

I due Vici detti da Rufo Vicus Ustrinus, e Vi- Vicus Ustrinus, et cus Palloris non è strano, che fossero nel primiero Palloris. sito del più antico Campo Esquilino, detti forse così Ustrinze dall'abbruciamento de' corpi, e dal pallore de' Cadaveri, perchè in una parte di quel campo solessero essere i meno vili abbruciati, in altra i più vili lasciati alla putrefazione; delle quali ustrine pubbliche fanno menzione Acrone, e Porfirio nella Satira portata sopra; e forse per il Vico del Pallore si passava alla porta Esquilina: Se però non piacesse interpretarlo per il Vico, in cui Tullo Ostilio fabbricò i Tempi Tempi, del Timore, e del Pallore da lui votati; di che Li-re e del vio nel primo, c. 11. in re trepida duodecim vovit Pallore. Salios, Fanaque Pallori, ac Pavori. Nè è duro, che conforme all' uso degli Spartani di fabbricare al Timore il Tempio fuori della Città, siccome in Cleomene racconta Plutarco, Tullo Ostilio anch'egli nell'Esquilie, luogo allora fuori di Roma, lo fabbricasse. Ma lascisi di far qui l'indovino, tanto maggiormente, che Rufo non pone del Pallore Tempio, o per lo meno Sacello, come è ragionevole, che da Ostilio s'edificassero, ma una semplice edicola solita dei Vici (1).

Tom.II.

<sup>(1)</sup> Del Pallore e del Timore sotto la forma, in cui erano venerati nel Tempio edificato dal Re Tulle Ostilio se n' ha la figura in due medaglie della famiglia Ostilia, riportate al n. 14. a, e 14. b

# Il Settimio, il Cispio, e le altre cose dell' Esquilie di sito incerto.

### CAPO TERZO.

Clivus Ur bius .

Decondo il già presupposto confinava il Cispio coll' Oppio per mezzo della salita di Santa Lucia in Selce: la quale essere stata il Clivo Virbio, o Urbio, o Orbio, a cui per il Vico Scelerato andavasi, è opinione comune, e si accennò nella quarta Regione. Virbio si dice quel Clivo da Livio nel primo, Urbio da So-lino nel cap. 2. (1); Orbio da Festo nel 16. libro in voc. Orbius; ove se ne porta l' Etimologia: Orbius Clivus videtur appellatas esse ab orbibus, per cujus flexuosos orbes Tullia filia Ser. Tullii Regis, et L. Tarquinius Superbus gener interfecto Rege properaverant, tendentes una in Regiæ domus possessionem. Cæptus est autem is clivus appellari Orbius, quod pronus quum esset, per orbes in Esquiliarum collem duceret, unde Orbius ab ipsis orbibus sic appellatus est. La serpeggiatura oggi non vi è più, salendovisi direttamente; ma è ben vero, che per la riempitura della valle non vi è la scoscesità, che dovette esservi a tempo antico. Si oppone a tutti il Donati, e non senza ragione, che se il Vico Scelerato, per cui al Clivo si passava, era di la dal Giardino dei Pii presso la salita di S. Pietro in Vincula, come gli Antiquari tutti concedono, quella salita, e non questa di Santa Lucia in Selce era il Clivo Urbio, o Virbio; nè jo saprei negarlo, se non avessi già conchiuso il Vico Scelerato essere più verisimilmente stato nella moderna Suburra; con che si toglie ogni durezza; e di più soggiungo, che quando anche la casa di Servio Tullio fosse stata, come alcuni credono, presso San Pietro in Vincula in faccia al Vico Patrizio, la strada per andarvi dal Foro più diritta, e più breve, e per cui Tullio verisimilmente andava, quando fu ucciso, pur sarebbe stata per la moderna Su-burra; donde il Clivo Orbio per salire a S. Pietro in Vincula potè serpeggiare.

<sup>(1)</sup> Ne' testi migliori di Solino si legge Urbico e non Urbio : Servius Tullius Esquiliis supra Clivum Urbicum.

La casa di Servio Tullio dove fosse, non è ormai Regia Serpiù oscuro, poichè se Festo dice il Vico Patrizio es- vii Tullii. sere stato sub Esquiliis (1) quod ibi Patricii habitaverunt jubente Servio Tullio, ut si quid molirentur adversus ipsum è locis superioribus opprimerentur, e se non nella Regione terza ella fu, ma nella quinta, secondo Rufo, e Vittore, segue, che non nell' Oppio fosse, ma nel Cispio sopra S. Lorenzo in Fonte, non lungi molto dal sito, in cui il Signor D. Paolo Sforza ha fatto un bel Casino, e Giardino.

Così anche il Vico Patrizio si vede chiaro qual Vicus Pafosse, nè da Scrittore alcuno si suole controvertere. tricius. Fu la strada, che dalla moderna Suburra tra il Viminale, e l'Esquilie, si stende a Santa Pudenziana, ed alla Villa Peretta. L' Iside Patrizia, che in questa Regione contano Vittore, e Ruso, essere stata Tem- Isis Patripio, o Sacello, o Segno d'Iside nomata dal Vico, cia in cui era, a me sembra potersi credere quasi di certo; e forse fu una delle statue fatte da Augusto nei Vici , come l'Apollo Sandaliario , ed il Giove Tragedo. Fu nel medesimo Vico un Tempio di Diana, Aodes Dia in cui non entravano uomini. Plutarco nel Problema næ in Viterzo: Cur Romæ quum Dianæ multæ sint ædes, cio. eam solum non intrant viri quæ est in vico Patricio? e soggiugne, che avendovi un uomo fatta violenza ad una donna, vi fu lacerato da' cani (2). Nel

(1) Festo dice: Patricius Vicus Roma dictus eo quod etc. e non nomina in questo luogo l' Esquilie.

<sup>(2)</sup> Nel Monastero di S. Antonio Abbate havvi un residuo di antica fabbrica ridotta a granajo e creduta dalla maggior parte degli Antiquari un Tempio di Diana per alcuni frammenti di Mossico esprimenti caccie di fiere, due dei quali possono vedersi nelle pareti laterali della cappella di S. Antonio. Il Ciampini però, che li vide più intieri-vi osservò Allocuzioni, Trofei, cocchi trionfali ecc., le quali cose non hanno punto, che fare con Diana, onde nel capo 7. del 1. Tomo de' suoi antichi edifizi inclinò a crederlo avanzo della Basilica Siciniana, o di Sicinino. Ed in ciò fu poi seguito dal Bianchini ( Notæ in Anast. Tom. 3. p. 175. e 177. ). In qualunque caso però questo non po-tè mai essere l'Aedes Dianæ in Vico Patritio de Regionarj, come pretese il Venuti (Ant. di Rom. Part. 1. c. 7. p. 138. ) giacche si è veduto di sopra, che quel Vico non si estendeva fin là dove sono gli avanzi indicati. Secondo

GryptaNe medesimo essere stata la Grotta Nepoziana, ove a molpotiana. ti Cristiani, che vivevano ivi nascosti, avere S. Lorenzo portato da vivere, si legge negli atti di quel Martire ..

c. .

LucusMephitis .

Qui é luogo da compire il discorso de' Boschi sacri dell' Esquilie intermesso sopra, e primieramente ci si offre il bosco di Mesite. Si dimostra dal Donati, ch'era sopra il Vico Patrizio, cioè sopra San Lorenzo in Fonte, o non lungi coll' autorità di Festo, la quale è chiara: Qui ejusdem rei causa (parla del Re Servio) eam partem Esquiliarum, quæ jacet ad Vicum Patricium versus, in qua regione est ædes Mephitis, tutatus est. Era dunque sull'estremo dell' Esquilie non lungi dalla Reggia di Servio Tullio sopra il Vico Patrizio. Mefite essere stata Giunone Dea del Fetore, dichiara Servio nel settimo dell'Eneide v. 84. Mefite alii Mephitin Junonem volunt, quam aërem esse con-Giunone stat. Novimus autem putorem nonnisi ex corruptio-Dea del ne aëris nasci; sicut etiam bonum odorem de aëre incorrupto, ut sit Mephitis Dea odoris gravissimi idest male olentis; ed è facile, come il Donati soggiugne, che fosse ivi Giunone adorata, acciò il fetor dell'aere, che dalle puticule si spargeva, non si dilatasse oltre l' Esquilie ( le quali allora erano fuori di Roma) a' danni della Città. Così Servio Tullio se da un lato della Casa ebbe Giove Fagutale, nell'altro venerò Giunone Mefite detta.

Lucus Innonis Lucinæ.

Fetore .

L'altro bosco pur di Giunone Lucina cognominata, è opinione, che fosse dove ora è la Basilica di Santa Maria Maggiore (1); ma non se ne adduce ar-

il Ficoroni, presso l'Orto de' Canonici Regolari di S. Antonio Abbate fu nel 1704. trovato il busto di Omero, che oggi si vede nel Museo Capitolino, e l'Euripide di alto rilievo co' nomi di 26. tragedie, oggi nella villa Albani.

<sup>(1)</sup> Si crede, che possano avere appartenuto al Tempio di Giunone le colonne, che adornano l' interno della Basilica di S. Maria Maggiore, e quel pavimento di Mosaico bianco e nero a fiorami, che si trovò nell' ristaurare la Basilica per ordine di Benedetto XIV. In quella stessa occasione l'anno 1743. scavando per i fondamenti della nuova fabbrica nella parte anteriore si trovò l' Erma bicipite di Epicaro e Metrodoro che si osserva nel Museo Capitolino.

gomento. Può ben provarsi al parer mio coll'autorità di Varrone lib. 4. c. 8. Cispius mons septicepsos apud ædem Junonis Lucinæ, ubi æditumus habere solet: e ben l'unica sommità del Cispio è appresso quella Basilica. Ovidio però nel secondo de' Fasti v.' 435. l'accenna sotto il monte, non presso alla cima:

Monte sub Esquilio multis inciduus annis Junonis magnà nomine lucus erat, etc.

E più sotto v. 449.

Gratia Lucinæ dedit hæc tibi nomina lucus: Aut quia principium tu Dea lucis habes.

Ma come sotto il monte, se uno dei Boschi, li quali diero nome al monte, fu questo, secondo Varrone? Se non nella cima dunque, neppur nel piano soggiacente al Monte si dee dir che fosse, ma almeno nel declivo verso S. Lorenzo in Panisperna, o Santa Pudenziana; il qual declivo si potè da Ovidio poeticamente dire sub monte. Nella piazza del Tempio di Giunone Lucina scrive Plinio nel 44. del 16. libro essere stato al suo tempo un albero di Loto più antico del Loto nel-Tempio; e l'argomenta dal nome di Lucina, che ha lapiazza. il Tempio, derivante dal Bosco, che latinamente Luco si disse; il qual nome dimostra più antico il bosco sì, ma non ogni albero del bosco, e molto meno alcun albero in specie.

Nel Vico Patrizio presso S. Lorenzo in Fonte es- Theatrum sere stato un Circo scrive Fulvio, soggiugnendo aver- Flora. ne veduti i sedili: Cujus forma, ac sedilium ve igia adhuc apparent inter Viminalem Montem, et Esquilias, juxta viam Suburam; ubi nunc est ædes S. Laurentii in Fontana. Dal Marliano si niega, perchè avrebbe chiuso il Vico Patrizio, o parte della Suburra; ma ben potè quell' edifizio star così ritirato da una parte, che da un'altra il Vico torcesse all'antica usanza. Piace al Donati, che in vece di Circo fosse un Teatro non da spettacoli, ma fatto per ornamento di una fonte, a cui ho altrove risposto. Alessandro da Alessandro nel cap. 8. del sesto libro de' suoi Geniali scrive li Giuochi Florali essere stati celebrati anticamente nel Vico Patrizio: Quos in Vico Patritio, aut proximo celebrabant. Forse in alcum testo antico del quarto di Varrone De Lingua Latina, ove si legge Clivus proximus ad Florales usus versus egli

lesse (e più verisimilmente) Clivus Patritius; ma

dove se lo cavasse veramente si lasci pur dubbio, e si creda ad Alessandro. Posto ciò, il Circo, o altra fabbrica, ch'ella fosse, di cui scrive il Fulvio, non per altro effetto potè esser fatta, che per quei giuochi. Ma se il Circo di Flora era nella Piazza Grima-Flora di na ( e nella seguente Regione vedrassi ) come potè essere ancor quì ? osservo, che que' giuochi furono cespecie; la lebrati in più giorni, anzi in più tempi, cioè nel 28. di Aprile, e ne' primi tre giorni di Maggio, in danze la. più modi, cioè con gesti, e moti lascivi d'ignude meretrici, e con Caccie di animali imbelli, come Damme, e Lepri; le quali caccie non poterono essere fatte da ignude. Ben è ragionevole dunque, che fossero celebrati ancora in più luoghi, e in fabbriche di specie diverse . D'Aprile la festa era di Saltazioni lascive. Così Ovidio nel fine del quarto de' Fasti v. 943.

caccie.

Mille venit variis Florum Dea nexa coronis, Scena joci morem liberioris habet.

Ed erano perciò le meretrici in que' giuochi chiamate Mimæ, come persone sceniche. Valerio nel c. 10. del secondo libro: Eodem (M. Catone) ludis Floralibus, quos Messius ædilis faciebat spectante, populus ut mimæ nudarentur postulare erubuit: quod quum ex Favonio amicissimo sibi una sedente cognovisset, discessit e Theatro, ne præsentia sua spectaculi consuetudinem impediret; quem abeuntem ingenti plausu populus prosequutus priscum morem jocorum in scenam revocavit etc. Lo Scoliaste di Giovenale nella Satira sesta: Florali tuba, qua committuntur ludi Florales, in quibus meretrices nudatis corporibus per varias artes ludendi discurrunt. et armis certant gladiatoriis, atque pugnant, etc. ludi sunt impudici; ed a cotal festa di Saltazioni, e moti', e gesti non poteva convenire un Circo, la cui vaghezza era buona solo per corse, e per caccie. A cotesti esercizi più si confaceva un Teatro; e Teatro, e non Circo si dice da Valerio: discessit è Theatro etc. gli è conteste Marziale nel 1. Epigramma del primo libro:

Nosses jocose dulce cum Sacrum Floræ, Festosque lusus, et licentiam vulgi Cur in Theatrum, Cato severe, venisti? Ed Ausonio nell' Ecloga 17. v. 25.

Nec non lascivi Floralia læta Theatri. Onde l'edifizio, che nel Vico Patrizio era, fu più Teatro, che Circo, cioè non di tale lunghezza, che una parte del popolo fosse troppo lungi dalle donne festeggianti, e danzanti, le quali vano è il dire, che in tali danze, e gesticulazioni scorressero per tratto grande. E se non fu Teatro perfetto, mancandogli la Scena, com'era in quelli da rappresentazioni drammatiche, fu almeno in foggia somigliante, ed il luogo particolare delle danzatrici era detto Scena, come li medesimi Ovidio, e Valerio dicono, uno Scena Joci morem ecc. l'altro In Scenam revocavit. Ma gli altri giuochi Florali del mese di Maggio essere stati celebrati nel Circo, dichiara espressamente Ovidio, dicendo nel quinto libro de' Fasti v. 188.

Circus in hunc exit, clamataque palma Theatris. Hoc quoque cum Circi munere carmen eat. Nel qual Circo ciocchè si rappresentasse il medesimo Ovidio dichiara in ultimo v. 370.

Cur tibi pro Lybicis clauduntur rete leænis Imbelles caprece sollicitusque lepus?

Non sibi, respondit, sylvas cessisse, sed hortos, etc. Siccome dunque nelle Florali feste di Maggio serviva il Circo della Piazza Grimana per caccie di Caprioli, e di Lepri; in quelle d'Aprile il Teatro del Vico Patrizio rappresentava danze d'ignude (1).

Una cima dell'Esquilie ci resta a spiegare, che ptimius. è la detta Monte Settimio, di cui Varrone lib. 4. c.8. Septimius Mons quinticepsos Lucum Petilium. Era dunque il Monte detto Settimio presso al Bosco Peti-lio. Questo bosco vedremo or ora essere stato fuori delle mura nel Viminale; il Settimio dunque necessariamente fu quella sommità dell' Esquilie, che col-

<sup>(1)</sup> Il Nardini contro l'ordinario violenta in questo luogo i passi degli antichi scrittori e cerca di far dne Feste di Flora, mentre di una sola sempre si parla. ( Ved. gli antichi Calendari del Ciacconio apud Græv T. 8. p. 5. dei fasti di Ovidio, del Lambecio ibid. p. 98. e di Venosa apud Murat. Thes. Vett. inscript. T. 1. p. cl.). Meglio era confessare di non conoscere l'uso de' ruderi citati dal Fulvio; e quando si voglia darne un giudizio non sarebbe inverisimile, che appartenessero alle Terme di Olimpiade, che erano ivi dappresso.

le mura, e col Viminale confinava, ed oggidì ancora s'innalza sulla Villa Peretta.

Macellum Livianum

Del Macello Liviano si ha buona congettura dall' antico nome della Chiesa di S. Vito detta In Macello: nè minor rincontro ne dà Anastasio in Liberio; ove narrando la fabbrica di S. Maria Maggiore dice: Hic fecit Basilicam nomini suo juxta Macellum Libiæ; forse corrottamente, volendo dir Livice; il qual nome da Livia Augusta facilmente derivò, e chi sa, che non sia questo il luogo, che dedicato da Tiberio nel tempo di Augusto Dione scrive nel 55. ? et dedicavit locum Livium nuncupatum ( parla di Tiberio allora Console) una cum matre, ipseque invitavit Sena-tum in Capitolium; sed et Mater mulieres private invitavit (1). Non si dica parlarsi del Portico di Livia. poiche quello si dice dal medesimo Dione consecrato assai dopo nel libro 56.; e seppur Tiberio fece, e consecrò in nome della Madre questo Macello, convien dire, che ornato e magnifico fosse di fabbrica. Scrive il Fauno, che al suo tempo tra la Chiesa di S. Vito, e l'altra vicina di S. Antonio furono sotterra trovati molti vasi da raccorre il sangue degli animali, e gran copia di ossa, e di corna, segni dell'antiche beccherie. Sono nella Chiesa di S. Vito molti corpi di Martiri ; ed è opinione riferita dal Fulvio essere stati uccisi ivi sopra una pietra, che cinta di ferro vi si conserva. Forse non bastando a' Gentili le

<sup>(1)</sup> Le parole di Dione sono queste: Και το τεμενισμα το Λιουιον ωνομασμενον καθιερωσε μετα της μητρος και αυτος μεν την Γερουσιαν εν τω Καπιτωλιω επεινη δε τας γιναικας ιδια που ε΄στιασε; le quali in nostra favella snonano: E dedicò il sacro recinto nomato il Livio insieme colla madre, ed egli tenne a tavola il Senato nel Campidoglio e colei le matrone presso di se. Io non vedo pertanto come possa applicarsi questo passo di Dione al Macello di Livia. Piuttosto pare che possa alludervi quello di Cicerone ( pro Quintio c. 6. ) ipse suos necessarios ab atriis Liciniis, et faucibus Macelli corrogat. Si è di già osservato che il Palazzo di Licinio era presso S. Bibiana, e per conseguenza non lungi dalla odierna Chiesa di S. Vito, dove credesi essere stato il macello, il quale avea presò il nome di Livia, o per adulazione, o perchè risarcito da lei.

immanità loro ordinarie contra i Cristiani, vollero an-

cor trattarli da bestie da macello (1).

Dal Panvinio si pone qui la Basilica di Sicinio. I più antichi la dicono di Sicinino, ed il Marliano concorre a crederla presso S. Maria Maggiore . Ammiano appellandola di Sicinino nel ventisette c. 6. coll'occasione di raccontar lo Scisma, il quale fu tra Damaso, ed Ursicino, così scrive: Constatque in Basilica Sicinini, ubi ritus Christiani est conventiculum, uno die centum triginta septem reperta cadavera peremptorum. Lo stesso, e più distintamente scrive Rufino nell' 11 dell' Istoria Ecclesiastica al c. 10. e S. Girolamo nell'aggiunta alla Cronica di Eusebio. Ouesta che era in tanta lontananza dal cuor di Roma, se non servì a' Presidenti del Macello per udirvi i ricorsi de' Compratori, e venditori, non so a quale altro uso potesse esser fatta; alcuni dicono fosse la Chiesa di S. Vito, o per meglio dire, ivi appresso, donde l'anno 1477. fu trasferita da Sisto IV. (2), ma non ne adducono ragione : forse perchè Ammiano la dice divenuta Chiesa dei Cristiani schifano il supporre nei termini di un Macello più Chiese in quel primo dilatarsi del Cristianesimo; tanto maggiormente, che poco lungi vi erano S. Maria Maggiore, e Santa Prassede : congettura, che io confesso probabile, benchè non mi assicuri a spenderla per argomento di gran forza .

Ivi si vede un grande Arco di tevertino, ed as-

(2) Ha torto il Ciampini (Vet. Mon. Tom. 1. c. 27. p. 245.) di accusare il nostro autore di aver consuso le due Chiese di S. Vito, l'antica cioè e quella fabbricata in altro sito dal Pontefice Sisto IV. giacche come ognun vede

egli chiaramente le distingue.

Basilica Sicinini .

<sup>(1)</sup> La Pietra, della quale il Nardini qui parla sopra cui credesi, che siano stati scannati molti Cristiani, è un antico cippo sepolcrale Pagano, che ancora conserva l'antica iscrizione. Quelli che illustrano le Antichità Cristiane potranno conciliare questo punto ;

Presso questa Chiesa verso quella di S. Antonio Abbate furono trovate molte colonne di bigio, e di marmo statuale con un pavimento di marmi, un vaso grande con maschere lungo sette palmi, e con manichi assai curiosi, e molti ritratti di Filosofi. Vacca ( Memorie n. 39. ). Chi sa, che non fossero avanzi della Basilica di Sicinino?

#### IL SETTIMIO, IL CISPIO ec.

Arcus sai rozzo in onor di Gallieno eretto, non già dal pub-Gallieni blico, ma da un privato. Così indica l'Iscrizione, che Imp. vi si legge.

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI
CVIVS . INVICTA . VIRTVS
SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST
ET . SALONINAE . SANCTISSIMAE . AVG
M. AVRELIVS . VICTOR
DEDICATISSIMVS
NVMINI . MAIESTATIQVE
EORVM

Forse quel Marco Aurelio ebbe alcuna soprintendenza del Macello, ove l'Arco eretto si vede (1). Il Donati congettura essere stati quivi appresso gli orti di Gallieno, de' quali Pollione in Gall. c. 17. Quum iret ad hortos nominis sui, omnia palatina officia sequebantur coll' indizio di quest' Arco erettogli, e dell'aver voluto Gallieno innalzar nell' Esquilie un Colosso di grandezza maravigliosa, come dal medesimo Capitolino si narra; traendone conseguenza, che il Colle Esquilino gli fosse caro. Buono argomento; ma può an-

M. AVREL. VICTORI . C. V. PRAEFECTO FERIARVM . LATINARVM . SACERDOTI DEI . SOLIS . RELIGIOSISSIMO . IOVINVS CALIDIANVS . CONDISCIPVLVS PATRONO . DIGNISSIMO ( Ap Contel. de Præf. Urb.) .

Il veder fregiato questo Aurelio Vittore del titolo di Prefetto delle Ferie Latine, mi fa risovvenire, che l'anno scorso, in una vigna a destra dell'Appia vicino ad Albano fu trovata una grande urna di peperino di cattiva forma, e scultura, e che mostrava i tempi della decadenza, sulla quale si leggeva l'Iscrizione sepolcrale di un M. Aurelio Vittore.

<sup>(1)</sup> Forse questo M. Aurelio Vittore é lo stesso di quello che fu prefetto delle Ferie Latine e Sacerdote del Sole, del quale parla l'iscrizione seguente, che per lo stile si accosta di molto ai tempi di Gallieno:

che dirsi essere a Gallieno stata non meno, e forse più chiara la via Flaminia, dove Porticum Flaminiam usque ad Pontem Milvium et ipse paraverat ducere, ita ut tetrastiche fieret, ut autem alii dicunt, pentastiche, ita ut primus ordo pilas haberet, et ante se columnas cum statuis; secundus, et tertius, et deinceps d'a ressapav columnas, siccome narra Pollione in Gall. c. 18.: e forse sulla Flaminia, piena anche oggi di Giardini, e Vigne amenissime, furono quegli Orti, o piuttosto a Ponte Molle, dove il Portico era indirizzato; poichè l'esservi stato seguitato da tutti gli offizi Palatini indica lontananza grande. L'arco a chi ben l'osserva, mostra essere stato sul passo fra la salita di S. Lucia in Selce, detta anticamente Clivo Urbio, o Virbio, e la strada, per cui alla porta di S. Lorenzo s'andava assai più direttamente d'oggi, per quanto possono gli occhi congetturarne (1).

Le Terme di Novato ridotte in Chiesa da Pio Primo, Anastasio nel medesimo Papa mostra essere Novati. la Chiesa di Santa Pudenziana : Ex rogatu B. Praxedis dedicavit Ecclesiam Thermas Novati in Vico Patritii in honorem sororis suæ S. Potentianæ: nè dagli Antiquari si crede altrimente. Ma non potè la æ:

(1) La catena e le chiavi, che veggonsi appese all'Arco di Gallieno, non sono, come communemente si crede e come si afferma dal Fanucci (Annot. al Fulv. p. 114.) dal Pinarolo (Ant. di Rom. Tom. II. p. 212) e dal Totti (Roma moderna v. 484.) ne di Tivoli, ne del Tusculo città ribelli soggiogate ne' bassi tempi dai Romani, ma della porta Salsicchia di Viterbo, come dice il Lancellotto (p.6.): li Romani mandaro per più gente ad Roma, onde i Vi-terbesi tractarono con loro Pacie con questi patti, che li cederno la campana del comune, la quale la portaro ad Roma et puserla nel Campidoglio et ferla chiamare la Patarina de Viterbo. Anco se portaro la Catena della porta de Salsicchia ad Roma et puserla all'Arco de Santo Vito. Lo stesso vien confermato dal Caferri (Synthema Vetustatis sive flores Hist, p. 210.) et catenam portæ Salsicchiæ abstulerunt quam reposuerunt in arcum S. Vi-ti juxta S. Mariam Majorem ubi nunc conspicitur. Si veda ancora il Bussi (Storia di Viterbo p. 106.) ed il P. Casimiro da Roma ( Memorie de' Conventi dei Frati Minori p. 386.).

Chiesa di S. Pudenziana essere stata Terme, se gli Atti delle Sante Pudenziana, e Prassede, ed il Concilio secondo Romano sotto Simmaco, la dicono casa di Pudente Senatore lor Padre. L'antica tradizione approvata dal Baronio nelle Note del Martirologio 10. Maji, si è che ivi da Pudente fosse ricevuto S. Pietro, quando venne a Roma, se però il Pudente ricevitore di San Pietro, persona diversa dall' altro, che fu Padre delle due Sante, come molto ben si discorre dal Martinelli, abitò anch'egli ivi. Il Donati perciò più ragionevolmente tra Santa Pudenziana, e S. Lorenzo in Panisperna le giudica, ma ivi troppo vicine quelle d'Olimpiade sarebbono state; ed in fine gli Atti di Santa Prassede da S. Pastore scritti mi muovono a sentire diversamente col Martinelli nella sua Roma Sacra : Rogavit Pium Episcopum (parlasi di Santa Prasede ) ut Thermas Novati, quæ jam in usum non erant. Ecclesiam dedicaret. etc. et dedicavit Ecclesiam Thermas Novati in nomine B. virginis Praxedis in Urbe Roma in Vico, qui appelsa di S. latur Lateritio, ubi constituit titulum Romano: ove Prassede le Terme dedicate in nome non di Pudenziana, ma da Pio I. di Prassede, ed in titolo non di Pastore, di cui fu la Chiesa di Santa Pudenziana, ma di Romano, ed Vicus La- il Vico non Patrizio, ma Laterizio (la cui somiglianza potè iar prendere equivoco ad Anastasio ) sono prove, che le Terme di Novato fossero la Chiesa di Santa Prassede, che antichissima non può negarsi, ed il Vico Laterizio essere stato ivi intorno dee dirsi. Novato fu fratello delle due Sante, ed anche di Timoteo; di che con profondità d'erudizione discorre il Martinelli nel suo primo Trofeo della Croce; onde Terme Novaziane, e Timotine indifferentemente dagli Scrittori Ecclesiastici si trovano dette. Quel Novato, a cui dedicò Seneca i suoi libri De ira, è creduto fratello di questi, nè può opporsegli inverisimilitudine; poichè San Paolo nell' Epistola a' Filippensi c. 4. v. 22. dichiara in quel tempo molti della famiglia di Nerone fatti già Cristiani: Salutant vos omnes Sancti, maxime autem qui de Cæsaris domo sunt; ma nè anche si può senz'altro fondamento affermar di certo.

Domas Ebbe ivi appresso la Casa un certo Marzio, di Martii. cui parla S. Giustino Martire nella sua Apologia: Ego prope domum Martii cujusdam ad Balneum cogno-

mento Timothinum hactenus mansi, etc. Ove se in luogo di Marzio si dee legger Marco, e sia il compagno di Timoteo nel Martirio, lascio agli altrui discorsi

Fuori della Porta di S. Lorenzo era il Campo det- Ager Veto Verano, in cui fu il podere di Santa Ciriaca; ranus. nelle cui grotte, o cave di arena furono seppelliti, Santa Cioltre S. Lorenzo, infiniti Martiri, ed ivi fu da Co-riaca. stantino fabbricata la Basilica di S. Lorenzo. Anastasio in San Silvestro: Eodem Tempore Constantinus Aug. fecit Basilicam B. Laurentio Martyri in via Tiburtina in agrum Veranum supra arenarium Cryptæ, etc. In quel podere essere stati bei pomarj scrive Prudenzio nell'undecimo Inno Peristephano v. 153.

Haud procul extremo culta ad pomeria vallo Mersa latebrosis crypta latet foveis.

Nell' Esquilie essere stata una Casa d' un certo Massimo racconta Marziale nel 72. Epigramma del settimo libro: Maximi in

Esquiliis domus est, domus est tibi colle Dianæ,

Et tua Patricius culmina Vicus habet. Hinc viduæ Cybeles, illinc Sacraria Vestæ,

Inde Novum, Veterem prospicis inde Jovem. Dove lasciata l'esposizione del Lipsio dotta sì, ma Et in Vinon accommodata al sito di Roma, ch'egli non vi-coPatritio de, s'accenna, che Massimo dalla Casa dell' Esquilie vedeva il Campidoglio vecchio, il quale nel Giardino Barberini sul Quirinale essere stato, credono gli Antiquarj, e dall' Aventino vedeva il nuovo; come assai più aggiustatamente del Lipsio espone il Donati, il che posto, la casa Esquilina di Massimo non in altra parte dell' Esquilie potè essere, che sul Cispio, o sul Settimio, se però la seconda esposizione del Donati sottile, ed ingegnosa non dee prevalere. Dalla difficoltà, che egli trova nel vedersi dall' Aventino il Tempio di Vesta, che nella Valle del Foro dagli edifizi alti s'impediva facilmente, a cui un'altra può aggiungersi dal vedersi nell'Esquilie il Tempio Palatino di Cibele, che più all' Aventino potè stare esposto, argomenta, che oltre le tre case da Marziale narrate ne' primi due versi altre quattro se ne descrivano nei due seguenti; una nel Palatino a vista del Tempio di Cibele, una presso il Foro, non lontana da quel di Vesta; una sotto il Campidoglio, donde il Tempio di Giove Capitolino potesse mirarsi; l'ultima nel Qui-

rinale, donde il Campidoglio vecchio si vagheggiasse, così più ragionevole la chiusa di Marziale riesce. Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat.

Interpretazione bella, ed assai adeguata, se non le scema il credito il troppo numero delle abitazioni di Massimo .

Domus Pauli .

Alla Casa di Massimo aggiunge il Merula quella di Paolo; ma questa essere stata nella Regione terza ivi mostrai.

Ara malæ Fortuna .

Fu nell' Esquilie l'Altare della mala Fortuna. Plinio nel c. 7. del secondo libro: Ara malæ Fortunæ in Esquiliis, e Cicerone assai prima nel secondo delle leggi c. 11. Araque vetus stat in Palatio Febris: èt altera Esquiliis, Malæ Fortunæ, detestatæque. Il Panvinio scrive, oltre l'altare, il Tempio: nè so con quale autorità.

Domus Abitò nell'Esquilie Properzio; così scrive egli di Propertii.

se stesso nell' Elegia 23. del terzo libro:

Et Dominum Esquiliis scribe habitare tuum,

Domus Avervi abitato anche Persio, fa fede Cornuto, o A. Persii. chi fu il Commentatore di quel Poeta .

Domus C. Plinii Jan.

La Casa di Plinio posteriore annoverata quivi dal Panvinio, essere stata sull'Esquilie non dee negarsi. Ma già nella terza Regione dissi, che fu in quella parte dell'Esquilie, la quale rivolta verso l'antica vera Suburra, era non di questa, ma di quella Regione

Templam **Felicitatis** 

Ed il Tempio della Felicità, posto pur quivi dal Panvinio, essere stato nella Regione del Foro dirassi; e non essere stato in Roma più d'un Tempio di quella Dea, scrive S. Agostino nel lib. 4. al c. q. della Città di Dio.

> Il Colle Viminale, altre cose fuori delle mura, ed altre in sito incerto della Regione.

# CAPO QUARTO.

Mons Vi- 1 Viminale della Regione Esquilina essere stato, diminalis. chiara Vittore nel bel principio; e dalle cose, che nel Viminale furono, si raccoglie ancora.

Thermæ Le Terme d'Olimpiade è noto, ch' erano sul Vi-Olympiaminale. Negli Atti di S. Lorenzo si legge, ch'egli fu

arrostito sopra una graticola di ferro nelle Terme di Olimpiade; ed essendo tradizione certa, che il fatto successe dove fu consecrata la Chiesa di S. Lorenzo detta In Panisperna, anzi raccogliendo l' Ugonio V' ebbe il dagli Atti medesimi di S. Lorenzo essere stata ivi la Martirio Chiesa edificata non molto dopo il Martirio, segue, S. che dov' è oggi San Lorenzo În Panisperna, fossero le Terme d'Olimpiade anticamente. Del nome di Panisperna non mi spiace l'opinione del Martinelli : lo Panisperstima egli nella sua Roma Ricercata derivar da quel Perpenna Quadraziano, che aver ristorate le Terme di Costantino, mostra un' Iscrizione portata dal Fulvio, ed altri; alla qual opinione dà indizio potențe un' altra Iscrizione, che ritrovata in S. Lorenzo in Panisperna si porta dal Grutero, ed è questa:

PERPERNIE . HELPIDI CONIVGI . OPTIMAE PIISSIMAE SEX . AEMILIVS **MVRINVS** PERMISSV . ATHICTI **AMICI** 

La persona di Olimpiade, da cui le Terme avevan nome, è incerta, nè si sospetta, non che, si sappia fin' ora chi ella fosse.

L. CLOCLIAS . F. (1).

Il Lavacro di Agrippina dal comune consenso de- Lavacrum gli Antiquari si stabilisce dietro San Lorenzo in Panis- Agrippiperna nel declivo, ch' egli ha verso S. Vitale; ove si nz. raccontano trovate due immagini di Bacco, nelle qua-

<sup>(1)</sup> Narra Flaminio Vacca (n. 8.') che sotto una gran volta vuota, nel luogo ove ora è la Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna fu trovata una Statua di Pane di marmo, grande due volte il naturale, ed una statua di Marte pure di marmo alta 15. palmi. Insieme a questi monumenti di scultura vi furono trovate più camere dipinte a grotteschi, forse sul gusto di quelle delle Terme di Tito . Aldroandi (Memorie n. 16. 17.) dice che nel sito incontro S. Lorenzo furono trovate camere ornate di pitture, stucchi, e mosaici, ed una statua di Livia Augusta tredici palmi alta, oltre parecchi altri frammenti .

li era scritto a piè IN LAVACRO AGRIPPINAE. Sparziano in Adriano scrive, che quel Imperadore ristaurò fra le altre cose Lavacrum Agrippæ, leggono altri Agrippinæ più verisimilmente, poiche alle fa-mose Terme di Agrippa non avrebbe Sparziano dato nome di Lavacro, il quale era più proprio del bagno di Agrippina (1). Fu ella madre di Nerone, il cui lavacro essere stato un suo privato bagno si crede, e perciò essere ivi stata anche l'abitazione sua. e di Do-

Opinioni delle Tervato .

mizio suo primo marito, può congetturarsi.

Delle Terme di Novato assai ho detto di sopra, me di No- dove io doveva. Per il citato testimonio di Anastasio, essendo credute nella Chiesa di Santa Pudenziana, gli Antiquari conoscono la loro troppa vicinanza a quelle di Olimpiade; onde il Biondo si arrischiò a dire, che quelle, e queste non fossero Terme diverse . Altri le vogliono a S. Pudenziana vicine, altri nella stessa Chiesa (2), ove sembrò al Marliano di riconoscere alcuni canaletti fuliginosi, i quali però più di cosa privata, che di Terme pubbliche, è probabile. che fossero; ma ogni inconvenienza si toglie col por quelle di Novato sull' Esquilie, siccome dissi, e quivi stabilir la casa di Pudente coll' autorità de' già citati Atti delle SS. Pudenziana, e Prassede, e del Concilio secondo Romano, colla conferma pur toccata del Baronio nel Martirologio 19. Maii .

Templam Silvani.

Domns

Padentis .

Il Tempio di Silvano si asserisce essere stato a piè del Viminale dietro a S. Lorenzo in Panisperna nella valle, che è incontro a S. Vitale detta di Quirino. Gli argomenti sono alcuni marmi antichi, che si dicono cavati ivi di sotterra indicanti quel Tempio, ed un

<sup>(1)</sup> Di questo Lavacro si ha la pianta nella Tavola V. della Icnografia di Roma. Il Bellori narra a tal proposito che nel luogo citato dal Nardini furono trovati condotti di piombo e di terra cotta, ed un tronco di Ninfa. Al Lavaero di Agrippina potè pure appartenere la bella Venere trovata sotto Clemente X. nella Valle Quirinale (Bartoli Mem. n. 27).

<sup>(2)</sup> Non è senza probabilità che facesse parte delle Terme di Novato quell' edifizio rotondo di marmo scoperto a' tempi di Sisto V. sopra S. Pudenziana nella Vigna delle Monache di S. Lorenzo in Panisperna, dentro al quale erano le due belle statue di Menandro e Posidippo oggi esistenti nel Museo Vaticano (Bartoli Mem. n. 29.).

## LÍBRO IV. CAPO IV.

testamento militare di Favonio Giocondo portato dal Marliano lib. 4., in cui si legge: Quod si secus fecerint, nisi legitimæ oriantur causæ, velim ea omnia, quæ filiis meis relinquo, pro reparando templo Dei Silvani, quod sub Viminali monte est attribui. Del portico di Silvano fa menzione un marmo, Cum Porche era nella Vigna del Cardinal di Carpi .

SILVANO . SANCTO LVCIVS . VALLIVS . SOLON PORTICVM . EX . VOTO . FECIT DEDICAVIT . KAL. APRILIBVS PISONE . ET . BOLANO . COS (1) .

L' altra di Giove Vimineo, che diè nome al Ara Jovis Colle, fu nella selva, che era ivi de' Vimini, secon-Viminei. do Festo presso al fine: Viminalis et Porta, et Collis appellatur, quod ibi viminum fuisse videtur silva, ubi est et ara Jovi Viminio consecrata; le quali parole danno assai chiaro indizio, che la selva, e l'Altare fossero non lungi dalla porta , e perciò o dietro alle Terme Diocleziane, o dietro alla Villa Peretta, o almeno nello spazio, che è fra questa, e quelle. Varrone non dice Altare, ma Altari nel quarto c. 8. Quod ibi aræ sunt ejus, aut quod ibi vimineta fuerunt . Oltre l'Altare, Rufo scrive anche un Templem Tempio di Giove Vimineo. Può essere, che uno de- Jovis Vigli Altari fosse convertito in Tempio dopo i tempi di minei . Varrone .

Il Campo Viminale sotto l'argine di Tullio facil- Campus mente si trova. Dell' argine di Servio Tullio resta an- Viminalia cora il vestigio da noi già riconosciuto dietro a S. Ma-sub aggeria degli Angeli, e nell' estremo della Villa Peret-

<sup>(1)</sup> Il Consolato di Pisone e Bolano cade nel 111. della Era Volgare. Non è poi improbabile che potesse essere il tempio di Silvano quello trovato nel Secolo XVI. (Vacca Mem. n. 38. ) verso S. Vitale, e formato da colonne di bigio affricano alte 20. palmi. In quelle stesse vicinanze circa l'epoca medesima si trovò una edicola con una statua, che dalla descrizione lasciataci del Vacca (n. 119.) dovè essere un Rone, attorniata da lucerne di terra cotta.

Latitudi- ta verso le mura (1). Il Monte Viminale ha, come nedel Mon dicemmo, la sua larghezza fra le Terme Diocleziane. ove prima era valle, e quel concavo, che a guisa di solco fende la Villa accennata, fra i quali due termini il Campo Viminale è certo, che fu; onde il sito suo, se fu sotto l'argine dentro le antiche mura di Tullio, può additarsi in quella parte della Villa Peretta, ch'è a lato delle Terme; se (come io più volentieri credo ) di là dall' argine, e dalle mura antiche, dentro però a quelle di Aureliano, pur si addita di là dalle Terme, e dalla Villa, fin dove il Castro Pretorio cominciava.

Opere , e Marmi di Gordia-

Presso l'argine in quella via, che andava dal Vico Patrizio alla Porta murata, cioè in quella via che oggi è chiusa nella Villa Peretta, dicesi essere stata cavata gran quantità di marmi serviti poi nella fabbrica della moderna Cancellaria Apostolica, Palazzo già del Cardinal Riario a lato di San Lorenzo in Damaso fabbricato; fra' quali gli Antiquari scrivono essersi lette memorie di Gordiano; ed indi si argomenta essere ivi stato l'Arco di quell'Imperadore. Ma vedremo noi in breve, che quell' Arco era nella Regione settima della Via lata; e perciò di altra fabbrica di Gordiano, furono que' marmi. In Capitolino si legge in Gord. c. 32.: Opera Gordiani Romæ nulla extant, præter quædam nymphæa, et balneas; sed balneæ privati hominis fuerunt, et ab eo in usum privatum exornatæ sunt. Di Ninfeo dunque, o di privato bagno i marmi furono facilmente .

Castra Præ toria .

Del Castro Pretorio si è più volte parlato, ma non abbastanza. Che fosse quivi provasi dal Panvinio con un luogo potentissimo di Svetonio nel 48. di Nerone: et offerente Phaonte liberto suburbanum suum inter Salariam, et Nomentanam viam circa quartum milliarium . . . . equum inscendit quatuor solis comi-

<sup>(1)</sup> Gli avanzi dell' aggere di Servio furono trovati ai tempi del Bartoli (Memorie n. 98.) nella vigna, o villa Negroni. Oltre il rialzamento della terra fu trovato un muro di peperino circa 20. palmi grosso che andava in direzione da una parte verso le Terme Diocleziane, e dall'altra verso la Chiesa di S. Antonio di la da S. Maria Maggiore.

tantibus, inter quos et Sporus erat, statimque tremore terræ, et fulgure adverso pavefactus audiit ex proximis Castris clamorem militum, et sibi adversa, et Galbæ prospera ominantium, etc. ove l'aver Nerone per la via Nomentana uditi li gridi dei sol-dati del castro Pretorio, è dichiarazione di quel sito assai evidente; ma con maggior chiarezza insegnasi dall' antico interprete di Giovenale nella Satira 10. Juxta aggerem primus castra posuit Sejanus, idest super Diocletianas, quæ dicta sunt castra Prætoria; e lo sporto finalmente riquadrato, che hanno ivi le mura, n'è vestigio di molto rilievo. Che ivi fosse il Vivario, è stato mero sogno, siccome ho mostrato; e l'argomento dal nome della contrada, che Vivario dicono essere stata detta, non stringe, perchè quando anche sia nome vero di Vivajo, e non suono corrotto da altra parola, siccom' è facile può essere nome erroneo modernamente imposto da chi credeva così, o piuttosto dal Pozzo di acqua viva, che vi si Pozzo di conserva ancora, il nome ebbe origine; e quell'acqua acqua viben potè servire per li soldati, ancorchè vi avessero vachean-la Marzia, come con Iscrizioni ritrovatevi mostra il cora v'e. Panvinio. Anzi dopo che al tempo di Massimo, e di Balbino furono dalla plebe Romana, che tenne ivi l'assedio, rotti gli acquedotti, secondo Capitolino in quei due Augusti, ed Erodiano nel settimo, è facile, che i Pretoriani per maggior sicurezza dell'avvenire si ponessero all' impresa di cavare quel pozzo. Supposto quivi dunque il Castro Pretorio, conviene conchiudere, che fosse dalle mura di Servio Tullio distaccato, ed alquanto lontano, così mostrando il sito dell' Argine, e che poi da Aureliano col tirar più in fuori le mura gli fosse annesso (1).

<sup>(1)</sup> Questo castro, di opera laterizia, merita di essere osservato per la bella sua costruzione nella quale si riconosce apertamente l'epoca di Tiberio, dal cui favorito venne eretto. Esso ci dà perfettamente l'idea di un Campo Romano si per la figura rettangolare, che per l'altezza dei muri. Imperciocche dee notarsi, che più della metà della sua elevazione attuale come si vede chiaramente dalla diversa costruzione, e dagl' indizi dei merli che coronavano il castro, è stata aggiunta da chi riuni il recinto del castro a quello della città. Tre lati del rettangolo sono ancora in piedi più o

Sacellum. Fuori della porta Viminale fu il Sacello della Dem Ne- Dea Nenia, di cui Festo nel 15. voc. Neniæ: Neniæ nim . Deæ Sacellum ultra portam Viminalem fuerat dedicatum, nunc habet tantum ædiculam; onde fu dietro le Terme Diocleziane verso il castro Pretorio.

LucusPœtilinus .

Il Bosco Petilino in questa Regione posto da Rufo, e Vittore, necessariamente fu in quella parte del Viminale fuori delle mura, ch' era volta all' Esquilie, presso al castro Pretorio, ed al Campo Viminale. Perciò Varrone ragionando dell' Esquilie nel quarto c. 8. dice: Septimius Mons lucum Pœtilinum. Perchè io il riponga quivi, e non sull' Esquilie, apparirà quando avrò spiegato il seguente mio pensiero. Livio mentre nel lib. sesto al c. 12. racconta il giudizio fatto di Manlio Capitolino accusato di ribellione soggiunge che i Tribuni avvedutisi dalla vista del Campidoglio, che Manlio difese, togliersi al popolo l'animo di condannarlo, portarono altrove il Concilio: Ita producta die in Petilinum lucum extra portam Flumentanam, unde conspectus in Capitolium non esset, Concilium populi indictum est. Da che tutti raccolgono il Bosco Petilino essere stato fuori della porta Flumenta-

Non fu na nel Campo Marzo, o ne' prati Flaminj. Eppur Runel Cam- fo, Varrone, e Vittore il pongono nella Regione quinpoMarzo: ta Esquilina. Tale difficoltà par, che resti troncata da Sesto Rufo, che nell'ottava del Circo Flaminio re-

meno rovinati, e mutati, e due delle porte, cha erano nel centro di ciascun lato. Queste erano quadrate, alte circa il doppio del resto del recinto; venivano formate da due pilastri eccedentemente svelti e difese da due risalti più bassi con feritoie di terra cotta assai curiose. Pare che all' esterno venisse circondato da fosse, e negli angoli queste fossero più profonde: un tubo di piembo ivi trovato nel 1742 fa supporre, che l'Imperadore Macrino, il quale era stato Prefetto del Pretorio ristaurasse l'acquedotto, che vi portava l'acqua Marzia, imperciocchè sopra vi era questa iscrizione:

IMP. CAES. M. OPELLI, SEVERI, MACRINI, AVG. M. OPELLI, SEVERI, DIADVMENIANI, CAES, PRIN. IV. CASTRIS, PRAETORI

TERENTIVS . CASSANDER . FECIT

Il Piranesi pubblicò una pianta di questa fabbrica, e parecchie iscrizioni appartenenti ai soldati Pretoriani. La forma del Castro si ha nella medaglia n. 15.

gistra un altro bosco Petilino così : Lucus Pœtilinus Lucus Pœmajor; a cui non per altra porta, che per la Flu-tilinus'ma mentana, poteva andarsi più commodamente. Ma io jor. invece di appagarmene, indizio più forte ne traggo dall'aggiunte adulterine, che sono in quel libro. Se due erano i boschi Petilini, ed il maggiore antichissimo fini del tempo di Manlio, per qual cagione Livio, Varrone, e Vittore parlano d'un di essi, come d'un solo senza aggiunta specifica di maggiore, o minore? anzi perchè Rufo stesso all'altro non dà titolo di minore? e quando pur solo nel maggiore andasse parlato così, e che solo quello coll' aggiunta di maggiore solesse chiamarsi, replicherei, che non del maggiore, ma del minore intese Livio semplicemente, mostrandolo nel fatto di Manlio, e che perciò a quel Concilio non si potè uscire dalla porta Flumentana. Di più si osservi il Catalogo de' Boschi, che fa Vittore nel fine, un sol bosco Petilino vi si trova notato; onde l'altro detto maggiore è un'evidente favola di persona, la quale avendo letto in Livio, che al bosco Petilino dalla porta Flumentana si andò, immaginandone un altro verso quella parte, volle far la carità di accertarne il Mondo coll'inserirlo ivi sotto un verisimile titolo di maggiore. Ma che diremo di Livio? errò egli col dire, che dalla Flumentana s'uscisse? Nel mio testo si legge extra portam Frumentariam, la quale dove fosse non saprei dire; ma che Flumentanam non debba leggersi, mi sembra certissimo. Nomando ivi Livio quella porta, come uscita speciale al bosco Petilino, la dichiara assai remota dal Campidoglio, e portante a luogo dalla vista del Campidoglio diviso affatto. La porta Flumentana all' incontro posta sotto il Campidoglio, anzi sotto la stessa parte del Campidoglio difesa da Manlio non altrove portava, che al gran piano de' Prati Flamini, e del Campo Marzo; il quale fino a Ponte Molle soggiacendo al Campidoglio il vagheggia sempre come in prospettiva, dove gli edifizj, ( che in quel tempo pochissimi v'erano, o forse niuno) non impedivano. Nè in tutto il giro fuori delle porte di Roma era luogo, a cui quel Colle fosse più esposto; ma vuol vedersene, in faccia la verità? le parole antecedenti di Livio tolgono ogni lite: In Campo Martio quum centuriatim populus citaretur, et reus ad Capitolium manus tendens ab

hominibus ad Deos preces avertisset, apparuit Tribunis, nisi oculos quoque hominum liberassent a tanti memoria decoris, nunquam fore in præoccupatis beneficio animis vero crimini locum. Ita producta die in Petelinum lucum extra portam Flumentanam, unde conspectus in Capitolium non esset Concilium populi indictum est. Il primo Concilio fu nel Campo Marzo a vista del Campidoglio ; il secondo lungi da quella vista fuori d' una tal porta nel bosco Petilino; dunque nè nel Campo Marzo, dove si finge il maggiore, nè fuori della porta Flumentana, che portava al Campo Marzo, ed a' luoghi al Campidoglio tutti espostissimi. Si dirà, ch' essendo fatto il con-cilio nel Bosco, la vista del Campidoglio s' impediva dagli alberi? Debole difesa. Non poteva essere così ampio il bosco, che tutto il popolo chiudesse in se; nè tra il folto delle piante si potè fare concilio, nè giudizio, e quando anche ciò fosse perchè aggiungervi Livio Extra portam Flumentanam, per cui anche il giorno avanti s' era uscito? le parole di quell' Istorico portano necessariamente, che il primo giorno al Concilio non si era uscito, nè si era potuto uscire per la porta, per cui si uscì il di seguente; nel qual caso perciò è necessario, che per porta dalla Flumentana diversa fosse al bosco Petilino portato il Concilio onde in vece di Flumentanam leggerei Numentanam, scorrezione credibile; poichè secondo alcuni meno moderni caratteri la N. grande è assai simile alle due lettere Fl. Porta dal Campidoglio rimotissima, e portante a luogo, a cui l'argine di Servio Tullio toglieva ogni vista de' Colli della Città.

Ma se il bosco Petilino era presso l'Esquilie, per qual cagione uscire dalla porta Numentana, ch' era sul Quirinale, e non da altra più vicina? odo chi risponde: ed io replico, che dal Foro, donde i Magistrati, ed il Popolo per andare al Concilio si partivano, la Numentana era porta la più commoda di tutte l'altre, e la vicinità del bosco alla porta Numentana me l'ha fatto credere non sull'Esquilino, ma sul Viminale, presso però a quello; ed ecco fatto ritorno al principio della mia digressione. Ho discorso non per correggere assolutamente, ma per far motivo; onde quanto ho portato prendasi per solo cen-

no dubbioso, e broccardico, acciò gli eruditi ne ri-

cerchino meglio la verità.

nino meglio la verita . Il leggersi da Vittore, e da Rufo posto nella Re- Aedes Ve-neris Erygione Esquilina il Tempio di Venere Ericina, ch' era cina. fuor di porta Salara di là dall' Esquilie nel Quirinale. dà segno, che questa Regione fuori delle mura fino alla Via Salara stendevasi almeno giurisdizionalmente; onde quanto fuori di esse mura fu di memorevole fino a quella strada, è necessario, che da noi si pon-

ga quivi.

Primieramente per la via Numentana, lungi dal- S. Agnese la porta oggi detta Pia forse un miglio, e mezzo, è Chiesa l'antichissima Chiesa di S. Agnese, fabbricata da Co-ta da Costantino ai prieghi di Costanza sua sorella (1); a lato stantino. di cui è un Tempio di forma sferica dedicato a Santa Costanza, ma comunemente creduto, che prima fosse Tempio di Bacco. Non da altro si argomenta, che da Tempio un musaico antichissimo rappresentante, come dico- di Bacco. no, la vita di Bacco, e dalla bella sepoltura di porfido, in cui parimente viti, putti, pampini, e graspi d'uva si veggiono; onde sepoltura di Bacco scioccamente si dice dagl' imperiti; ma le viti, i graspi, i pampini, i putti essere state pitture o sculture solite porsi ne' Tempi de' Cristiani anticamente mostra il Bosio nella Roma Sotterranea, e conferma il Martinelli nella Roma Sacra; nè la bella sepoltura di porsido, benchè adorna di viti, si può dir di Bacco, che non v'era sepolto, nè d'altra persona Gentile, perchè i Gentili, altrove si seppellivano, che ne' Tempi (1).

<sup>(1)</sup> Questo antico edifizio cristiano è degno di essere osservato essendo il solo che dia una idea delle antiche basiliche profane, ed è il solo che conservi il doppio ordine dei portici interni . Non essendo mio scopo fare la storia di questa fabrica mi limiterò a notare, che nel fare la scala di marmo per cui vi si scende si trovarono tutte le statue che già adornavano il cortile Verospi, una quantità di urne sepolcrali, un vaso di cristallo di monte, e i belli bassorilievi esistenti nel pianterreno del Palazzo Spada . Bartoli ( Memorie n. 100. ). Nella chiesa è un bel candelabro antico di marmo bianco, a foglie di acanto, con teste di montone negli angoli del piede, e piccoli geni che si cingono la testa di una benda.

<sup>(1)</sup> Si i mosaici, che le sculture dell' urna oggi posta

Tempio perciò fabbricato a Santa Costanza dai fondamenti quel rotondo edifizio si crede da alcuni; ma Chiese di forma sferica diverse dalle Basiliche in quel secolo non solevano fabbricarsi, nè senza i luoghi distinti, se non per le cinque sorti di persone, almeno per il Clero: onde è difficile, che cotal fabbrica prima di Chiesa Cristiana non fosse altra cosa. A me par di legger chiaro in Anastasio, ciò che fosse. In S. Silvestro così egli scrive : Eodem tempore fecit Basilicam S. Martyris Agnetis ex rogatu Constantiæ filiæ suæ; e soggiunge immediatamente: et Baptisterium in eodem loco, ubi et baptizata est soror ejus Constantia, cum filia Augusti a Silvestro Episcopo: donde argomentisi, che Costantino a somiglianza del Battisterio fatto presso S. Gio: Laterano di forma sferica, in cui egli fu battezzato, fece poi a lato di S. Agnese l'altro di forma parimente sferica, e somigliante, acciò battezzate vi fossero le due Costanze. Aver poi questa fabbrica servito alle medesime di sepolcro, giacchè lungi da Roma, e fra Monache per battesimi era inutile, indica la bell'urna di porfido, che ancora v'è, uguale di materia, di grandezza, e di forma a quella di S. Elena del medesimo Costantino madre, che in San Giovanni si conserva. la quale essere stata anch' ella dentro a Mausoleo rotondo nella Via Labicana presso al Cimiterio, ed alla già rovinata Chiesa de' SS. Pietro, e Marcellino, altrettanto da porta Maggiore lungi, quanto dalla Pia è S. Agnese, è cosa indubitata, e se ne vede ancor oggi gran parte in piedi; ed era ben decenza, che dove quelle due belle anime rinacquero al Cielo, fossero poi conservate in terra le spoglie già mondate ivi . Anzi non le sole Costanze ebbero ivi il sepolcro; ma esservi state ancora poste altre dell'Augusta famiglia di Costantino, può da Ammiano cavarsi, che nel lib. 21. c. 1. scrive così d'Elena moglie dell'Apostata Giuliano: Inter quæ Helenæ conjugis defunctæ suprema miserat Romam in suburbano viæ Nomentanæ condenda, ubi uxor quoque Galli quondam, soror ejus

nel Museo Vaticano mostrano i tempi di Costantino, egualmente che le 24 colonne raddoppiate che decorano il suo interno.

sepulta est Constantina; le quali senza capace edifizio, e condecente, non sarebbono ivi state trasmesse. Fu finalmente di sepolcro fatto Chiesa, ma non prima del 1256. nel qual tempo averlo Alessandro IV. consecrato dichiara l' Iscrizione marmorea, che è sopra la porta; ed aver quel Pontefice levati da quell'urna i due Santi Corpi, e postili sotto l'Altare, che egli vi eresse, e vi consacrò, scrive il Ciaccone.

Ouivi appresso dicono il Marliano, ed il Fauno essere state al loro tempo rovine d'un grande edifizio, giudicandolo un Ippodromo. Io non sapendovi scorger

cosa considerabile, lascio di parlarne (1).

Il podere di Faonte liberto di Nerone, in cui es- num Phaso Nerone si ascose, e morì, secondo Svetonio, nel trattar del Castro Pretorio mentovato, se vi andò Nerone per la via Nomentana, e fu tra la Nomentana, e la Salara, sul quarto miglio poco di là da S. Agnese, e dal Ponte Nomentano, della Mentana detto può stabilirsi dove è oggi la Serpentara, Tenuta del Marchese Spada (2).

(2) Essa trae questa denominazione da un lago dello stesso nome. Venuti (Ant. di Rom. part. I. c. V. p. 122.) dice, che gli antichi chiamavano questo stesso luogo Clivus

Serpis .

<sup>(1)</sup> Queste rovine si scorgono anche oggi, e si credodono più communemente un Ippodromo di Costantino, sebbene altri le abbia giudicate un cemeterio, che faceva corpo col Mausoleo di Costanza. Qualunque però sia stato l' uso di quella fabbrica, certo per la sua costruzione deve ascriversi ai tempi Costantiniani come gli altri due edifizj di S. Agnese, e S. Costanza.

Il Ponte Nomentano, dopo essere stato distrutto da Totila come gli altri, che erano sull'Aniene presso Roma, fu riedificato da Narsete, e poi ristaurato da Martino V. come si può osservare dalle armi poste sull' arco della torre verso Roma. Appena passato il Ponte si veggono a sinistra dei massi quadrati di tufo, che mostrano una costruzione del tempo della Republica. Forse sono gli avanzi dell'antica sponda del Ponte distrutto da Totila. Venuti li giudicò residui delle fortificazioni fatte dalla Plebe Romana, allorche si ritirò sul monte Sacro. Di questo monte così celebre negli annali di Roma, e che si trova appena passato il Ponte si parlerà più sotto. Merita di essere veduto il sepolcro a sinistra della via Nomentana per la sua disposizione interna, per la sua conservazione. Incontro a questo sono gli avanzi di un altro sepolero quasi intieramente distrutto.

na etc.

Il Tempio, e il bosco della Rubigine, che quivi biginis via è posto dal Panvinio, fuori della Porta Nomentana si Numenta- suole supporre ; ma l'errore preso in ciò si è spiegato parlando della porta Catularia nel primo libro, e si dirà nella settima Regione.

3 2

Dalla Nomentana alla Salara passando, fuori del-Aedes Ve. la porta Collina essere stato il Tempio di Venere Erineris Ery- cina mostra Vittore: Ædes Veneris Erycinæ ad portam Collinam. Che fuori, e non dentro la porta fosse, dichiara Livio nel decimo della terza Deca c. 20. de'giuochi Apollinari parlando: Nam ita abundavit Tiberis ut ludi Apollinares Circo inundato extra portam Collinam ad ædem Erycinæ Veneris parati sint; a cui concorde nel sesto libro Strabone scrive, ch'era avanti alla porta, e che aveva un portico insigne. Da Ovidio con divario di parola, ma non di senso, si dice prossimo alla porta nel quarto de' Fasti v. 869..

Templa frequentari Collinæ proxima portæ

Nunc decet: a Siculo nomina colle tenent. Appiano nel primo delle Guerre Civili, raccontando ohe Silla venuto a Roma coll'esercito, pose gli alloggiamenti presso a quel Tempio, l'addita anch'egli fuori; ed essere stato uso antichissimo di fabbricare i Tempj a Venere fuori delle mura riferisce, e loda Vitruvio nel lib. 1. cap. 7. Ma se fuori, o dentro la moderna porta Salara fosse, maggiore è il dubbio, ed a me par molto ragionevole il crederlo dentro, da Aureliano abbracciatovi nel distendere le mura. Dalla gran vicinità sua alla porta rappresentata colle parole Proxima di Ovidio, ed Avanti di Strabone, si persuade; e dalla medesima vicinità al Circo supposta da Livio si dà indizio, che col Circo fosse anche il Tempio rinchiuso in Roma; onde che fosse fra la porta Salara, e la Villa Mandosia si può giudicare. Trasse il nome da Erice luogo di Sicilia, donde il simulacro fu trasportato. Ovidio sotto i citati versi lo spiega (1).

135. po/ (100)

<sup>(1)</sup> Il Venuti (p. I. c. V. p. 117.) parlando del Tem-pio di Venere degli Orti Sallustiani, che credesi esser quello edificio ottagono nella Vigna Mandosia lo confonde con quello di Venere Ericina; ma dovea riflettere, che gli orti Sallustiani ed il tempio di Venere ivi esistente sono posti nel-

Appresso esservi stato un Tempio di Ercole mo- Templam stra Livio nel 6. della terza c. 7., mentre dice., che Herculis Annibale s' inoltrò cum duobus millibus equitum a ad Portam Collinam. Porta Collina usque ad Herculis Templum.

Fuori della medesima porta fu il Tempio dell' Onore : la cagione dell'edificazione di esso da Cicerone si spiega nel secondo delle leggi c. 23. Nostis extra portam Collinam ædem Honoris, et aram in eo loco Aedes Hofuisse memoriæ proditum est. Ad eam quum lamina esset inventa, et in ea scriptum Domina Honoris, ea causa fuit ædis hujus dedicandæ. Sed guum multa in eo loco sepulcra fuissent exarata sunt. Statuit enim Collegium locum publicum non potuisse privata religione obligari. Le due parole di quella lamina Domina Honoris, dal Turnebo colla guida di un codice antico si leggono Mina Honoris; e pensa egli doversi leggere non Domina, ma Lamina; nè è lezione sprezzabile.

Nella Via Salara essere stato il Bosco di Laverna Dea de' Ladri Acrone fa fede nell'Epistola 16. del primo libro di Orazio v. 60. Laverna in via Salaria lucum habet, est autem Dea furum, dicta Laverna a LAVANDO; nam fures Lavatores dicuntur.

Lucus

Nella stessa fu il Clivo detto del Cocomero; ove molti Cristiani essere stati martirizzati si legge nel Martirologio 17. Junii, e 5. Augusti, siccome anche negli Atti dei Santi Abondio, ed Abondanzio, ed altri. In qual parte della via fosse non si sa; ma non è strano, che calasse nella molto lunga valle, ch'è tra la Salara, e la Nomentana, Valle per Orti molto al proposito, da' quali il nome del Cocomero potè darsi al Clivo, come sembra a me poter cavarsi da Metello Tersegense Scrittore antico portato dal Canisio nel primo Tomo delle antiche sue lezioni. Questi celebrando in versi 1260. Martiri, che sotto Claudio II. furono condannati a cavar l'arena nella via Salaria, e nel Clivo del Cocomero furono sepolti, dice:

In sinu cryptæ positos, Cui juga montis instant Plena cucurbitarum .

se però non fu in quella spiaggia, che al Ponte Sala-

la VI. Regione, e quello di Venere Ericina nella quinta, il che li mostra totalmente diversi.

ro sovrasta, ed ai Prati contigui, nei quali parimente Orti si dovevan fare in quei tempi. Essere in quel Templum Clivo stato un Tempio del Sole, avanti al quale San Gio: Prete fu condotto, s'ha da' suoi Atti.

Di là dal Ponte fu il monte detto Sacro, in cui la plebe Romana disgustata da' Patrizi si ritirò. Da Dionisio nel sesto si dice vicino al fiume Aniene; da Livio nel secondo, c. 17.: Trans Anienem amnem est tria ab Urbe millia passuum; e tante se ne dice ivi lungi ancora l'Aniene; ma più apertamente da Valerio nel nono §. 1. del libro ottavo si spiega: Juxta ripam fluminis Anienis; onde non altro essere stato, che quel colle, il qual di là da Ponte Salaro sorge spiccato anche oggi, è indubitabile. (1)

Domus Aquilii J.C. casa d'Aquilio Giureconsulto; di cui oltre li testimonj di Vittore, e Rufo, Plinio nel primo del 17. libro
così scrive: Crassus Orator fiuit in primis nominis
Romani: Domus ei magnifica; sed aliquanto præstantior in eodem Palatio Q. Catuli, qui Cimbros
cum C. Mario fudit. Multo vero pulcherrima consensu omnium ætate ea in Colle Viminali C. Aquilii
Equitis Romani clarioris illa etiam, quam Juris Civilis scientia quum tamen objecta Crassorum est. A
quella d'Aquilio due altre s'annettono da Vittore: et
Q. Catuli, Q. Catuli, et M. Crassi, il qual Marco Crasso non
et M.Crassi.

Q. Catuli, Q. Catuli, et M. Crassi, il qual Marco Crasso non
Marco, è da lui detto poco prima. Ricerca perciò il
Donati qual Crasso fosse, e con le parole di Plinio con-

Il Ponte Salaro poi (giacchè il Nardini non ne fa menzione) fu distrutto da Totila, e rifatto da Narsete, come lo dimostrano le due iscrizioni, che quantunque riportate da altri, giova qui riferire poichè più non si veggono, essendo state gittate nel fiume l'anno 1798. allorchè il Ponte fu dai Napoletani rotto nella loro ritirata. Una diceva:

<sup>(1)</sup> Il Monte Sacro non è sulla via Salaria, come pretende il Nardini; ma sulla Nomentana, e di là dal Ponte Nomentano. Livio al lib. 3. c. 24. si esprime assai chiaro parlando della seconda ritirata del Popolo sul Monte Sacro: Via Nomentana, cui tum Ficulnensi nomen fiuit, profecti, castra in Monte Sacro locavere etc. La distanza di tre miglia dall'antico recinto di Roma si accorda benissimo con quella de' colli di là dal ponte Nomentano.

sidera, che Catulo ebbe la sua casa non in questa Regione, ma nel Palatino, ove l'ebbe ancora Lucio Crasso. Marco Crasso ucciso da Parti, Plutarco dice nen aver fabbricato altro, che la propria casa, la qual dove fosse non si sa; ma se la fabbricò Marco Crasso non potè farla, che sontuosa, e bella; e perchè non

> IMPERANTE . D. N. PIISSIMO AC . TRIVMPHALI . IVSTINIANO PP. AVG. ANNO . XVIIII. NARSES . VIR . GLORIOSISSIMVS .EX . PRAEPOSITO . SACRI . PALATII EX . CONS. ATQVE . PATRICIVS POST . VICTORIAM . GOTHICAM IPSIS . ET . EORVM . REGIBVS CELEBRITATE . MIRABILI . CONFLICTV PVBLICO . SVPERATIS ATOVE . PROSTRATIS LIBERTATE . VRBIS . ROMAE AC . TOTIVS . ITALIAE . RESTITVTA PONTEM . VIAE . SALARIAE VSQVE. AD. AQVAM A. NEPHANDISSIMO. TOTILA TYRANNO DISTRUCTVM PVRGATO . FLVMINIS . ALVEO IN . MELIOREM . STATVM QVAM . QVONDAM FVERAT . RENOVAVIT .

#### L' altra poi :

QVAM . BENE . CVRBATI . DIRECTA . EST . SEMITA . PONTIS ATQVE . INTERRYPTVM . CONTINVATVR . ITER CALCAMVS . RAPIDAS . SVBIECTI . GVRGITIS . VNDAS ET . LIBET . IRATAE . CERNERE . MVRMVR . AQVAE ITE . IGITVR . FACILES . PER . GAVDIA . VESTRA . QVIRITES ET . MAESIN . RESONANS . PLAVSVS . VBIQVE . CANAT QVI . POTVIT . RIGIDAS . GOTHORYM . SVEDERE . MENTES EIC . DOCVIT . DVEVM . FLYMINA . FERRE . IVGVM .

Questo Fonte è antichissimo, trovandosene menzione in Livio (Lib. 1. c. 15.) come esistente di legno fino da' tempi di Tarquinio Prisco. Di nuovo si trova rammentato al lib. 7. c. 6. dicendo: Eo certe anno (nel 394, di Roma) Galli ad III. lapidem Salaria via, trans pontem Anienis castra habuero, ove si narra il duello accaduto sopra questo Ponte fra T. Manlio e quel Gallo orgoglioso, che vi ricevette la morte.

potè ella essere in questa Regione, ed in specie nell'Esquilie? Direi ch' ivi il Palazzo Liciniano desse indizio, che nella casa antica de'Licinj Crassi l'Imperador Licinio abitasse, risarcendola, ed anche ampliandola; se maggior sicurezza io non stimassi il riferirmi a quello, che del Palazzo Liciniano ho discorso. Quinto Catulo s' ebbe la Casa nel Palatino, potè averne anche un' altra nella Regione quinta; ove l'ebbe almeno alcun' altro Q. Catulo così il luogo di Vittore può difendersi.

Vicus Tra

Fra i Vici della Regione si registra da Rufo il Tragedo; il quale ove fosse io non so, nè altro ho, che aggiungervi fuori della statua del Giove Tragedo, che v'era, postavi da Augusto, secondo Svetonio nel 57. Ex qua summa (dalle mancie ad Augusto date da ogni Ordine) pretiosissima Deorum simulacra mercatus vicatim dedicabat, ut Apollinem Sandalarium, et Jovem Tragoedum, aliaque.

Nymphæum Alexandri.

Ninfeo, che a cosa fosse.

Il Ninfeo d'Alessandro Severo, non solo dove fosse, ma e ció che fosse veramente, tanto è incognito, che 'opinione una dall' altra lontanissima n' hanno gli Scrittori. L'Interprete di Capitolino in Gordiano il più giovane lo dice fonte artifizioso con spilli, e sgorghi d'acque avventate in alto, o in altra non volgar maniera sorgenti; giacchè li fonti gettanti acqua all' uso ordinario cadente in alcun vaso, che la raccoglieva, erano detti laghi, siccome mostrai. Tassa perciò di errore quelli, che credono i Ninfei case nuziali, o bagni. Anastasio nella vita d'Ilario par significar lo stesso dicendo: Nymphæum, et triporticum (fecit) ante Oratorium Sanctæ Crucis, ubi sunt columnæ miræ magnitudinis, quæ dicuntur hecatompenta; e che Ninfe fossero dette le fonti a somiglianza di Platone, che disse Bacco doversi domare colle Ninfe, il medesimo Anastasio in Silverio Papa dimostra: Intra civitatem autem grandis fames erat, itaut aque venundaretur precio, nisi Nympharum remedium subvenisset. Che non fonti, ma edifizi fossero, si raccoglie da Plinio nel cap. 12. del 35. libro Eumque servatum ( parla d' una figura di creta ) in Nymphæo, donec Corinthum Mummius everteret, tradunt: onde edifizi adorni di fonti, e fatti per mero piacere li dichiara il Filandro nel c. 10. del lib 9. di Vitruvio; nè è strano, che siccome tanti portici si ferono per soli passeggi, si facessero anche somiglianti edifizi con fontane per trattenimenti ne' tempi d'Estate. Da Svida in Nupqua houtpa i Ninfei son detti lavacri, e da Celio Rodigino son creduti bagni da sole donne, a che sembra alludere la legge omnis nel 15. lib. del Codice al titolo De Aquæductu: Maluimus etenim prædictum aquæductum nostri Palatii publicarum Thermarum, ac Nymphæorum commoditatibus inservire; e nell'antecedente pur si legge: Amplissima tua Sede dispositura quid in publicis Thermis, quid in Nymphæis pro abundantia civium convenerit deputari etc. e qualche lume ce ne porge una Iscrizione breve, che in un marmo semicircolare intagliata si porta fra le altre dal Boissardo nel terzo Tomo delle sue Antichità:

#### NYMPHIS LOCI BIBE LAVA TACE

Se però non addita lavatojo di panni, o d'altro, re-

primendo il cicaleccio di chi vi lavava.

Zonara in Leone I. dice essere stati Palazzi pubblici, ne' quali celebravansi le nozze da chi nelle case proprie non aveva commodità; alla qual opinione sembra a me dar gran forza quel che Festo scrive nel 15. libro: Nuptias dictas esse ait Santra ab eo, quod Nymphæa dixerunt Græci antiqui γαμον; inde novam nuptam νεαν νυμφην, ma se ciò è vero, Ilario Papa dunque avanti ad un Oratorio Sacro fece fabbrica da nozze? In difficoltà sì grandi osserviamo noi bene l'altro luogo di Anastasio in Silverio. Dunque si sarebbe assetata Roma in quell' assedio, se non vi fossero state fontane? proporzione troppo vana, e forse anche poco vera; perchè negli assedi fu sempre solito rompere i condotti, che portano acqua nella Città. Quindi forse Nympharum remedium Anastasio in Roma assediata intese facilmente le conserve d'acque, e condottate, e piovane, distribuite anche in fonti, il cui nome era forse corrotto da Linfeo; e può anche essere che in senso poi più ampio si solessero talora dir Ninfei le fonti, ed i lavatoj. Così Ninfeo fu il fatto da Marco Aurelio nelle Sette Sale; ove nella mancanza del vino l'assetata plebe essere corsa, scrive Ammiano nel 15. e Ninfeo fu altresì il fatto dal Pontefice Ilario avanti l'Oratorio di Santa Croce; ove l'acqua conservavasi, affinchè poi gittasse nel lago da lui descritto per commodità de' Battesimi: Lacus, et conchas striatas duo cum columnis porphyreticis radiatis, foratis aquam fundentes, et in medio lacum porphyreticum, etc. Ed una Iscrizione di Diocleziano fra le raccolte dal Grutero al fol. 178. n. 5. pur ne dà cenno.

IMP, DIOCLETIANVS . C. AVG. PIVS . FELIX

PLVRIMIS . OPERIBVS . IN . COLLE . BOC . EXCAVATO . SAXO

QVAESITAM . AQVAM . IVGI . PROFLVVIO . EX . TOTO . HIC

SCATENTEM . INVENIT . MAR . SALVBRIOREM . TIBER

LEVIOREM . CVRANDIS . AEGRITVDINIBVS . STATERA . IVDICAT

EIVS RECEPTVI . PVTEVM . AD . PROX. TRICLIN. VSVM

IN . BOC . SPHAERISTERIO . VBI . ET . IMPERAT

NYMPHAEVM .F. G.

Ma in Grecia facilmente furono pubblici edifizi, ne' quali era uso di celebrare nozze, detti dal greco nome νυμφη, come oltre Zonara, sembra trarsi da Plinio nel luogo portato, e meglio da Festo, ch'essere stati li Ninfei in Grecia chiamati γαμον, fa fede (1). E siccome le Palestre in Grecia racchiudevano in se non i soli luoghi da lotte, ma oltre i Peristilj, i Sisti, l'Essedre per gli esercizi di lettere, ancora i bagni, come, oltre Suida in γυμνασια dichiara Vitruvio nel 11. del quinto libro; ben'anche i Ninfei colle stanze da nozze poterono aver bagni da donne, come dalle sopracitate leggi di Teodosio il giovane Imperador Greco sembra accennarsi. L'intenda contuttociò ognuno a suo gusto, perchè difficilissima è la materia (2).

<sup>(1)</sup> Festo nel luogo riportato di sopra dice, che Nymphæu dicevansi dai Greci Antichi le nozze, che a' tempi suoi chiamavano γαμον. Onde non fa in questo luogo menzione degli edifici detti Nymphæu.

(2) Un esempio di Ninfeo si può avere in quello detto

· , . ! . . , .

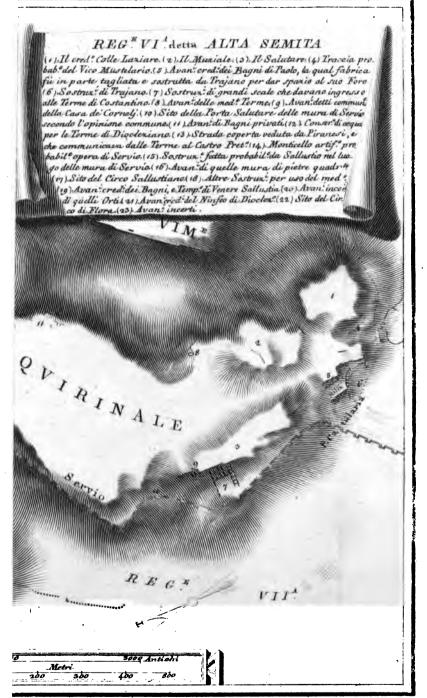

Balzar inc

# La Regione sestà detta Alta semita.

# CAPO QUINTO.

Quanto si è già visto camminar vicini il Viminale, ed il Quirinale, tanto congiunta fu alla Regione quinta la sesta, essendo il Viminale tutto dell' Esquilina, e stando l' Alta Semita sul Quirinale. Di questa Rufo così scrive.

# Regio Alta Semita.

Vicus Bellonæ. Vicus Mamurci. Circus Florce: Templum Floræ. Templum Salutis'. Templum Serapeum . Templum Fidei . Templum Apollinis, et Clatræ. Templum Salutis in Colle Quirinali. Ædes Divi Fidii .. Templum Fortunæ Liberæ. Templum Fortunæ Statæ. Templum Fortunæ Reducis Forum Sallustii. Templum Veneris in Hortulis Sallustianis. Statua Mamuri . Ædes Fortunæ Publicæ in Colle. Statua Quirini alta pedes xx. Templum Quirini. Domus Attici . Domus Flavi. Malum Punicum .

volgarmente della Ninfa Egeria; due Ninfei veggonsi ancora sulla riva del Lago Albano, e si trovano descritti dal Piranesi. Da questi, come ancora dalla descrizione, che fa Pausania (Cor. c. 3. p. 3.) della fontana di Pirene, che era un vero Ninfeo, si deduce, che non erano se non luoghi di piacere fatti per prender fresco, adorni di statue, e di fontane. Nella terza linea della iscrizione riportata nella pag. prec. dee leggersi TOFO e non TOTO.

Tom. II.

Templum Minervæ. Senaculum Mulierum. Thermæ Diocletianæ, et Maximianæ. Balineum Pauli . Decem Tabernæ . Ad Gallinas albas . . Area Callidii . Cohortes III. Vigilum . Vici XII. Vicus Albus . Vicus Publicus . Vicus Floræ. Vicus Quirini . Vicus Flavi. Vicus Mamuri . Vicus Fortunarum. Vicus Paccius. Vicus Tiburtinus . Vicus Salutis. Vicus Callidianus. Vicus Maximus. Vicomagistri XLVIII, Curatores II. Denunciatores II. Ædiculæ XVI. Fortunæ parvæ • Genii Liberorum . Genii Larum . Dianæ Valerianæ. Junonis Juliæ. Spei . Sangi . Sylvani. Veneris. Herculis. Victoriæ, Matutæ . Liberi Patris. Saturni. Jovis . Minervæ . Insulæ IIIMDV.

Lacus LXXVI.
Domus CXLV.

#### LIBRO IV. CAPO V.

•67

Horrea XIX.

Balineæ Privatæ LXV.

Pistrina XXIII.

Regio continet in circuitu Pedes XVMDC.

# E Publio Vittore così la registra:

# Regio VI. Alta Semita.

Vicus Bellonæ .

Vicus Mamuri.

Templum Salutis in Colle Quirinali.

Templum Serapeum .

Templum Apollinis, et Clatræ.

Templum Floræ.

Circus Floralis .

Capitolium vetus.

Ædes D. Fidii in Colle.

Forum Sallustii.

Fortuna publica in Colle.

Statua Mamurri plumbea.

Templum Quirini .

Domus Attici .

Malum Punicum ad quod Domitianus D.

D. Templum Gentis Flaviæ, et erat domus ejus.

Horti Sallustiani .

Senaculum Mulierum -

Thermæ Diocletianæ .

Thermæ Constantinianæ .

Balinea Pauli.

Decem Tabernæ.

Ad Gallinas albas .

Area Callidii .

Cohortes III. Vigilum.

Vici XII.

Ædiculæ XVI.

Vicomagistri XLVIII.

Denunciatores II.

Curatores II.

Insulæ IIIMDV.

Domas CXLV.

Horrea XVIII.

Balineæ privatæ LXXV.

Lacus LXXVI.
Pistrina XII.

Regio in ambitu continet Pedes XVMDC.

Nel secondo Vittore si trova di più:

Templum Veneris Hortorum Sallustiano-

rum . Statua Quirini .

Al Tempio della Gente Flavia prepone:

Templum Minervæ Flavianæ, alias Templum Gentis Flaviæ etc.

Domus Titi Flavi Sabini.

Templum Fortunæ Sejæ.

I Vicomagistri si dicono LXVI.

Le Isole IIIMDC.

Le Case CLV. alias CXLV.

I Granari XVIIII. alias XVIII.

Pistrina XXII. alias XII.

La Notizia,

# REGIO VI.

Alta Semita continet Templum Salutis, et Serapis, Templum Floræ, Capitolium antiquum, Statuam Mamurii plumbeam, Ædem Quirini, Malum Punicum, Hortos Sallustianos, Gentem Flaviam, Thermas Diocletianas, et Constantianas, decem Tabernas, Gallinas albas, Aream Candidi, Cohortes tres Vigilum, Vici XVII. Ædiculæ XVII. Vicomagistri XVIII. Curatores dua, Insulæ tria millia quadringenta tres, Domus centum quadraginta sex, Horrea XVII. Balnea LXXV. Lacus LXXII. Pistrina XVI. Continet pedes quindecim millia DCC.

Accresce il Panvinio questa Regione colle aggiunte, che seguono.

Mons Quirinalis, alias Agonius, Salutaris, Latiaris, et Mutialis. Campus Sceleratus ad portam Collinam. Clivus publicus. Al Vico di Bellona aggiunge extra numerum. Vicus Mustellarius antiquus extra numerum. Pila Honoris.

Al Tempio di Quirino aggiunge cum Porticu. Templum Fortunce Primigenice.

Al Tempio del Divo Fidio in Colle aggiunge alias Sancti Fidii semipatris.

Nell' Edicula di Sango aggiunge: in qua Lana, Colus, et Fusus Tanaquilis:

Sacellum Quiríni.

Porticus Quirini.

Porticus milliaria .

Statua Fortunæ Publicæ in colle.

Statuæ duæ marmoreæ Alexandri Magni Bucephalum domantis, Phidiæ, et Praxitelis.

Circus propè portam Collinam juxta ædem Veneris Erycinæ cum Obelisco, forte Sallustii

Forum Diocletiani.

Bibliotheca Ulpia in Thermis Diocletiani.

Domus Corneliorum .

Domus C. Sallustii .

Vi aggiunge P. Merula.

Thuraculum.

Aggiungerei io .
Juppiter Latiarius .
Nemus Annæ Perennæ .
Officinæ Minii .
Monumentum Comitis Herculis vid Sal.
Nemus festorum Lucariorum .
Sacrarium Saliorum Collinorum .
Domus Pinciorum .
Domus Lampadii Pr. Ur.
Domus Caii , et Gabinii .

Colle radici del Quirinale questa Regione camminava dai residui del Foro di Nerva, sotto il Palazzo già de' Conti, oggi del Grillo, verso la Madonna de' Monti; e quindi verso San Vitale, abbracciando la valle, ch' è in faccia a quella Chiesa. Quindi alle Terme Diocleziane, che parimente in-

chiudeva; e dietro alle Terme piegando colle mura a sinistra perveniva alla porta Collina. Di lì discendeva colle mura alquanto finochè racchiudeva in se una parte del Pincio, il qual Colle poi attraversando indirizzavasi verso piazza Grimana abbracciata parimente; ma dopo quella piazza piegando a sinistra; colle mura del Giardino Pontificio si congiungeva. Pervenendo poi a quel gran Palagio svoltava pur col monte, e per il Giardino de' Signori Colonnesi, alla Colonna Trajana, e quindi al Foro di Nerva faceva ritorno. Tutto nello spiegare, che si farà delle cose particolari, apparirà, credo, evidente.

La Parte del Quirinale, che è dalla sua punta alle Quattro Fontane.

#### CAPO SESTO.

Balnea Pauli Nel salire dalla Colonna Trajana sul Quirinale, nella sua punta prima di altra cosa si offerisce la memoria degli antichi Bagni di Paolo. L'estremo del Colle verso Torre de' Conti è detto Monte Bagna Napoli, e Magnanapoli, comunemente; nel suono del qual nome gli Antiquari tutti riconoscono quei Bagni di Paolo, che da Rufo, e da Vittore tra le altre cose della Regione dell'Alta semita sono annoverati. Giovenale nella settima Satira v. 232. fa di loro menzione.

. . . . . . . ut forte rogatus

Dum petit aut Thermas , aut Pauli Balnea , dicat

Nutricem Anchisæ , etc.

se però nou si vuol seguire la lezione d'altri libri, nei quali in vece di Pauli si legge Phœbi. Si suppone essere stati dove poi dalla nobile Romana famiglia de' Conti (e fu solito de' Signori Romani edificar sopra residui di fabbriche autiche) fu fatto il loro Palazzo; in una parte di cui è ora il Monastero di S. Caterina di Siena, e nel più basso il Palazzo già dei Conti, adesso de' Grilli. Sotto al nomato Monastero nella casa, che oggi è de' Ruberti, è restato un Portico sotterraneo con pilastri di mattoni curvo in foggia di Teatro, ed è creduto parte de' Bagni; ma il Donati non vi applaude; perchè quell' emiciclo, par che mostri altra fabbrica. Noi senza altro maggior lu-

me possiamo conchiudere, che o li Bagni di Paolo (i quali non dovettero esser molto spaziosi) non pervenivano ivi, o quell'anticaglia fu un'appendice dei bagni fatta per altro uso; che di bagnarsi, com'anche nelle Terme facevasi, e più ampiamente. Qual Paolo fosse, che li fabbrico, non è noto, ed andar indovinandolo ha del vano.

Appresso inchiusa nel Monastero di Santa Cate- Torre cre rina di Siena è una gran Torre detta delle Milizie, duta del-Sembra, come di quella de' Conti dicemmo, di strut- Le Milizie. tura antica; ma essere stata fabbricata anch' essa da un Pontefice 'di Casa Conti, è opinione comune. Il nome delle milizie gli Antiquari lo dicono derivato dai Soldati di Trajano, che stavano ivi in guardia; e per congettura si adduce dal Marliano un marmo cavato ivi intorno fra gli altri frammenti, nel quale si leggeva.

# POTENTISSIMA . DOS . IN . PRINCÍPE . LIBERALITAS . ET . CLEMENTIA

Ma tali parole, benché a Trajano si convengano molto, non però non poterono essero almeno adulatorie d'altro Principe, e mostrano Iscrizione fatta da suddito in edifizio privato. Quali soldati tenesse Trajano in Roma oltre i soliti tenervisi, a me è incognito. Nel Rituale di Benedetto Canonico di S. Pietro citato dal Grimaldo, di cui il Martinelli nella Roma Sacra, si accennano le Milizie di Tiberio, delle quali è maggiore l'oscurità; ma da Tiberiane a Trajane è facile la scorrezione. Se qui forse in guardia de due Fori, che in equidistanza vi soggiacevano, di Trajano, e di Nerva, e di tanti altri superbi edifizi prossimi non furono poste (e non è inverisimile.) le tre Coorti de' Vigili registrate da Vittore, e da Rufo in quella Regione, non so qual altra milizia immaginarvi (1).

<sup>(1)</sup> Basta solo osservare la Torre esistente nel Monastero di S. Caterina di Siena per decidere che non appartiene ai tempi di Trajano. Essa è una Torre, che come l'altra ivi dappresso, detta del Grillo, fu edificata no bassi tempi per fortificazione. Ne abbiamo una chiara testimonianza pres-

. Più sopra è un altro Monastero detto di San CollisLa-Domenico, posto su quella estrema sommità, che tiaris . colla scorta di Varrone stimai essere il Colle Laziare. Se tale fu veramente, si può dire, che ivi fosse l'antico Vico Mustellario, ed il Turacolo: Collis Latiaris (Varrone dice nel quarto c. 8.) sexticepsos in Vico Mustellario summo apud Thuraculum ædifilum. cium solum est; e forse vi fu anche un Tempio. o statua di Giove Laziare. Plinio fa fede nel settimo del 34. libro avere Spurio Carvilio fatta degli usberghi, de' gambali, e degli elmi de' Sanniti da lui vinti una statua di Giove nel Campidoglio si grande: ut conspiceretur (dice egli) a Latiario Jove. Crede GioveLa- perciò il Riquio, che il Giove Laziario fosse sul Monte Albano; ma gli edifizi alti del Palatino, e del tiare. Celio, che fra il Campidoglio. e il Monte Albano erano di mezzo, toglievano, come il Donati osserva, ogni vista; ed in oltre Laziale, non Laziare, o Laziario, si diceva il Monte Albano; nè potè la smisurata lontananza di circa quindici miglia far colà agli occhi visibile una statua, benchè grandissima, del Campidoglio senza gli occhiali più squisiti de' nostri tempi. Piace al Donati intendere per il Giove Laziario il Campidoglio vecchio, che sul Giardino Barberino è creduto di là dalle Quattro Fontane; ma perchè Laziale, o Laziare il Giove Quirinale a distinzione del Capitolino? Aggiungiamovi, che il Giove di Carvilio, se non stava nella parte di dietro nel Campidoglio, e dietro al Tempio Capitolino (che non dee credersi ) gl'istessi edifizi del Campidoglio, non che altri, per essere visto dal Giardino Barberino, ed anche dal Pontificio, gli erano d'impedimento. Ma che cercar altro, se il vero Colle Laziare sorge a vista del Campidoglio, e lo vagheggia quasi in faccia, e

so il Balozio nella vita del Pontefice Innocenzo Terzo (c. 140.) dove parla di Pandolfo de Suburra Senatore di Roma; dopo aver detto, che egli si ritirò nel sonte sopra la sua casa, il quale dicevasi a que' tempi Balla Neupolis (Balnea Pauli), e che vi si sortificò, soggiunge: Et filii Petri Alexii sautores Pandulsi supra prædictum montem (Magnanapoli) TURRIM AEDIFICARUNT EXCELSAM.

n on molto lungi? la smisuratezza del Giove di Carvilio vi si raccoglie, che sopravanzando le mura Capitoline,/dal Quirinale si vedeva; da che quella sommità ultima essere stata il Colle detto Laziare nel libro de' Sacrari degli Argei si conferma, e dell' ordine

degli altri s'accresce luce .

Sul Giardino Aldobrandino, quando ivi sia ve- collis Maramente stato, come dissi, ed è credibile, il Colle Muziale, fu il Tempio del Dio Fidio: Collis Mutialis Quinticepsos apud ædem Dei Fidii in Delubro, ubi vi Fidii, æditumus habere solet, si legge in Varrone nel luogo citato . Fu Dio de' Sabini chiamato con tre nomi diversi di Santo, di Sango, e di Sabo, presidente alla fede, per cui soleva giurarsi Medius Fidius. Che all' osservanza della Fede, ed ai giuramenti soprastasse, provasi da Vincenzo Cartari nel suo libro dell'Immagini degli Dei degli Antichi con un pezzo d'antitico marmo di Roma intagliato (uso le sue parole) a modo di finestra, ove sono scolpite tre figure dal mezzo in su; delle quali l'una, ch'è dalla banda destra, è d'uomo in abito pacifico, ed ha lettere accanto, che dicono HONOR. L'altra dalla sinistra parte è di donna nel medesimo abito con una corona di lauro in capo, e con lettere, che dicono VE-RITAS. Queste due figure si danno la mano de-stra l'un coll'altra, tra le quali è la terza di fanciullo, che ha la faccia bella, ed onesta, a cui sono intagliate sopra il capo queste due parole DIVS FIDIVS. Una somigliantissima n' ha il Boissardo nel terzo Tomo delle sue antichità; ma sulla testa del fanciullo in vece di Dius Fidius, si legge AMOR, e più sopra per titolo di tutto l'Emblema FIDEI SIMVLACRVM. Fu trasportato in Roma da Tazio, ed un Tempio gli si dice fabbricato da Numa, che abitò dl Quirinale, ed altri Tempi vi fabbricò. L'Istoria, anzi favola del Dio Fidio, o Fabidio, leggasi nel secondo di Dionigi portata, secondo che diversamente ne scrissero Catone, e Varrone. De' più nomi, ch' ebbe il medesimo Dio, così canta Ovidio nel sesto de' Fasti v. 213.

Quærebam Nonas Sanco, Fidione referrem, An tibi Semo Pater: Tunc mihi Sancus ait: Cuicumque ex istis dederis, ego munus habebo: Nomina terna fero, sic voluere Cures.

Hunc igitur veteres donarunt æde Sabini,

Inque quirinali constituere jugo.

Il Panvinio vi aggiunge Semipatre; io lo penso tratto da alcuna lezione corrotta d'Ovidio, nella quale in vece di Semo Pater, si legga Semi Pater; ma tornando al sito, si dichiara da Livio vicino al Tempio di Ouirino nell'ottavo libro c. 18. ove raccontando il gastigo dato a Vitruvio Fondano, soggiunge . . . ædes ejus quæ essent in Palatio diruendas, bona Semoni Sango censuerunt consecranda; quodque æris ex eis redactum est ex eo ænei orbes facti, positi in Sacello Sangi versus ædem Quirini; il qual Tempio di Ouirino essendo stato dal Giardino Aldobrandino assai lungi, par che tolga indi il Tempio di Sango, o Fidio, ed insieme il Colle Muziale vicino sì, ma verso il Tempio di Quirino: la più certa risposta si è, che presso a Quirino fu non il Tempio di Fidio, ma il Sacello di Sango, il quale benchè col Dio Fidio fosse una cosa stessa, nulladimeno sotto titolo di Sango ebbe certamente Sacello, diverso dal Tempio, che al nome di Dio Fidio era consecrato. Così anche mostra Rufo, registrando il Tempio del Dio Fidio separatamente dal Sacello, o Edicula di Sango. Fermisi dunque il Tempio di Fidio nel Giardino Aldobrandino, ed il Sacello di Sango in vicinanza di Sant' Andrea de' Gesuiti (1). Al Donati piace intendere i Tempi di Quirino, e di Sango presso la Porta Collina. Ma ivi aver Quirino avuto un sol Sacello da Festo si scrive nel 17. libro: Portam rursum Quirinalem ideo appellant, sive quod ea in Collem Quirinalem itur, sive quod proxime eam Sacellum est Quirini. E pur Livio, Plinio e tutti del Tempio di Quirino parlando senz'altra aggiunta, del più famoso intendono, che Quirino avesse in Roma, cioè a dir di quello, da cui la valle di Quirino trasse il nome, e di cui ormai è tempo di ragionare; ma per sbrigarmi prima del Dio Fidio, devo soggiungere, ch'ebbe il tetto forato, e scoperto. Unde sub Dio, et Dius Fidius: itaque inde ejus perforatum tectum, ut videatur Dium, idest

Aedicula Sangi.

Sacellum Quirini .

<sup>(1)</sup> Verso questi contorni fu ai tempi dell' Aldrovandi trovata una edicola, la quale per i pesci, e conchiglie, che vi crano dipinte fece credere fosse stata di Nettuno.

Cælum. Onidam negant sub tecto per hunc dejera- In quo lare oportere. Varrone scrive nel quarto c. 10. Nel Tem- na, colus pio o Sacello di Sango si conservo le conocchia, e il et fususTa fuso di Tanaquile, come avere scritto Varrone riferisce Plinio nel 48. dell' ottavo libro.

Il Tempio di Quirino ove fosse è notissimo. So- Templam vrastava alla valle, ch'è avanti San Vitale detta perciò Ouirino, e non lungi dal Monastero delle Cappuccine, e da Sant' Andrea de' Gesuiti vedevasi poco prima di un secolo fa spogliato ( com' il Fulvio riferisce ) da un certo Ottone Milanese di patria, Senator di Roma, de' migliori suoi ornamenti di marmo, de' quali fu fatta la Scala dell' Araceli (1). Soggiunge il medesimo Fulvio averne veduti i fondamenti nella Vigna, che allora vi era di Monsignor Genuzio Auditor di Ruota. dove molte tavole di marmo, e pezzetti di pavimento tessellato si trassero di sotterra. Da chi fosse fabbricato non è senza dubbio, ancorchè si sappia averne data occasione Giulio Proculo, che alla plebe mesta per la perdita di Romolo, e perciò adirata co' Senatori sospetti dell'uccisione, disse con giuramento averlo nella Valle, detta poi di Quirino, veduto adorno di maestà maggiore dell'usata, e che gli disse andarsene in Cielo, imponendogli, che lo riferisse a' Romani, la cui gran Monarchia predisse. Questa, o menzogna di quell' uomo, o illusione (come il Donati prudentemente dubita ) del Demonio, narrata da Livio, Dionigi, Plutarco, Ovidio, ed altri, fece adorarii Romolo per Dio Quirino, e consecrargli Tempi, onde Plutarco dice in Romolo: Illius igitur Fanum in Colle Quirino

<sup>(1)</sup> É noto che la scala di Araceli fu fatta l'anno 1378.con elemosine a cagione della gran pestilenza siccome attestano due Anonimi Mss., il Valesio (Arch. Capit. Mss. T. 39. p, 334. c segg.), e la lapide già esistente sulla facciata della Chiesa, riferita dal VVaddingo (Ann. T. 2. ad ann, 1251. n. 56. p. 25. ). L' opera fu cominciata ai 29. di Ottobre. L'Anonimo poi riportato dal Muratori (R. I. Script. T. 3. part. 2. p. 841. ) si esprime così : In nelli 1348. foro fatte le scale dello Aurocelio per Rienzo Symon che foro guadagnate de elemosine fatte alla Imugine della nostra Donna, che sta nell' Auro Ciclo 5000. Fiorini, che fo la mortalite. Da ciò apparisce, che quella Scala non ha mai appartenuto al Tempio di Quirino, come volgarmente si crede.

ab eo nuncupato constitutum est. Ovidio nel secondo de' Fasti v. 511.

Templa Deo fiunt, collis quoque dictus ab illo est,

Et referunt certi sacra paterna dies. Dionigi nel secondo scrive, che Numa per la medesima relazione di Proculo ordino fosse onorato Romolo con ornato Tempio, e come vincitore della natura mortale chiamato Quirino. Ma più chiaramente l'Autor del libro De Viris Illustribus, dice in Romolo, dopo avere narrato la favola di Proculo: Huius auctoritati creditum est, ædes in Colle Quirinali Romulo constituta, ipse pro Deo cultus, et Quirinus appellatus; ove espressamente si parla del Tempio, in cui Romolo fu acclamato Dio Quirino. Credibile è dunque, che di consenso universale del Popolo, col concorso anche di Numa gli fosse allora fabbricato il Tempio ivi, dove fu sentita l'apparizione; tanto maggiormente, che la qualità riferita da Dionigi di Tempio. ornato, mal conveniente al Sacello da Festo riferitoci presso la porta, e la lontananza, grande dall'abitato di allora dissuadono, che il primo Tempio fattogli fosse quel Sacello. Ben' è vero, che la povertà di quel primo tempo non lo lascia creder Tempio di gran ma-

Papirio .

gnificenza; ed il dedicato da Lucio Papirio Console a Quirino par, che induca fede, che il sovrastante alla Valle fosse non il fatto da Numa altrimente, ma l'al-Rifatto tro dal medesimo Papirio dedicato dipoi; di cui così da Lucio scrive Livio nel libro decimo c. 31.: Ædem Quirini, quam in ipsa dimicatione votam apud neminem veterem auctorem invenio, (neque herculè tam exiguo tempore perficere potuisset) ab dictatore Patre votam filius cos. dedicavit; exornavitque hostium spoliis quorum tanta multitudo fuit, ut non templum tantum forumque his ornaretur, sed sociis etiam coloniisque finitimis ad templorum locorumque publicorum ornatum dividerentur. Non però è incredibile, che essendo il primo o caduto, o cadente o di poca magnificenza; nel secolo di Papirio Dittatore questo in forma più ampia, e più nobile si votasse di farlo, e il Figlio Console poi lo dedicasse. Così anche Plinio, Dionigi, Plutarco, Ovidio, e gli altri facendo menzione del Tempio di Quirino più volte senz'altra aggiunta di speciale, o distintivo di altro Tempio del Dio medesimo, accennano un sol Tempio, fatto prima nel tempo di Numa dal Popolo, e rifatto poi

da Papirio (1).

Quivi Fabio Vestale presso Plinio nel cap. ulti-Quivi l'adio Vestale presso l'inio nei cap. uitiprimo O.
mo del libro settimo, dice avere Papirio fatto il pririuolo a mo oriuolo a Sole, che fosse in Roma. Dal medesi- Sole, che mo Plinio nel cap. 29. del 15. libro dichiarasi uno de-fosse iu gli antichissimi Tempj quel di Quirino: innanzi al Due mirquale essere stati due mirti egli narra, Plebejo l'uno, ti, un Pa-Patrizio l'altro; de' quali secondo che il partito, o ratroPle del Senato, o della Plebe prevalse, fu alternativa- beo. mente veduto uno languido, l'altro vigoroso.

Appresso vi fu il Pulvinare del Sole. Quintiliano Pulvinanel lib. 1. cap. 7. l'accenna, dicendo, che vi era un re antica Iscrizione, in cui la parola Vesperug si leggeva: Ut in pulvinari Solis, qui colitur juxta Ædem Quizini, Vesperug, quod Vesperi æruginem accipimus. Forse ov' era quel Solare oriuolo fu aggiunta alcuna fabbrica con Pulvinare (cioè un luogo da porre il cuscino, come altri dichiara) o intesa col nome di

Pulvinare.

D' un' altro Tempio di Quirino, che nuovo si disse, non occorre qui discorrere, che la Regione se-

guente sarà il luogo suo.

Oltre il Tempio ebbe Quirino il Portico, e dagli Quirini. Antiquari gli si crede eongiunto, o vicino, di cui sa menzione Marziale nell' Epigramma primo dell' 11. libro; ove col medesimo libro ragiona:

Vicini pete porticum Quirini; Turbam non habet otiosiorem Pompejus, vel Agenoris puella, Vel primæ Dominus levis Carinæ.

Donde si raccoglie, che non fu portico aggiunto, e congiunto al Tempio, ma separato, ove come nei portici di Pompeo, di Europa, e degli Argonauti, solevano le persone trattenersi. Io credo perciò non essere stato sul Quirinale, dov' era il Tempio, ma nella valle di Quirino: da cui anche penso traesse il nome.

<sup>(1)</sup> Di questo tempio, che dalla descrizione lasciataci dagli antichi scrittori si riconosce per uno dei principali edifizj di Roma, non restano che poche sostruzioni nel Giardino dei PP. Gesuiti annesso alla Chiesa di S. Andrea a Monte Cavallo.

Che quella valle sosse frequentata, e solesse negoziarvisi, Giovenale nella Satira 2. v. 132.

Officium cras

Primo Sole mihi peragendum in valle Quirini (1). Qua causa officii? quid quaris? nubit amicus, Nec multos adhibet.

Portuna publica in Colle .

Nella stessa valle essere stato il Tempio della Fortuna pubblica par testimonio Ovidio nel quarto de' Fasti v. 373.

Qui dicet, quondam sacrata in valle Quirini Hac fortuna die publica, verus erit.

ma in contrario Publio Vittoré scrive Fortuna Publica in Colle; onde la lezione che hanno altri testi di Ovidio:

Qui dicet quondam sacrata est colle Quirini, sarà facilmente migliore (2).

DecemTabernæ. Essere state ivi, o poco sopra, le dieci Taberne scrive il Marliano, quemadmodum (sue parole) apud ædem Sanctæ Agathæ effossi Tiburtini lapides indicarunt.

VicusQuirini .

Il Vico di Quirino, che in Rufo si legge, essere stato presso al Tempio, o alla valle almeno di Quirino, chi vorrà negarlo, o porlo in discorso?

Templum Salutis .

Vicina a Quirino, ed alla quarta sommità del Colle, fu la Salute, siccome si è detto; la qual vicinanza non da Varrone solo, ma dall'ottavo libro della terza Deca di Livio c. 5. può argomentarsi: Et Ædes Cereris, Salutis, Quirini de Cælo tactæ; le quali da uno stesso fulmine colpite par, che si accennino. Fu il Tempio della Salute presso alle mura, giacchè la Porta Salutare, secondo Festo, appellata est ab æde Salutis, quod ei proxima fuit. Nè si crede una stessa, che la Collina con altri, di cui separatamente Festo poco prima favellò, come nel primo libro mostrai. Aveva anche salita vicina, scrivendo Anastasio in Innocenzio, che quel Pontefice assegnò fra le altre cose alla Chiesa de' SS. Gervasio, e Protasio (oggi S. Vitale) Domum in Clivo Salutis

Cioè nel portico, o tempio come notano gli espositori.

<sup>(2)</sup> Che questa sia la migliore lezione si rileva apertamene te non solo da Vittore; ma ancora da Rufo, e da Festo.

balnearium etc. e la Porta Collina non potè avere Clivo; perchè usciva in piano, dove il Colle si univa con gli altri. Quando dunque la quarta sommità del Quirinale sia stata veramente quella, che incontro al Palazzo Pontificio nel Giardino de' Signori Colonnesi si ergeva non molti anni fa; il Tempio della Salute presso la medesima cima, e le mura non potè stare altrove, che o nel Giardino Colonnese, o dove è oggi il Palazzo Papale; e perciò il Clivo detto della Salute non potè essere lungi dalla salita moderna verso il Palazzo; ove anche la casa assegnata alla Chiesa di S. Vi- Quelfram tale. colla sua vicinanza accresce qualche grado, o mento di minuto almeno di congruenza. E chi sa che quel pez- antica zo di fabbrica, e di cornicione, e di frontespizio, che ch'era sul era nel Giardino Colonnese gli anni addietro, e Torre Giardino Mesa era detto, non fosse un residuo del Tempio della Colonne-Salute? So, che oltre l'error del Biondo, che lo giu-Cavallo, dicò parte della Torre di Mecenate, è concorde opi- cosa ponione degli Antiquari, che ivi fosse il Tempio del Sole tesse esfabbricato da Aureliano nel Quirinale per relazione di sere. Vopisco; ma altra congettura non se ne apporta, che l'essere stato quel Tempio nel Quirinale, monte spaziosissimo almeno in lunghezza. Noi per il Tempio della Salute assegnamo oltre il Colle la vicinità al' Tempio di Quirino, ed a quella sommità; e per contrassegno maggiore, chi ha veduto i superbi intagli di quei marmi, e vi ha considerata la maniera della scoltura, ed architettura, non può approvarli del tempo di Aureliano, in cui avendo già il disegno cominciato ad imbarbarirsi aveva perduto molto del suo decoro. come i due archi di Severo, quel di Gallieno, ed altre antichità ad Aureliano anche precedute, son testimonj troppo evidenti .

Il Tempio della Salute su votato, e satto da Giunio Bubulco; di cui Livio nel decimo c. 1. Ædem Salutis, quam Consul voverat, Censor locaverat, Dictator dedicavit. Plinio nel c. 4. del 35. libro dice di Fabio Pittore: Princepsque ejus cognominis ipse ædem Salutis pinxit anno Urbis conditæ CCCCL.: quæ pictura duravit ad nostram memoriam, æde Claudii principatu exusta. Sicchè a tempo di Claudio dovette rifarsi; al cui secolo il lavoro di quei marmi era assai conforme, non meno della gran base di colonna ritrovata ivi con altri frammenti, la quale

fuori del Giardino Colonnese conservasi presso la porta. Ma abbia pur campo ciascheduno di credere a piacer suo.

Il Tempio del Sole, benchè si legga nel Colle, es-Tempio del Sole, sere stato non sopra, ma nella salita di esso, mostreremo nella Regione seguente.

Aver sul Quirinale Elagabalo fatto un Senacolo lumMulie per le donne, Lampridio scrive c. 4 : Fecit et in Colle Quirinali Senaculum, idest Mulierum Senatum, in quo ante fuerat conventus Matronalis solemnibus dumtaxat diebus etc. Il Donati però sa motivo, se il residuo già detto di fabbrica stimato Tempio del Sole da altri, della Salute da noi, fosse piuttosto residuo di quel Senacolo, sicchè da Mesa Avia di Elagabalo, come dalla prima presidente, gli restasse poi nome di Torre Mesa, come essersi chiamato a' di nostri dicono il Biondo, e gli altri; il nome, benchè con derivazione duretta, porta qualche atomo di convenienza maggiore a cotal Senacolo, che al Tempio del Sole; ma neppur il secolo di Elagabalo, ancorchè più antico d' Aureliano, ebbe scoltura, e disegno sì buono, nè il sito di quel Senacolo si sa in qual parte fosse del Quirinale; onde il credibile più al Tempio della Salute inclina, che a quel Senacolo. Io poi di più osservo la parole di Lampridio non significar nuova fabbrica, ma conversione in un Senacolo di donne da quello, che prima serviva per altri matronali congressi; sicchè o nulla, o poco di novità diede alla fabbrica Elagabalo. Ma qui sorge altro dubbio. Quali congressi poterono prima far ivi le Matrone nei di solenni? Le Feste della buona Dea, le Matronali, le Matrali, ed altre altrove si facevano. Uno dei principali congressi fatti dalle Matrone ivi, io mi penso fosse per portar con pompa, e divini onori l'effigie del Membro virile, solita da quelle solennemente por-tarsi al Tempio di Venere Ericina, e porsi divotamente in grembo alla Dea; dalla qual lasciva cerimonia raccontata da Arnobio, adeguata al genio suo, Elagabalo prese forse occasione di far ivi un lascivo Senato di Donne.

Il Pilastro, che Varrone dice nel quarto c. 8.: PilaNaris. Pila Naris, o Pila Honoris, fu incontro alla medesima quarta cima del Colle. Collis salutaris quarticepsos, adversum est Pila Naris ædem Salutis.

Erano i Pilastri, o le Colonne, posti (come dimostra il Donati) dove si esponevano le robe venali, su i quali pilastri, o colonne si ergevano forse le insegne dei venditori, o le qualità delle robe vendibili, acciò da lungi fossero scorte. La Pila Naris, o Honoris, fu detta forse dalla figura, o statua del fiume Nera, o dell'Onore, che d'insegna vi serviva; e se stava all' incontro del Colle Salutare, poco lungi dalla Piazza del Palazzo Pontificio potè essere.

Delle Terme Costantiniane, o Costanziane una buona parte abbiamo a'nostri giorni veduta dove ora nianz. è il Cortile del Palazzo Mazzarino, gittata a terra dal Cardinal Borghese nel Pontificato di Paolo Quinto, quando fabbricò quel Palazzo. Ha di loro fatto fede un' Iscrizione ritrovatavi tra le rovine, dal Marliano,

e dal Panvinio portata.

PETRONIVS . PERPENNA . MAGNVS OVADRATIANVS . V. C. ET INL. PRAEF. VRB CONSTANTINIANAS . THERMAS . LONGA INCVRIA . ET ABOLENDAE . CIVILIS . VEL POTIVS . FERALIS . CLADIS . VASTATIONE **VEHEMENTER . ADFLICTAS . ITA . VT . AGNI** TIONE . SVI . EX . OMNI . PARTE . PERDITA **DESPERATIONEM** . CVNCTIS . REPA RATIONIS . ADFERRENT . DEPVTATO , AB AMPLISSIMO . ORDINE . PARVO , SVMPTV . QVANTVM . PVBLICAE PATIEBANTVR . ANGVSTIAE . AB **EXTREMO** VINDICAVIT . OCCASV . ET . PROVISIONE

Non minor fede n'han fatta tre statue di Costantino, e di due figli suoi Costantino, e Costanzio (2), che ivi erano, trasportate poi nel Campidoglio, una delle quali è nel Cortile de'Conservatori (3), due nella piazza:

LARGISSIMA . IN . PRISTINAM FACIEM . SPLENDOREMOVE . RESTITVIT (1).

<sup>(1)</sup> Secondo il sentimento del Corsini (Ser. Præf. Urb. p. 349. questa iscrizione appartiene forse al 443. dell' Era

<sup>(2)</sup> Sono di Costantino Augusto e Costantino Cesare. (3) Oggi è a S. Giovanni Laterano sotto il portico. Tom.II,

Delle medesime Terme fa memoria Sesto Aurelio nel libro De Cæsaribus; ove di Costantino parlando soggiunge: A quo etiam post Circus Maximus excultus mirifice, atque ad lavandum institutum opus cæ-

teris haud multo dispar.

Statuze daæ marmores

daPrassi-

Qui erano i due gran Cavalli di marmo, da'quali il Colle riconosce modernamente il nome di Monte Alex.Mag. Cavallo. Han creduto molti Antiquari essere i Cavalli portati da Tiridate Re d'Armenia in Roma nel tempo di Nerone; ma quelli, come ben dal Donati si osserva, son da Sesto Rufo detti di Bronzo, e son posti nella settima Regione. Il Panvinio nella prima parte della sua Romana Republica dice averli Costantino portati da Alessandria, e posti nelle sue Terme; il che è più credibile; le antiche loro Iscrizioni, che erano OPVS PHIDIAE, OPVS PRAXITELIS, insegnano gli Artefici, che le scolpirono, e son tenuti ritratti O non di Alessandro Magno domante il Bucefalo. Ma il Doerano im-magini di nati dimostrativamente provando Fidia, e Prassitele Alessan- essere stati prima di Alessandro, disinganna il Mondro,onon do d' una si invecchiata credenza, conchiudendo quelfatte da le due statue rappresentar altro, che Bucefalo, ed Fidia, e Alessandro. Forse per Alessandro, e per Bucefalo furono fatte; ma non da Fidia, nè da Prassitele, morti assai prima, ai quali può essere, che dopo lungo tempo, come persone le più insigni nella Scoltura,

> (1) Questi due colossi, sul pregio della cui scultura è da vedersi ciò che dice VVinckelmann, furono trovati sopra il loro basamento antico insieme con i due Costantini oggi posti sulla balaustrata del Campidoglio (Vacca Memor. z. 10. ) Presso il luogo poi dove oggi sono situati i colossi sopraccitati fu trovata una Roma di marmo bianco assisa, che superava di quattro volte la grandezza naturale (Vacca Mem. n. 41.) Quanto alle terme di Costantino, altri avanzi ne furono distrutti a' tempi del Ficoroni per fabricare la Scuderia, e il Quartiere Pontificio; ed altri con pitture ne furono scoperti nel fabricare un nuovo braccio del Palazzo Rospigliosi. Parte di queste pitture vennero segate, e trasportate nella galleria terrena del suddetto Palazzo, e furono incise dal Cameron ( Description des bains des Rom. pl. 40. -53.); anche il Carloni ne pubblicò dodici nel 1780. Racconta il Vacca (Mem. n. 49. 50. 112.) che a' suoi tem-

piacesse agli Alessandrini di attribuirle (1).

Presso alle Terme Costanziane ( se però il Costanziano lavacro non fu fabbrica diversa, siccome io mi penso) (1) ebbe la casa Lampadio Presetto di Ro. Domus ma. Ammiano nel 27. libro c. 5. Hic Præfectus VI. Pr. exagitatus est motibus crebris; uno omnium maximo quum collecta plebs infima domum ejus ( parla di detto Lampadio Presetto) prope Constantianum lavacrum injectis facibus incenderat, et malleolis ni servitiorum, et familiarium veloci concursu a summis tectorum culminibus petita saxis, et tegulis abscessisset etc.

Il Vico de' Corneli dicono essere stato in quella parte del Giardino Colonnese, ch' è volta verso il Convento de' SS. Apostoli, dove l'Alta semita aver cominciato affermano gli Scrittori d'un secolo fa, aggiungendoyi, che quella strada chiamavasi Vico dei Cornelj anche a loro tempo, c che v'era la Chiesa di S. Salvatore detta De Corneliis. Noi, che siamo in tempi d'assai minor lume, oirca quelle cose, che non sono più in essere, convien, che stiamo a' loro detti. Di più dicono la Casa de' Corneli essere stata quel- Domus la antica, di cui sono ancora le reliquie dietro al Con- Corneliovento de' SS, Apostoli, e congiunte al Giardino Colonnese, ed al Quirinale appoggiate. Ma ciò, che ivi fosse, diremo nella Regione seguente.

Due statue grandi riferiscono essere state nel Vico de' Corneli un secolo fa, descritte per Vecchi mezzi ignudi giacenti, ma dal mezzo in su alzati con cornucopia in una mano, che Apollodoro 300. anni sono disse essere Saturno, e Bacco, ed avere i mede- ii. simi Dii avuti i loro Tempj ivi appresso . Io non ho dubbio essere le due statue del Nilo, e del Tevere, che sono oggi ai lati della Fontana di Campidoglio, poiche Bacco non su mai scolpito, o dipinto vecchio;

e se la statua del Nilo fu ivi, è indizio non debole, che vi fosse ancor il Tempio Serapeo, che in Rufo,

pi fu trovato in queste Terme un Apollo con ali, parecchi Ermi, una Cibele, sette teste di Sabine (forse di Niobidi), un bassorilievo bacchico, e varie camere piene di cadaveri ivi sepolti in tempo di peste.

(1) I migliori testi di Ammiano danno Constantinianum

lavacrum e non Costantianum.

ed in Vittore si legge. Così due simili statue aveva nella Reg. 9. un' altro Tempio del Dio medesimo; ed essere stato edificato da Caracalla direi, non solo perchè era d'Iside e Serapide molto divoto, come Sparziano scrive: ma un frammento marmoreo, che in Sant'Agata di Monte Magnanapoli si conserva, e da Paolo Merula si annota, me ne dà indizio.

# SERAPIDI DEO M. AVRELIVS ANTONINV . . . . IFEX. MAX. TRIBVNIC. POTE . . . . . . AEDEM (1) .

Capitolinmvetus

Fu sul Quirinale il Campidoglio vecchio, cioè a dire un Tempio antichissimo con tre distinte celle, o per meglio dire cappelle di Giove, Giunone, e Minerva, come nel 4. della lingua Latina Varrone notifica: alla cui somiglianza essendo poi fatte nel Campidoglio le tre all'istesse Deità, sortirono quelle del Quirinale il nome di Campidoglio vecchio. Il suo fabbricatore si dice Numa, e scrivendo Eusebio, e Cassiodoro, che Numa edificò il Campidoglio da' fondamenti, di questo vecchio, e non dell'altro doversi intendere giudica il Donati, e probabilmente; sapendosi aver Numa abitato il Quirinale per detto di Solino nel primo, e fra tutti i Rè preceduti a Tarquinio Prisco essere stato il più pio, e il più religioso, oltre, che l' umiltà della fabbrica da Valerio Massimo descrittaci nel c. 4. del lib. 4. §. 11. Namque per Romuli casam, perque veteris Capitolii humilia tecta etc., lo dichiara opera di Numa.

Il suo sito è parere universale, che fosse sull'altezza maggiore del Giardino Barberino col solo argomento del 23. Epigramma del 5. libro di Marziale:

SERAPIDI DEO

M. AVRELIVS . ANTONINV . . . .
. . . IFRX. MAX. TRIBVNIC. POT. X . . . AKDEM . . .

<sup>(1)</sup> Questo frammento è perito insieme con molti altri nel rifare il pavimento della Chiesa . Grutero (p. 85. 6.) lo da in questa guisa

Sed Tiburtinæ sum proximus accola pilæ, Qua videt antiquum rustica Flora Jovem.

Donde si raccoglie, che se il Circo di Flora fu nella Piazza Grimana sotto al Palazzo Barberino, il Campidoglio vecchio che dal medesimo Circo vedevasi, gli dovette star sopra. Io senza potente prova non so violentar me stesso a credere, che quand'anche Numa Pompilio avesse cinto il Quirinale di mura, ed abitatolo in quelle primiere angustie di Roma, tutto il Quirinale stretto, e lunghissimo, siecome egli è fino alla Porta Salara, egli avesse aggiunto, e cinto di mura, e di più il medesimo Re nella maggior lontananza del Quirinale al resto di Roma avesse abitato. Se egli n' aggiunse una parte al più fino alle quattro Fontane, non fu poca; colla quale aggiunta potè chiudere in Roma il Tempio di Quirino, a cui ebbe riguardo forse Numa; siechè distendendosi poi da Servio le mura al resto del monte, ben si pote dire, che Servio aggiungesse a Roma il Quirinale, come dissero Livio, ed altri. Così il Campidoglio vecchio finalmente fu su quella sommità, che era nella parte del Giardino Pontificio da Urbano Ottavo aggiunta, e spianata, e di cui nel Giardino de Bandini, oggi S. Andrea de Gesuiti, è restato un poco di residuo. Marziale non contradice, anzi persuade lo stesso; poichè se il Circo di Flora era sotto il Quirinale, ed il Campidoglio vecchio sul colle, e dentro le mura, acció dal Circo si vedesse, e si vagheggiasse quel Tempio, niuna necessità forzava che il Tempio sovrastasse al Circo a piombo, potendo chi in quel basso sedeva agli spettacoli con eguale, anzi con maggiore commodità riguardar le altezze alquanto lontané, ed agli occhi dei sedenti esposte quasi in faccia, che le sovrastanti perpendicolarmente; alle quali senza storcimento d'occhi, o di collo non poteva riguardarsi. Aggiungiamovi le parole di Marziale: Qua videt antiquum etc. mostrare il Campidoglio vecchio dal Circo di Flora veduto alla pila Tiburtina vicino; e questo essendo nella 7. Regione, e perció più in giù della Piazza Grimana, doveva avere quel Campidoglio, che sul Quirinale era sopra di se. Può dunque alla terza sommità Quirinale darsi nome di Campidoglio vecchio, se così piace, presso al quale Numa probabilmente abitò. Ma se contuttociò il Campidoglio vecchio persistentemente vuol credersi sul Giardino Barberino, cre-

diamolo cogli altri,

Sacrarium rum.

Il Sacrario de' Sali detti Collini da Tullo Osti-Saliorum lio istituiti, e prima votati nella guerra contro li Fidenati a somiglianza de' Palatini, essere stato nel Quirinale è certo per l'espresso testimonio di Dionigi nel 2., ove dopo aver detto de' Palatini segue : Agonales, et Collini, quorum sacrarium est in Collino Monte. Gli dice il Donati al pari de' primi 12. di Numa sacrati a Marte, ed aver avuto il sacrario nel Vico di Mamurrio, togliendone l'indizio dalla statua del medesimo, ch' era ivi. A me le parole di Camillo nel 5. di Livio c. 3o., Quid de ancilibus vestris Mars Gradive, tuque Quirine pater, danno qualche indizio, che i secondi di Ostilio non a Marte, come i primi da Numa instituiti, ma a Quirino, come a figlio di Marte, e padre di Roma, sacrati fossero, e perciò si ponessero sul Quirinale; e posta la conclusione fermata prima, le mura avanti al Re Servio non aver passato più oltre delle quattro Fontane, e l'inverisimile, che gli ancili (ancorchè tra' secondi non fosse lo stimato caduto dal Cielo ) i quali pur si avevano per cose sacre, si conservassero esposti ad ogni rapina, ed ingiuria fuori delle mura, fanno sospettar quel sacrario di quà dalle 4. Fontane, e forse presso il Tempio di Quirino .

Il Tempio di Apollo, e di Clatra Dea de' Cancel-Templum Apollinis, li, e delle Ferrate scrivono il Fulvio ed il Marliano et Clatta: essere stato in quella parte del Quirinale, che alla Fontana di Trevi sovrasta, eioè a dire nel cubito del Colle, dov' è oggi parte del Palazzo, o del Giardino del Papa; la qual parte dicono essere stata a' loro tempi detta Monte di Clatra. Il medesimo nome corrotto si legge nella Costituzione di Giovanni Papa Terzo Ouoniam etc. portata nella sua Roma Sacra dal Martinelli; ove tra i confini assegnati alla Parocchia della Chiesa de Santi Apostoli si legge: Deinde ad dexteram extenditur juxta latus montis super Catri-cam, etc. la qual Catrica per corrotto nome di Cla-

tra dal Martinelli eruditamente si espone.

L' altra parte col Colle degli Ortuli, e le cose incerte di sito.

#### CAPO SETTIMO.

Di là dalle quattro Fontane primieramente vedesi il Giardino Barberino, sul quale è opinione universale, come dissi, essere stato il vecchio Campidoglio, e perciò anche l'abitazione prima di Numa. Chi non ha per difficile sì gran lontananza dal resto di Roma

in tempo di Numa, puó crederlo quivi.

Sotto nella Valle, che Piazza Grimana si dice, CircusFlo fu il Circo di Flora. Dal Fulvio se ne additano le mura, che vi erano al suo tempo: Inter utrumque Collem ( cioè tra l' una, e l'altra delle sommità dette del Quirinale ) subest vallis inclusa parietibus, ubi olim fiebant Floralia, &tc, e più modernamente il Donati scrive averne visti i vestigj. Il titolo di Ru
Perche

detta Rustica, che da Marziale si dà a Flora, dal medesimo stica Donati si interpreta o perch'era ella Dea de' Fiori della campagna, o piuttosto perchè il suo Circo era fatto di rozza struttura. Io la direi detta Rusticata a distinzione del Teatro, ch'era nel Vico Patrizio; perchè ivi si celebravano i giuochi Florali Cittadineschi, e quivi quelli da Campagna, come nella Regione antecedente discorsi.

Oltre al Circo, Vittore, e Rufo scrivono il Tem-Templam pio di Flora, il quale essere stato o congiunto al Circo, o appresso dee credersi. Da alcuni si colloca sulla sponda del Colle al Circo sovrastante: il che sembra non discordar da Ovidio, che nel quinto de' Fasti nel Clivo pubblico dice essere stato fatto da' due Publicus. Publici Edili Plebei col denaro cavato di pena da chi danneggiava i pubblici pascoli, e quel Clivo ancora essere stata opera de' medesimi Pubblici scrive Varrone, il quale non lungi molto dalla salita moderna delle quattro Fontane potria sospettarsi; ma vaglia schiettamente il vero, il Clivo Publicio con quel Tempio di Flora, che i Publicj vi fecero, fu altrove, e nella Regione decimaterza il vedremo, contuttochè dalla maggior parte degli Antiquarj si additi quivi .

Fra il Tempio di Flora, e quello di Quirino essere state le Botteghe, nelle quali si faceva il Minio, in-

Officina Minii . segna Vitruvio nel c. p. del settimo libro: Eæ autem Officinæ sunt inter ædem Floræ, et Ouirini; ma di qual Tempio Vitruvio intende ? l'antico, e il grande verso il Viminale gli era troppo lungi. Dicono alcuni d'altro Tempio ch' era verso la porta Collina, e v' è chi l'afferma dov' è oggi la Chiesa di Santa Susanna, ma è mero indovinamento. Presso la porta Collina essere stato un Sacello di Quirino dicemmo con Festo; ma troppo gran tratto avrebbe preso Vitruvio, per circoscrivere l'uno, e l'altro termine di quelle botteghe; tanto maggiormente, che fra il Circo, e quel Sacello erano frapposte le mura. Diciamo pure, che d'altro Tempio di Quirino intende Vitruvio, del quale nella Regione seguente si tratterà, e perchè era verso il declivio della piazza Grimana alla Fontana di Trevi, facciasi frattanto conseguenza, che le botteghe del Minio furono nello spazio della piazza medesima verso quel declivio; a capo delle quali essendo stato il Tempio di Flora, segue, che in quel lato, o presso quel lato del Circo fosse, o non in altro, o sul Colle, come altri pensano.

VicusMamurri

Domus Caii,etGa binii . Presso Santa Susanna fu il Vico di Mamurro. Gli Atti della medesima Santa ne fanno fede, portati dal Baronio all' anno 295. Erat conjuncta Caii domus cum ædibus Sanctæ Susannæ, et Gabinii Patris ejus: facta sunt hæc in Regione sexta apud Vicum Mamurri ante Forum Sallustii; e più sotto: Perseverat hactenus nobilis memoria Sanctæ Susannæ in eodem loco. Sonovi ancor le Chiese di Santa Susanna, e S. Cajo vicine, con tradizione ancor durante, che ivi fossero le case loro: Onde Santa Susanna è detta spesso Ad duas domus da Anastasio.

Statoa Mamurri olumbea . Fu detto il Vico di Mamurro da una statua di piombo, che v'era di quell'antico artefice degli ancili, della qual Vittore: Statua Mamurri plumbea. Per qual cagione, e da chi fosse essa ivi eretta, non ardisco giudicarlo. Alcuni dicono, che ivi era la sua casa, e non con altro indizio, che della statua, la quale essendo stata di piombo, e perciò facile a rompersi, e liquefarsi, particolarmente nel sacco dato dai Galli, e negl'incendi, che giornalmente si vedevano, certamente non fu del tempo di Numa, nè d'altro di molta antichità.

Malum Punicum.

Della Contrada detta Melo granato Malum puni-

cum da alcun albero, che v'era forse di quella specie, o da alcun pomo dipinto, o scolpito nella Regione medesima, si fa menzione non da Vittore solo, e da Rufo, ma da Svetonio nel principio di Domiziano; ove dice, ch'egli nacque Regione Urbis sexta ad Malum punicum, domo, quam postea in Templum gentis Flaviæ convertit. Così quell' ambizioso Principe, oltre il farsi chiamar Dio da tutti Dominus, et Deus noster, volle anche la famiglia sua tutta porre in concetto di Deità, facendo con modo insolito sepellirla in quel Tempio, come dal medesimo Svetonio si trae, che di Domiziano parlando nel c. 17. racconta: Cadaver ejus populari Sandapila per Vespillones exportatum Phyllis nutrix in suburbano suo Latina via funeravit : sed reliquias Templo Flaviæ gentis clam intulit, cineribusque Juliæ Titi filiæ, quam et ipsa educaverat commiscuit. Dove precisamente fossero la Casa, il Tempio, e la Contrada, non può dirsi di certo; che fossero tra Santa Susanna, e le quattro Fontane porge alquanto di congettura un marmo, il quale dal Marliano vi si dice ritrovato con la seguente Iscrizione:

#### INTER . DVOS . PARIETES . AMBITVS . PRIVAT. FLAVI. SABINI

Flavio Sabino a Vespasiano fu fratello, ed è facil cosa, che ambedue si dividessero la casa paterna, o almeno l'avessero l'un all'altro vicine.

Il Tempio della Fortuna Reduce annoverato qui- Tempiam vi da Rufo par, che Marziale nell'Epigramma 65. Fortuna del libro ottavo lo dica edificato per il ritorno di Domiziano dalla guerra Germanica, ed ivi essere ancora stato eretto l'arco suo Trionfale.

Hic, ubi Fortunæ Reducis fulgentia late Templa nitent, felix area nuper erat. Hic stetit Arctoi formosus pulvere belli Purpureum fundens Cæsar ab ore jubar: Hic lauro redimita comas, et candida vultu Roma salutavit voce, manuque ducem. Grande loci meritum testantur et altera dona, Stat sacer edomitis gentibus arcus ovans etc: Ma dal Donati si conchiude il Tempio, e l' Arco essere stati altrove fuori della Città, ove Domiziano

dal Senato, e dal Popolo fu ricevuto, ed ancor da noi altrove se ne dirà. Per il ritorno d' Augusto Dione scrive nel lib. 54., che fu dedicato Altare alla Fortuna Reduce; ma Rufo quivi dice Tempio, non Altare; onde se Dione non gli diè Nome diverso dal vero (ch' io non niego poter essere, ma non pretendo spenderlo per credibile), non fu questo il dedicato in onor di Augusto. Qual si fosse attendiamo noi a cercarne il sito.

Templum Fortuna. Liberz. Templam States .

Due altri Tempi della Fortuna da Rufo si contano successivamente: Templum Fortunæ Liberæ, Templum Fortunæ Statæ; dalla quale immediata nomina de tre Tempi, benche non si possa infe-Vicus For rir dimostrativamente essere stati tutti in un luotanaram. go, o altresì vicini, dal Vico Fortunarum che il medesimo Rufo pone fra gli altri, si ha qualche poco più di lume, che i tre Tempi fossero in un Vico stesso, e finalmente più efficace conseguenza se ne può far con Vitruvio, che nel primo del terzo libro rammenta un luogo detto ad tres Fortunas presso alla porta Collina, ch' essere il Vico detto Fortunarum da Rufo, non può negarsi. Uno di quei Tempi il più vicino alla porta, dice egli fabbricato coll' Ante, cioè con quattro pilastri equidistanti nella facciata: Hujus exemplar erit ad tres Fortunas ex tribus, quod est proxime portam Collinam. Donde primieramente raccolgasi il Vico, e i tre Tempi essere stati non lungi dalla porta Collina; secondariamente quello della Fortuna Reduce, s'era uno de'tre annoverati da Vitruvio, e da Rufo, certamente non fu il fabbricato assai dopo da Domiziano.

Therma Diocletiani.

Le Terme Diocleziane ove fossero non è chi non sappia (1). Tutto l'antico sito, che oggi è un'intera

<sup>(1)</sup> Furono queste cominciate dagl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano e consagrate dai Cesari Costanzo, e Massimino, come si rileva da questa iscrizione ivi trovata, e riportata da Grutero (p. 79. 1.).

D.D.N. N.G.AVREL. YALER. DIQCLETIANVS, ET.M. AVREL. YALER. MAXIMIANVS INVICTLEBNIORES.AVGG.PATRES.IMPP.ET.CAES.P.P. . . . .

D.D.N.W.FL.VALER.CONSTANTIVS.ET.GALER.VALER.MAXIMINVS NOBILISSIMI.CAESARES.FF.

THERMAS.FELICES.DIOCLETIANO.COEPTAS.AEDIFICIIS.PRO.TANTI.OPERIS MagnityDine.omni.cyltv.iam.perfectas.nymini.ziys.consecrarynt

Contrada, si dice Termini corrottamente. La Chiesa circolare di S. Bernardo fu uno de' Calidari; un' altro n' è incontro mezzo rovinato presso la porta della Villa Peretta, i quali erano ne' due angoli dell'edifizio; si scorge il terzo verso l'argine di Tullio; un'altro se ne vede nel mezzo, per cui s'entra nella Chiesa dedicatavi alla B. V. degli Angeli, dove fu già la superba Pinacoteca; oltre la quale i portici, le scuole, i giuochi, i passeggi, i natatoj, e mille altre delizie, che v' erano, sono incredibili: fin la Libreria Ulpia essere stata al Foro di Trajano tolta, e portata ivi caUlpia in narra Vopisco in Probo. Così quanti edifici di spassi, di esercitazioni, e di studi nelle prime età si facevano per Roma separatamente in diversi luoghi, cominciarono finalmente a fabbricarsi dentro le Terme; acciò ogni sorta di oziosi potesse trovarvi diporto. Può ciascheduno vederle interamente descritte nella Ginnastica del Mercuriale; ed intanto a noi per dimostrazione dell'ampiezza basti dir solo, che dentro il loro sito è oggi la Chiesa con Monastero, e Giardino vasto de' Padri Certosini; due piazze grandi, i Granaj della Camera, fabbrica di spaziosità maravi-gliosa, la fontana di Termini, e più vigne, e casette (1). Nella Vigna de' Certosini presso la nuova

(1) Una gran parte del piano superiore di queste Terme fu demolita dal Pontefice Sisto V.; il quale cogli scarichi di queste rovine fece riempire il piano inferiore.

L' avanzo però più interessante di queste magnifiche Terme è la gran sala creduta communemente la Pinacoteca. e secondo il Piranesi la sala degli Atleti. Pio IV. coll' opera del celebre Buonarroti la ridusse in Chiesa, e la dedicò alla Madonna degli Angeli .

Si rileva dalle vestigia, le quali ancora si vedono, che alla fine di ciascun' angolo del corpo esteriore vi era un edificio rotondo, due de' quali sono ancora intiero, uno cioè convertito in Chiesa di S. Bernardo, e l'altro in granajo in-contro la Villa Negroni; del terzo n'esiste un rudere nella Villa Negroni, ed il quarto fu distrutto nel fabbricare i granai verso la strada di porta Pia. Fra i due primi edifizi rotondi veggonsi le rovine di un portico semicircolare, nel quale suppone il Venuti (p. 1. c. 5. p. 123.) che si godesse lo spettacolo della lotta. Circa l' uso poi delle quattro rotonde non vanno d'accordo gli Antiquari, altri supponendo aver scrvito per Tepidari, altri per Calidari, ed altri per Sferisterj, o luoghi pel giuoco della palla.

Chiesa, Casa, Battisterio di San Ciriaco.

fabbrica de' Granaj Urbani ancor durano i residui dell' antica Chiesa, e Casa di S. Ciriaco, e del Battisterio, dov' egli battezzava segretamente, miracoloso per il gastigo, che Carpasio Giudice in volerlo profanare v'ebbe dal Cielo: Veggasi quanto ne scrive il Martinelli nella sua Roma Sacra.

Forum Sallustii . Domus Sallustii .

Il Foro, e la Casa di Sallustio dagli Atti di Santa Susanna portati poco sopra si accepnano presso la Chiesa, e già casa della medesima Santa; la quale dicendosi non In Foro Sallustii, ma Ante Forum, fa conseguenza, che il Foro di Sallustio fosse alquanto più in là, dov' è la Chiesa della Madonna della Vittoria, e la Vigna Barberina; e sul Foro essere stata la Casa di Sallustio non può dubitarsi; ma in qual parte del Foro è incerto fin'ora, benchè sia verisimile, che presso la Madonna della Vittoria, o nella Vigna Barberina sovrastando a' suoi Orti gli vagheggiasse dalle finestre (1).

Morti Sallustiani . Degli Orti di Sallustio, ch' egli fece col denajo guadagnato nella Prefettura dell' Africa, ottenuta col favor di Cesare, è qualche difficoltà; poichè su quell' orlo del Quirinale, presso cui oggi veggiamo le Chiese di Santa Susanna, e della Madonna della Vittoria, erano le mura di Roma; onde gli Orti furono o dentro le mura di la dalla Madonna della Vittoria verso la porta Salara, e la Pia, oppur fuori delle mura nel-

In quella occasione, sendo stato alzato il pavimento antico, rimasero sepolte le basi di marmo delle otto colonne di granito, che sostengono la volta, onde convenne supplirvi con altre di sola apparenza recando in tal guisa non lieve danno alla loro, proporzione primitiva. La circonferenza di esse è di palmi ventitre e mezzo e per eguagliare i capitelli di stucco delle colonne moderne furono imbiancati quelli di marmo delle antiche; e mancando uno di questi vi fu rimediato con uno di quei due che i trovarono verso l'epoca stessa in una Vigna presso la Chiesa dei SS. Giovanni, e Paolo sul Celio. Le varie scoperte poi che ne'tempi andati si fecero in queste terme si possono vedere nel Venuti al luogo citato, e nelle giunte, che vi fece il più volte lodato Sig. Filippo Aurelio Visconti.

(1) La casa di Sallustio fu incendiata da Alarico nella presa di Roma, come sorive Procopio (De bello Vandal. lia. 1. c. 2.), e a quell'incendio si deve la sua distruzione.

la valle, ch'è tra il Quirinale, ed il Pincio. Al Biondo parve di riconoscerli dentro fra la porta Salara, la Numentana, e la Chiesa di Santa Susanna; ove raccontando; che n'erano a suo tempo molti vestigi, attribul agli Orti di Sallustio quanto d'antico vide in quel tratto, ed ivi ancor si credono dal Donati, ma le parole di Tacito nel terzo delle Istorie c. 82. espressemente li dichiarano fuori delle mura, ove trattando fuori deldell' esercito di Vespasiano, che in tre squadre distinte le mura. s'incamminò verso Roma, segue a dire di quella, che per la Via Salaria pervenne alla porta Collina: Ii tantum conflictati sunt, qui in partem sinistram Urbis ad Sallustianos hortos per angusta, et lubrica viarum flexerant. Superstantes maceriis hortorum Vitelliani ad serum usque diem, saxis, pilisque subeuntes arcebant, donec ab equitibus, qui porta Collina irruperant, circumvenirentur: ecco i Vitelliani su le macerie di quegli orti, con sassi, e con dardi tenere indietro li nemici ed ecco intanto dalla Porta Collina usciti i cavalli colgono in mezzo fra essi, e le mura gli assalitori. Lo stesso confermasi dagli Atti de' SS. Ciriaco, Largo, e Smeraldo decollati Via Salaria ante Thermas Sallustii extra muros Urbis : ove che sia dato nome di Terme a quegli orti, come di Naumachia o Teatro a i Circi, e di Palazzo ad altre fabbriche, non è cosa nuova. Così in altri Atti si dà loro nome di Palazzo; dicendosi preparato Tribunale In Palatio Sallustii ad Portam Salariam; ma per trovarne il sito preciso è necessario passare a ragionar d'altro.

Nell'estremo, e più angusto della valle fra il Qui-Circas rinale, e'l Pincio verso la Porta si sono viste, ed in propeporparte anche oggi si veggono le vestigia d'un Circo, i linam. cui muri, e sedili erano congiunti alle rupi del Quirinale da una parte, e del Pincio dall' altra, che ivi stanno a fronte, e vicini, nel cui mezzo era gli anni addietro uno Obelisco rotto intagliato di geroglifici, che è oggi è nel Giardino Ludovisiano (1). Il Circo dai

<sup>(1)</sup> Quest' obelisco, il cui raggio ha 66. palmi di lunghezza fu innalzato dall'immortale Pontefice Pio VI. sulla piazza della Trinità de' Monti sotto la direzione dell' Architetto Giovanni Antinori da Camerino.

più è creduto membro degli Orti di Sallustio, nè si avveggono esser quel Circo, in cui, quando il Flaminio era impedito dal Tevere, si facevano i giuochi Apollinari, dei quali in più luoghi Livio, ma specialmente nel decimo della terza Deca c. 29.: Ita abundavit Tyberis, ut ludi Apollinares Circo inundato extra portam Collinam ad ædem Erycinæ Veneris parati sint. Nè d'altro Circo intendono S. Girolamo, e Beda, mentre ne' Sermoni de' Martiri dicono, che nell' Ippodromo fuori della Porta Salara furono sotto Claudio Imperadore il secondo 160. Martiri fatti morire. Ben lo scrisse il Ligorio nel libro de' Circi; ma errò in tacciar que' Santi Scrittori d'errore; per sostener quel sito dentro le mura; e pure secondo i nostri presupposti, che sempre più veri riescono, nell'Imperio di Claudio non era stato Aureliano, da cui le mura furono distese più in fuori, siccome sono oggi. Il luogo essere stato al suo tempo detto Girlo scrive il Fulvio, e l'interpreta Girulus. Può anche Circulus interpretarsi.

Girlo .

Orti di Sallustio dove fosŝero .

Fermato quivi il Circo, a cui andavasi per la porta Collina, e fors' anche per il Circo di Flora, o per la valle medesima, lasciato il Circo di Flora a sinistra, o a destra; segue, che gli orti di Sallustio-fossero fra l' un Circo, e l'altro, sotto la Madonna della Vittoria e S. Susanna, la qual valle assai più larga della di sopra, ove era il Circo Apollinare, fa fede il Fulvio essere stata a suo tempo detta Salustrico. Credo bene Salustri- esserne anche stata parte nell' opposto Colle degli Or-

tuli, o Pincio; il qual sito elevato, e predominante il basso di Roma sa crederlo, ma non già tanto vi si poterono distendere, che buona parte di quel Colle occu-

00 . .

passero, come piace a' moderni, nè che pervenissero alla porta Collina; poichè indi usciti i Cavalli Vitelliani ebbero campo di circondare, e porre in mezzo i Conserve nemici, ch' assediavano gli orti. Sul Colle facilmente di acqua, furono le maravigliose Conserve d'acqua, con le quali potevasi artificiosamente adacquare il giardino inferiore, come con l'opera de servi faceva Sallustie, e così guarnirlo di fonti. Vidi io molti anni sono la Vigna de' Signori Verospi sul Colle presso le mura star tutta pensile sopra antichi anditi lunghi stretti, e bassi fatti in volte, ciascheduno de' quali o da piedi, o da capo entrava nell'altro, ed avevano di più frap-

poste finestrine, e condotti da comunicarsi l'acque, scoperti a caso dalla buon. mem. del Signor Ferrante Verospi, e trovati ripieni di antico sterco, furono dal medesimo fatti votare. Queste conserve d' acqua è facile, che negli Atti de' SS. Ciriaco, e Compagni, ove Ante Thermas Sallustii si legge, vadano intese.

Per il loro delizioso sito gli Orti Sallustiani furono sempre il diporto degli Imperadori. Scrive Tacito nel l. 13. degli Annali, che Nerone una sera tornando da Ponte Molle vi si ritirò : Eusebio nella Cronica, che Nerva vi morì: Vopisco in Aureliano c. 49. che spiaceva a quel Principe abitar nel Palatino, più volentieri vivendo negli Orti di Sallustio, e di Domizia, e vi soggiunge: Milliariensem denique porticum in hortis Sallustii ornavit, in qua quotidie, et equos, et se fatigabat, quamvis esset non bonæ valetudinis. E qual maraviglia è se Aureliano dilatando le mura di Roma, racchiuse anche gli Orti di Sallustio nella Città?

Del Portico Milliarense d'Aureliano stimerei io Milliaria. un vestigio nel gran tratto di mura, e d'Archi, che è nella valle sotto la Chiesa detta la Madonna della Vittoria; ove sono gli Orti del Duca Muti, sovra le quali antichità, che dovevano essere i fondamenti, il Portico al paro del Colle degli Ortuli, e del Quirinale inalzandosi a guisa di Ponte fra un Colle, e l'altro, e da S. Susanna al Giardino Ludovisiano, e quindi anche verso la porta Salara si potè stendere, e così poneva la parte superiore degli ortuli al piano del Quirinale. Questi erano gli archi, a mio credere, della porta Salara, de'quali negli Atti di S. Susanna si parla, dicendosi, la casa di Gabinio (in cui è oggi la Chiesa) essere stata ad arcus portæ Salariæ juxta ædes Sallustii,

Nel sito de' medesimi Orti racconta il Fulvio essersi trovato al suo tempo un marmo colla seguente Iscrizione.

M. AVRELIVS . PACORUS M. COCCEIVS . STRATOCLES . AEDITVI VENERIS . HORTORVM . SALLVSTIANORVM BASEM . CVM . PAVIMENTO . MARMORATO DEANAE . D. D.

Templum Donde si trae essere stato negli Orti un Tempio, o Veneris in Sacello di Venere (1).

Hortis

zis .

Negli Orti Sallustio scrive Plinio nel c. 16. del Sallastia- settimo libro essere stati al tempo d' Augusto sepolti due uomini di smisurata statura, cioè d'altezza di 10. piedi, e tre oncie, che de'palmi nostrali sono 13. e oncie otto, chiamati Pusione uno, Secondilla l'altro, soggiunge il Fauno al suo tempo essersi tra l'Obelisco, e la strada conducente a Porta Pinciana ritrovati sotterra molti vasi con ossa, tra le quali un capo di un uomo di smisurata grandezza. Questo essere stato d' uno di quei due verisimilmente argomentasi (2), che

<sup>(1)</sup> Forse gli avanzi del Tempio di Venere Sallustiana debbono determinarsi per quell' edificio ottagono, del quale si è già parlato di sopra, allorche si confutò l'opinione del Venuti, che il suppose quello di Venere Ericina. In questo si deve ammirare la bella costruzione laterizia, nella quale si riconosce l'epoca di Sallustio. Il Vacca descrisse le scoperte fatte negli orti Sallustiani, dalle quali si rileva la ricchezza di questa Villa. Egli racconta (n. 58. 59.), che essendo questi orti di proprietà del suo padre vi fu scavato, e vi si trovò una fabbrica ovale, con portico attorno di colonne di giallo scanalate con capitelli, e basi corintie. Si entrava in quest' edifizio da quattro parti per mezzo di scale, e il pavimento era fatto di marmi mischi con belli scompartimenti. Gl' ingressi erano adornati ciascuno da due colonne di alabastro orientale così trasparente, che vi poteva passare il sole. Sotto vi furono trovati condotti col nome di Nerone, e molte medaglie di Gordiano. Ciò mi fa credere che l' edificio ovale potesse essere un bagno edificato da Nerone, il quale si è veduto quanto diletto prendesse in questi orti. Delle colonne di giallo fu fatta la balaustrata alla cappella del Card. di Montepulciano in S. Pietro in Montorio; di quelle di alabastro una fu polita, e le altre furono segate e mandate in Portogallo; ma si perderono per mare. Vi furono trovati ancora un Sileno con putto in braccio, ed un vaso con Baccanti: questi due ultimi oggetti già appartenenti alla Villa Borghese oggi sono in Parigi . Ficoroni narra, che presso questi Orti, l'anno 1713. nella Villa Verospi furono trovate le due statue egizie di granito rosso che sono nel cortile de' Conservatori, e le altre due egizie, che si vedono nel cortile del Museo Capitolino una di granito rosso, l'altra di basalte.

<sup>(2)</sup> Non so come possa supporsi che il capo trovato fosse di uno di que' due giganti memorati da Plinio, quando questo scrittore dice, che i corpi loro asservabantur si conservavano e non asservantur nel cemeterio degli Orti Sallastiani .

• · 

perciò nella parte superiore degli Orti sepolti si scuoprono; e dall'altre urne, ed ossa ordinarie disotterratevi possiamo raccorre essere stata cosa solita seppellire ivi i morti. Ma a che raccorlo altronde, che da Plinio sopracitato da cui si dice espressamente? Fuere sub Divo Augusto semipede addito (cioè 10. piedi e 3. oncie ) quorum corpora ejus miraculi gratia in conditorio Sallustianorum asservabantur hortorum Pusioni, et Secundillæ erant nomina, dal qual Conditorio maggiormente confermasi, gli Orti di Sallustio prima d'Aureliano essere stati fuori delle mura di Roma, non si solendo dentro seppellir morti.

Sul Colle degli Ortuli furono anche gli Orti di Lucullo; ma perchè da Ruso, e Vittore sono concordemente posti nella nona Regione, segue, che la parte di quel Colle al piano contigua nella Regione nona si computasse, e confinasse con la sesta a quel paro in cui la settima vi si congiungeva, ma più bassa fra colle, e colle, siccome la figura, ch' io pongo quivi,

dimostra .

Fu quel Colle detto degli Ortuli, secondo il parer comune, dagli Orti di Salustio ch' aveva sul dorso, e potremmo anco aggiungervi quei di Lucullo, prendesse ma non so come la parola Ortuli, ed Orti ampj, sontuosi, e regii s'adattasse bene, mentre in buon senso ci rappresenta, che ivi, o a piè d'esso fossero quantità d'Orti piccioli, ed umili di private persone. Anche oggi quanto è fra la piazza della Trinità de Monti, e quella del Popolo sotto al colle, ancorchè abitato, tutto suol chiamarsi gli Orti di Napoli, segno che nell' età passata non altro v'era, che Orti.

Poi fu detto Monte Pincio, e credesi dal Palaz- EdiMonzo di Pincio Senatore, benchè da più d'uno si controverta. Anastasio in Silverio fa sede aver Belisario abitato il Palazzo in Pincis, mentre fu in Roma. Del Palazzo Pinciano s' ha menzione in Cassiodoro, che in nome di Teodorico nell'Epistola decima del terzo libro scrive a' Romani, che trasmettono a Ravenna i marmi già deposti dalla casa Pinciana. Della Chiesa di S. Felice in Pincis, scrive più volte Anastasio e specialmente in Benedetto Terzo: Et in Ecclesia Beati Martyris Felicis, quæ ponitur in Pincis, fecit vestem de fundato. Piace al Martinelli ( ed è credenza probabilissima) il nome di Pincio, e Pinciana es-Tom. II.

Orti di Lucullo:

tePincio.

sere stato dato al Monte, al Palazzo, ed alla Porta dalle Pinci, cioè dalle subbie, colle quali fu ucciso S. Felice presso la porta Pinciana.

Tempio

In esso Colle scrivono gli Antiquari d' un secolo, del Sole, e più fa, essere stata una gran fabbrica antica rotonda, di cui adesso non è vestigio, e credono essere stato Tempio del Sole, senza apportarne argomento, o pur congettura. Piaccia al Cielo non sia un' equivoco di que' primi, che col Biondo credettero il Colle degli Ortuli, o Pincio essere stato l'antico Monte Quirinale, a'quali piacque forse porgli sul dorso il Tempio del Sole, che Aureliano aver fabbricato nel Quirinale si legge in Vopisco.

Lasciato il Colle degli Ortuli, ritorniamo al Qui-

rinale, di cui pure alcuna cosa ci resta a dire.

Campus Sceleratus.

Il Campo Scelerato fu luogo verso la Porta Collina, in cui era un'antro, o stanza sotterranea fatta per seppellirvi dentro vive le Vergini Vestali dannate d'incesto. Fu presso la porta; ma se dentro, o fuori, dagli Antiquari non si concorda. Quelli che lo di-Fudentro cono dentro, assegnandogli quanto è di spazio fra la le mura. moderna Porta Salara, e la Casa, e gli Ortuli di Sallustio, come se quel nome di Campo necessariamente porti vastità di campo da grano, e pure non dovette essere, che un poco di piazza, tacitamente concedono, che fuori dell'antica porta Collina fosse prima d' Aureliano; e specialmente il Fulvio assegnando il luogo un poco alto alla porta congiunto dice: Extat præterea, atque intra juxta proximam Salariam portam terrestre supercilium, quod vocatur Tumulus, sive Campus Sceleratus, etc. ma essere stato presso, e dentro l'antica porta son chiare le autorità. Festo nel lib. 19. Sceleratus Campus appellatur prope portam Collinam, in quo Virgines Vestales, quæ incestum fecerunt, defossæ sunt vivæ; e senza uopo di chiosa il medesimo Festo nel lib. 16. M. Cato in ea oratione, quæ de auguribus inscribitur, adjicit quoque, Virgines Vestales Sacerdotio exauguratas, quæ incesti damnatæ vivæ defossæ sunt, quod sacra Vestæ matris polluissent, nec tamen licet nocentes extra Urbem obruebantur, sed in campo proxime portam Collinam, qui Sceleratus appellatur; e lo stesso per appunto nell'ottavo della Eneide si dice da Servio; e Dionisio nel secondo pur dice,

Ab hominibus pollutas turpi, miserabilique puniunt morte, nam vivæ extra missæ super bara ut mortuæ, deportantibus, lugentibus, et antecedentibus amicis, et cognatis, et usque ad Collinam portam vectatæ: intra muros in monumento ad id parato, sub terram cum apparatu mortuis consueto deponuntur, etc. E finalmente Plutarco in Numa più ampiamente descrivendo cotal gastigo: At quæ virginitatem polluerit, viva juxta portam, quam Collinam vocant, defoditur, ubi est tumulus intra Urbem terreus in longum porrectus, qui a Latinis vocatur Agger. Ibi est subterranea domus haud magna, in quam a superiore parte descensus est etc. Donde si raccolga, che il monticello alla Collina porta vicino era il principio Sotto dell' Argine di Servio Tullio, sotto cui era la stanza. L' Argine A che sembra concordar Livio nell'ottavo c. 13., ove Tullio. di Minuzia Vestale parlando, a destra della porta Collina ( dalla qual parte l'argine cominciava ) dichiara quel luogo: Facto judicio viva sub terram ad portam Collinam dextera via stratam defossa Scelerato Campo, credo ab incesto id ei loco nomen factum. Sicchè il Campo Scelerato era dentro la porta Collina a destra nell' uscire, cioè dentro la moderna Villa Mandosia e la stanza sotterranea nel medesimo Campo era nella stessa Villa, ove principiava l'argine di Servio Tullio; nè a quei che dicono questa sepoltura fuori della Porta, paja strano, che un corpo scelerato nella Città si seppellisse, mentre come corpo sacro ricusavano anche d'ucciderlo, o di fargli forza; così Plutarco insegna ne' suoi Problemi.

Per finir di discorrere di quel, ch' era nel Quiri-'DomusAt nale, dentro alle mura la casa di Romponio Attico di Cicerone amicissimo, a cui sedici libri di Epistole Cicerone scrisse, fu sul Quirinale; perciò vi si pone da Rufo, e Vittore, e nella Vita scritta da Cornelio Nipote al cap. 13. così si legge: Nam domum habuit in Colle Quirinali Tamphilanam ab Avunculo hæreditate relictam, cujus amænitas non ædificio, sed sylva constabat: ipsum enim tectum antiquitus constitutum plus salis, quam sumptus habebat; in quo nihil commutavit, nisi si quid vetustate coactus est. Dal Marliano è creduto presso al Tempio di Quirino; ma non se ne allega ragione, o autorità, nè io so scorgerne congettura; forse perchè da Vittore, e da

Rufo è posta immediatamente dopo quel Tempio senz' altra concorrenza è un fallace argomentare: onde lasciamola pur noi nella sua dubbiosità.

Priapo Did degli Orti aver avuta statua di bron-Priapo. zo sul Quirinale, afferma Prudenzio nel primo contra Simmaco:

> Ecce Deum numero formatus, et æneus adstat Grajus homo; augustaque Numæ præfulget in arce, Strenuus exculti dominus quondam fuit agri, Hortorumque opibus memorabilis, hic tamen idem Scortator nimius, multaque libidine suetus etc.

Ove per rocca doversi intendere il Colle, ecoolo nell' istesso libro:

turbidus aer Arcebat liquidum septena ex arce serenum.

La statua se fosse in Tempio della medesima Deità, o d'altra, o nella fabbrica del Convento Matronale, o altrove lascio di cercarlo.

Templam Primigeniæ.

Esser anche stato nel Quirinale il Tempio della Fortuna Fortuna Primigenia, votato già nella guerra Punica, e dedicato da Quinto Marzio Triumviro, scrive Livio nel nono della terza deca, nel quarto della quarta, e nel terzo della quinta.

Ad Gallinas Albas.

Ad Gallinas Albas leggesi in Vittore, ed in Rufo; ma non fu questa la Villa di Livia Augusta posta sulla Via Flaminia lungi 9. miglia da Roma? Come dunque è posta quivi? eppure si conferma da S. Gregorio nella 56. Epistola del libro secondo portata sopra con altra occasione. Conviene perciò credere, che alcun ritratto di quella Villa dipinto in pubblico desse il nome ad alcuna contrada della Regione.

Fuori della Porta Collina, se la Regione Esquili-Confine na giungeva, come già si è veduto, alla via Salaria, gionefuo non si sa però, nè è credibile, che oltre quella via an-ri delle cora si standesso alla Elimini. cora si stendesse alla Flaminia, o al Tevere onde sembra a me ragionevole porle per confine quella strada; sicchè quanto a sinistra le era fino al piano, si attri-

buisca a questa Regione.

mura .

Monu-Comitis Herculis

Col qual supposto, nella Via Salaria essere stato un monumento d' un compagno di Ercole, accenna Svetonio nel 12. di Vespasiano: Quin, et conantes quosdam originem Flavii generis ad Conditores Reatinos, comitemque Herculis, cujus monumentum extat via Salaria, referre, irrisit ultro. In qual parte della Via Salaria fosse, e perciò a qual Regione appartenesse, non si sa; onde io per la vicinanza maggiore dell'Alta Semita, ho voluto qui porlo, senza torgli punto della sua incertezza..

L'Area, che Vittore, e Rufo dicono di Callidio, lidii: nella Notizia si legge di Candido; e dal Panzirolo si intende di quel Vespronio Candido, che sotto Trajano, ed Adriano fu Console tre volte, di cui fa menzione Plinio Cecilio nell' epistola 20. del quinto libro; o di quel Candido, a cui è diretta la l. 4. C. de delator. lib. 10. dell' Imperador Filippo, e la l. 4. C. de testibus di Diocleziano; o di Flavio Candido, di cui fa memoria Paolo Giureconsulto nella l. si ita stipulatus; S. Chrysogonus ff. de verb. oblig. lascio io tutto incerto, non avendo che dirne. Ma di chi fu l'Area, fu vicusCalancora il Vico, detto da Rufo Vicus Callidianus.

Fuori della medesima porta, il Donati argomenta, essere stato il Podere di Marziale non lungi dal Poderedi Sacello Quirinale. Tutto raccoglie dall' Epigramma 58. Marziadel lib. 10.

Dura suburbani dum jugera pascimus agri,  $\emph{V}$ icinosque tibi ,  $\emph{Sancte}$  Quirine ,  $\emph{lares}$  . Ma lasciato da parte, se il Sacello di Quirino era fuo-Quirini. ri, o dentro della porta; il che da Festo non si dichiara, ma solo prossimo le si dice: proxime eam Sacellum est Quirini; Marziale nel solo primo verso parla del suo Podere suburbano; poichè nel secondo colla parola Lares intende della Casa pur troppo chiaramente, la qual sola dice vicina a Quirino, e non il podere ; ed a qual Tempio di Quirino vicina fosse la sua Casa, mostrerò a suò tempo. Ben'è vero, che ne'versi precedenti a'due detti, Marziale par che ac-

. nunc nos maxima Roma terit. Hic mihi, quando dies meus est, jactamur in alto Urbis, et in sterili vita labore perit: Dura suburbani etc.

alto :

cenni il suo podere, non meno della Casa, in luogo

Ma in qual sito alto del Romano territorio ( che vé ne sono molti) avesse Marziale il poder suo, non lo spiega .

Nemus Tra la Via Salaria, ed il Tevere fu un bosco, ove Festorum si celebravano le feste dette Lucarie. Festo: Lucaria festa in luco colebant Romani, qui permagnus inter viam Salariam, et Tiberim fuit; pro eo quod victi a Gallis fugientes e prælio ibi se occultaverunt. le quali feste credono alcuni essere quelle, che il primo di Febraio si celebravano, cantate da Ovidio nel secondo de' Fasti v. 67.

Tunc quoque vicini lucus celebratur Asyli,

Qua petit æquoreas advena Tibris aquas. leggendosi ne' migliori testi non Asyli, ma Averni. L'aggiunto advena, che Ovidio dà al Tevere, sembra far verisimile ivi il sito del bosco, dal cui margine il Tevere va verso Roma. All'incontro il giorno, che i Romani ebbero da' Galli presso Allia la gran rotta, fu non il primo di Febbrajo, ma il 18. di Luglio; nel qual giorno, e nel 20. le feste Lucarie dall'antico Calendario notate si leggono.

Nemus Annæ Perennæ.

Nell'Angolo, dove il Teverone entra in Tevere, che è presso a ponte Salaro, essere stato il Bosco Sacro ad Anna Perenna, piace al Cluverio nel quinto dell'Italia antica. Essere stato presso al Tevere non ancor entrato in Roma, dichiara Ovidio nel terzo de' Fasti v. 524.

Haud procul a ripis, advena Tibri, tuis. E dalla Villa di Giulio Marziale, che era sul Gianicolo all'incontro di Ponte molle, essersi veduta, Marziale canta nell'Epigramma 64. del libro 4. ove raccontando i luoghi esposti alla vista di quella villa, vi dice:

Et quod Virgineo cruore gaudet Annæ pomiferum nemus Perennæ.

Ma se per appunto fosse su quell'Angolo de' due fiumi, oppure in quel contorno, una tanta specialità da niuno ci si addita. Ben' è vero, che se la festa ivi celebrata era opinione si facesse in memoria di quella Anna Vecchia, che sul monte sacro sovvenne di cibi la plebe fuggitavi, come Ovidio segue a cantare; dovette il bosco essere assai vicino a quel Monte, e non di là dal Teverone, perchè secondo gli accennati versi di Marziale era irrigato dall'acqua Vergine; onde o fu sull'angolo, o poco lontano.

Regione settima, detta la Via Lata.

### CAPO OTTAVO.

Coll' ordine medesimo seguendo, dall' Alta Semita s' entra nella Regione della Via Lata, che settima in ordine giaceva alle radici del Quirinale. Da Sesto Rufo ella si descrive così:

## Regio Via Lata.

Vici XL.

Vicus Ganymedis. Vicus Gordiani minor. Vicus Novus, alias Novos. Vicus Caprarius. Vicus Solis. Vicus Gentianus. Vicus Sangi, alias Sanci. Vicus Herbarius. Vicus Mansuetus. Vicus Sugillarius minor . Vicus Solatarius. Vicus Fortunæ. Vicus Spei majoris. Vicus novus ulterior. Vicus Libertorum . . Vicus Publii. Vicus novus citerior. Vicus Statuæ Veneris. Vicus Archemorium, alias Archemonium.

Vicus Græcus. Vicus Lanarius ulterior. Vicus Pomonæ. Vicus Caput Minervæ.

Vicus Trojanus Vicus Peregrinus.

Vicus Æmilianus. Vicus Piscarius. Vicus Cælatus. Vicus Victoriæ. Vicus Vicinus.

Vicus Castus. Vicus Minor Vicus Putealum. Vicus Scipionis. Vicus Junonis. Vicus Sellarius. Vicus Isidis. Vicus Tabellarius.  $oldsymbol{V}$ icus Mancinus . Vicus Lotarius. Lacus Ganymedis. Lacus Pertusus. Arcus Gordiani. Arcus novus. Arcus Veri, et Marci Augustorum. Nymphæum Jovis. Ædicula Capraria. Campus Agrippæ. Templum Šolis. Castra Gentiana. Castra Gypsiana. Porticus Costantini. Templum novum Spei. Templum novum Fortunæ. Templum novum Quirini . Sacellum Genii Sangi. Cohortes VII. Vigilum. Equi Enei Tyridatis. Forum Suarium. Forum Archemorium . Orti Argiani. Pila Tiburtina. Lapis Pertusus . Insulæ IIIMCCCLXXXV. Domus CXX. Horrea XXV. Curatores II. Denunciatores II. Vicomagistri CXX. Balineæ Privatæ LXXX.

Pistrina XXVII. Lacus LXXVI.

Regio continet in circuitu Pedes XIIIMDCC.

E da Publio Vittore è descritta così: Regio VII. Via Lata.

Lacus Ganymedis.

Cohortes VII. Vigilum, aliter primorum Vigilum.

Arcus Novus.

Nymphæum Jovis,

Ædicula Capraria.

Campus Agrippæ.

Templum Šolis.

Castra Gentiana, aliter Gypsiana.

Porticus Constantini.

Templum novum Spei.

Templum novum Fortunæ.

Templum novum Quirini.

Sacellum Genii Sangi.

Equi ænei Tyridatis.

Forum Suarium .

Forum Archemorium.

Horti Argiani.

Pila Tiburtina .

Ad Mansuetos.

Lapis Pertusus.

Vici X.

Vicomagistri XL.

Curatores II.

Denunciatores II.

Insulæ IIIMCCCLXXXV.

Domus CXX.

Horrea XXV.

Pistrina XVI.

Balineæ privatæ LXXV.

Lacus LXXVI.

Regio in ambitu continet Pedes XIIMDCC.

E dall' altro Vittore vi si aggiunge.

Arcus Gordiani junioris.

Arcus Veri, et Marci Augustorum.

L'Isole si dicono IIIMCCCLXXXV.

alias IIIIMCCCLXXXV.

I Pistrini si dicono XVII. alias XVI.

L'ambito della Regione piedi XIIIMDCC.

alias XIIMDCC.

### La Notizia la descrive così.

### REGIO VII.

ia Lata continet Lacum Ganymedis, Cohortes II. Vigilum, Arcum novum, Nymphæum Jovis, Ædiculam Caprariam, Campum Agrippæ, Templum Solis, et Castra, Porticum Gypsiani, et Constantini, Templa duo nova Spei, et Fortunæ, Equum Tyridatis Regis Armeniorum, Forum Suarium, Hortos Largianos, Mansuetas, Lapidem pertusum, Vici XV. Ædiculæ XV. Vicomagistri XLVIII. Curatores duo, Insulæ tria millia octingentæ quinque, Domus CXX. Horrea XXV. Balnea LXXV. Laci LXXVI. Pistrina XV. Continet pedes quindecim millia septingentos.

Finalmente dal Panvinio vi si aggiunge.

Al Tempio nuovo della Fortuna si dice di più cum Porticu a Lucullo conditum, in quo erat Statua Minervæ facta a Phidia posita a Paulo Æmilio.

Domus Martialis.

La Regione dice contener piedi XXIUMDCC.

Il Merula vi ha di più .

Domus Novii Microspici.

Sigillaria.

Templum Isidis exoratæ.
Aggiungerei.

Pirus.

Septa Agrippina.

Balneum Stephani.

Sepulchrum C. Poblicii.

Sepulchrum Claudiorum.

Æmiliana .

Diribitorium .

Porticus Polæ.

Templum Fortunæ Reducis.

Arcus Domitiani.

Dal Piano della Piazza Grimana, dov'era il Circo di Flora, è certo, che questa Regione cominciava, e tra la strada detta della Madonna di Costantino-

;» 

The second secon

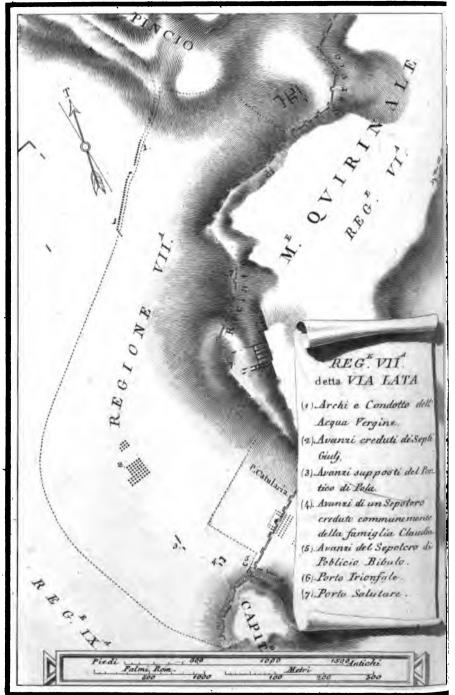

Tom . II . Tav aggiun .

Ant! De Romanis

poli, ch' è alla falda del Colle degli Ortuli, e le moderne mura del Giardino Pontificio, che sono a piè del Quirinale, scendeva alla Fontana di Trevi. Quindi lungo l'antiche mura del Quirinale tra il Giardino, ed il Palazzo Colonnese perveniva alla Chiesa della Madonna di Loreto, ed a Macel de'Corvi fino a piè del Campidoglio, sotto le cui sostruzioni piegando indietro, e chiudendo quasi nel mezzo la Via Lata, scorreva presso la Chiesa del Gesù, e tra il Collegio Romano, e la Minerva, donde ritorcendo verso la Fontana di Trevi andava all'angolo del Colle degli Ortuli presso la Chiavica del Bufalo, e quindi colle radici del Colle alla piazza sopradetta Grimana.

> Gli Edifizi della Regione tra la Piazza Grimana, e quella, di Sciarra.

### CAPO NONO.

Al Circo di Flora, che nella piazza Grimana dicono Pila Tibur essere stato, fu vicina la Pila Tiburtina per quello tina. che Marziale ne canta nel 23. Epigramma del libro

Sed Tiburtinæ sum proximus accola Pilæ, Qua videt antiquum rustica Flora Jovem. La quale essendo della Regione settima, secondo Vittore, segue, che presso alla piazza Grimana fosse, o per meglio dire sull'orlo di essa presso il declivo, che alla Fontana di Trevi conduce; sul qual principio dovette essere anche il confine delle Regioni sesta, e settima. Posto dunque per confine dell' una, e del altra la strada detta Felice (per quanto però si stende la piazza, o poco più ) in essa, o presso di essa fra li due principi di due vie Rosella, e della Madonna di Costantinopoli, fu il pilastro Tiburtino, detto, secondo il Donati, o perchè fosse fatto di Tevertino, o perchè solessero li Tiburtini concorrervi a vendere le loro frutta; il qual pilastro diè nome alla Contrada.

Quindi la Casa di Marziale, che gli era appresso Martialis. fu anch' ella sulle prime alture tra la piazza, e la calata, donde poteva da lungi vagheggiare il Campo Marzo, che gli soggiaceva, ed in esso i Lauri Vipsam, come nell' Epigramma 109. del libro primo dice:

At mea Vipsanas spectant cænacula laurus.

de' quali ragioneremo a suo tempo. Pirne .

La Contrada precisa, in cui Marziale abitava, dicevasi il Pero. Così egli insegna nell' Epigramma penultimo del primo libro:

Non est quod puerum Luperce vexes, Longum est, si velit ad Pyrum venire, Et scalis habito tribus, sed altis, etc.

E vicino ebbe una Fontana dell'acqua Marzia. Lo spiega egli nell' Epigramma 19. del 9. libro, chiedendone per la medesima sua Casa acqua a Domiziano:

Sicca Domus queritur nullo se rore foveri,

Cum mihi vicino Martia fonte sonet.

Quam dederis nostris Auguste penatibus undam, Castalis hæc nobis, aut Jovis imber erit.

Sembra al Donati essere stata quivi anche la Contrada detta Ficeliæ, soggiungendo a ficu, vel sculpta, vel sata, vel picta nuncupatæ; perchè ivi avere abitato Nepote, scrive il medesimo Marziale nell' Epigramma ventisette del sesto libro, chiamandolo vicino suo.

· Bis vicine Nepos ( nam tu quoque proxima Floræ Incolis, et veteres tu quoque Ficelias)

Ma se devo dirne il sentir mio schiettamente, tratta Marziale di doppia vicinità : Bis vicine Nepos. La quale in una sola abitazione, ed in una contrada non possono avverarsi; onde la prima vicinanza è della casa presso al Circo di Flora, com' egli dichiara; e perchè nell' Epigramma 19. del libro nono narra a Domiziano avere solo in Roma una casa, ed un poderuccio:

Est mihi, sitque precor, longum te preside, Cæsar,

Rus minimum, parvi sunt et in Urbe lares; Segue, che la seconda vicinità nelle Ficelie fosse di podere, sicchè Marziale, e Nipote nella contrada detta Ficeliæ ( la quale ove fosse non si sa ) avessero i terreni loro appresso, come in Roma le case.

Templam novum

Alla Pila Tiburtina non lungi potè essere il Tempio di Quirino, dicendo il medesimo Marziale nel libro decimo ep. 58...

Vicinosque tibi, Sancte Quirine, Lares. Non però l'antico Quirino del Quirinale, ma un'altro, che Augusto fece con 76. colonne; il qual numero riuscì poi uguale agli anni della sua vita, come nel 54. libro Dione scrive. Vittore, e Rufo scrivono in

Lon Jum while he

Contrada detta Ficeliæ fuor di Roma .

Quirini .

questa Regione Templum Novum Quirini, ch' essere quel di Augusto si ha a credere, mentre di altro Tempio di Quirino dopo Augusto fatto di nuovo non si ha notizia, e Vitruvio mentre fra il Circo di Flora, ed il Tempio di Quirino essere state le botteghe del minio racconta, dichiara il medesimo Tempio alla Pila Tiburtina, ed a Marziale vicino, e perciò nell' orlo inferiore anch' esso della piazza Grimana. Il medesimo Vitruvio nel primo del terzo libro fa menzione del Tempio Dorico di Quirino, dicendolo di architettura nomata Dipteros Octastylos; ma se di questo intenda, o del più antico, io non so. Vicino a Marziale fu ancora il bagno di un certo Stefano. Così egli dice nell' Balineum Epigramma 53. dell' undecimo libro:

Cænabis belle, Juli Cerealis, apud me: Conditio est melior si tibi nulla, veni. Octavam poteris servare; lavabimur una:

Scis quam sint Stephani balnea juncta mihi. Vicina anzi congiunta gli fu la casa di un certo Novio Microspico, Il dice egli nell' Epigramma 87. del Novii Miprimo libro.

Vicinus meus est, manuque tangi De nostris Novius potest fenestris.

Nel discendere verso la Fontana di Trevi s'incontrava il Foro, e il Vico Archimonio (1), i quali si leg- Archemogono in Vittore, ed in Rufo. Essere stati nel contor- rium. no, in cui è oggi la Chiesa di S. Niccolò, detto a ca- Archemopo le case, è opinion comune, e non vana; poichè rius. quella Chiesa dalla moderna antichità dicevasi De Archimoniis. Così riferiscono il Marliano, il Fulvio, il Mauro, e tutti.

Più nel basso, dov'è la Fontana di Trevi, non fu, come tutti credono, l'antica Fonte dell'Acqua Vergine, mossi dal vederlavi oggi, e perciò nè il Tempio di Giuturna, nè li Septi, che gli erano appresso. L'argomento dimostrativo si è, che Rufo, e Vittore non in questa Regione pongono le suddette cose, ma

<sup>(1)</sup> Varii corridori, e botteghe verso strada Rosella e S. Nicola in Arcione furono trovate a' tempi del Bartoli ( Memorie n. 36. 37. 38. ) nella direzione del giardino Pontificio, e si pretese che potessero appartenere al foro Archemonio .

nella nona, la quale se fosse giunta alla Fontana di

Trevi, avrebbe chiusa questa settima tra la piazza Grimana, e quella di Trevi, senza, che alla Via Lata, dalla quale ha il nome, arrivasse. Prova di più evidentissima se ne trae da Frontino nel primo libro, ove dice, che Arcus Virginis initium habent sub hortis Lucullianis, finiuntur in Campo Martio, secundum frontem Septorum, i quali archi non si ha da intendere, che alla Fontana di Trevi terminassero, poichè quasi fin li va l'aquedotto sotterraneo sempre; ma vi cominciavano, dov' erano gli Orti Luculliani, Lncullo, i quali perciò non sul più alto del Pincio, ove i Gran Duchi di Toscana hanno oggi il Giardino, come ad altri pare; ma nella punta del Colle, che per appunto è dietro alla Fontana di Trevi, ed alla Chiavica del Bufalo, o alla Chiesa di S. Andrea delle Fratte verso la Chiesa, ed il Monastero di S. Gioseffo, e forse alquanto più oltre si andavano ergendo: sul quale angolo tutto il più bello del Campo Marzo, del Quirinale, e del Campidoglio signoreggiavasi. Ouì sotto dunque principiavano gli archi dell' Acqua Vergine da Agrippa condotta principalmente per le sue Terme, per li suoi Orti, e per il suo Stagno, e poi per l'uso universale della Città. I quali archi dalla Fontana di Trevi passando per piazza di Sciarra verso il Campo Marzo, e le Terme di Agrippa, lungo la facciata della Chiesa di S. Ignazio, terminavano facilmente tra il Convento della Minerva, ed il Seminario Romano; dov' essere stati i Septi dimostreremo, ed ivi appresso dovette essere il suo castello, in cui dividevasi a diversi usi. Acciò non si dica, che io sogno, vuol vedersene la traccia? L'arcuato aquedotto, e superbo, che dal Donati si narra, e disegnato si apporta, trovato ne' fondamenti dalla facciata della Chiesa di S.Ignazio incrostato di marmo con colonne striate di opra Corintia, con cornicione pur di marmo, e con sporti di statue, la cui capacità era di quattro palmi di larghezza, e di sette di altezza, non fu altrimente aquedotto fatto per il solo Tempio di Matidia: per il quale bastò il condotto di piombo di mezzo palmo di diametro ritrovato (come il medesimo Donati dice) sotterra presso la Rotonda, con lettere, che dicevano IN TEMPLO . MATIDIAE; ma fu il condotto dell' Acqua Vergine, cioè del maggior suo ramo, come al-

Orti di

trove si dirà; li cui archi dalle radici del Colle degli Ortuli fino al Seminario essersi distesi, si è detto con Frontino; delle cui Colonne, e statue Plinio scrive nel cap. 15. del 36. libro: Agrippa vero in ædilitate sua adjecta Virgine aqua, cæteris corrivatis, atque emendatis, lacus DCC. fecit: præterea salientes CV. Castella CXXX. complura etiam cultu magnifica. Operibus iis signa CCC. ærea aut marmorea imposuit, columnas ex marmore quadrigentas, eaque omnia annuo spatio. Le quali colonne, e statue non meno negli archi degli aquedotti, che nelle fonti, e ne' laghi si devono intender poste. De' medesimi archi ristorati da Claudio si apporta un' Iscrizione dal Fulvio, dal Marliano, e dagli altri, i quali dicono, ch' era nella Casa, e Giardino d'Angiolo Colozio presso la Fontana di Trevi, oggi del Signor Marchese Ottavio Rinaldo del Bufalo (1) ed è la seguente:

TI. CLAVDIVS DRVSI. F. AVG. GERMAN. PONT MAX. TRIBVNIC. POT. V. IMP. IX. P. P. COS DESIG. IIII. ARCVS. DVCTVS: AQVAE. VIRGI NIS. DISTVRBATOS PER C. CAESAREM. A FVN DAMENTIS. NOVOS. FECIT. AC. RESTITVIT.

Dice il Mauro, ch' ella era sopra un'arco antico di quell' Aquedotto, e parla di veduta. Ecco le sue parole: Nell' entrar di una corte della casa di Messer Giacomo Colozio da Jesi, si vede di rimpetto alla porta un'arco antico di pietra Tivertina dell' Acqua Vergine, ed'è da dieci canne longo, e nel mezzo di lui si legge questo titolo antico, etc. da che non discorda il Fulvio, che assai prima ne scrisse: Attollitur sub colle hortulorum lapidea forma, ubi hujusmodi legitur inscriptio, etc. in hortulo nunc nobilis, atque eruditi viri Angeli Colotii, etc. Degli archi dunque dell'acqua Vergine ecco quasi il capo; de' mede-

<sup>(1)</sup> È una cosa straordinaria, che Nardini qui scriva, come se non avsse mai veduto Roma, l'iscrizione, che egli riporta ha sempre esistito sopra un areo dell'acqua Vergine da ambo le faecie in un cortile, o giardino incontro al Collegio Mazzareno.

simi nella Chiesa di Sant' Ignazio possiamo dir quasi il fine : e perchè passavano di necessità presso dov' è la 5. Maria Chiesa di Santa Maria detta In Fornica; quel cognome da questi riconoscasi, e non dalla via Fornicata, la quale, come altrove si dirà, potè esserle molto lungi. Io per me giurerei, che, Augusto nella divisione che fece delle Regioni, terminò, la settima da Ponente prima col colle degli Ortuli, e poi col giro dell'Aquedotto arcuato dell' acqua Vergine, che dalle radici del Colle portavasi dove per appunto la Regione potè finire.

Il Tempio del Sole posto da Rufo in questa Re-

Templum Solis.

gione settima, se non è giunta apocrifa ( nè lo credo. poiche più verisimilmente alla sesta dell' Alta Semita saria stato aggiunto colla scorta di Vopisco in Aureliano, che nel Quirinale lo dice) segue, che Aureliano il fondasse, non nella sommità, ma in alcuna spiaggia del monte colla faccia volta al piano, dopo avere atterrate l'antiche mura di Roma. Cresce la probabilità dal vedersi nomato in Rufo non il solo Tempio, Vicus So- ma di più il Vico del Sole: da che l'error universale. che di quel Tempio fosse residuo il pezzo di fabbrica. ch' era sul Giardino Colonnese, rimane ormai scoperto. Dove poi precisamente fosse non so indovinarlo, potendo solo dirsene, che in alcuna parte della spiaggia Quirinale soggiacente al Giardino, o al Palazzo Pontificio, o al Giardino Colonnese, fu di sicuro. Del medesimo così dà contezza Vopisco in Aureliano c. 25. Romæ soli Templum posuit majore honorificentia consecratum. Delle spoglie poste nel Tempio così soggiunge c. 28: Tunc illæ vestes, quas in Templo Solis videmus, consertæ gemmis, tum Persici dracones, et tiaræ, tum genus purpuræ, quod postea nec ulla gens detulit, nec Romanus Orbis vidit: e del Portico, che v'era c. 48.: In porticibus Templi Solis fiscalia vina ponuntur, non gratuita populo eroganda, sed pretio; donde sa conseguenza il Donati di Portico vasto; ma se li vini fiscali, cioè dell' entrate Imperiali, vi si vendevano, non occorre argomentarne molta ampiezza, poichè secondo lo spazio dovevano portarvisi a poco a poco. Io piuttosto n'argomento', che se fu scelto quel portico per vendervi il vino; più si fa credibile, che non fosse sul monte, ma

lis .

nel piano, ove nè il portarlo fosse difficile, nè l'andar a comprarlo d'incommodità.

Qualche parte delle cose discorse è delineata nel-

la figura posta di sopra.

L'altra parte dalla Piazza di Sciarra fin sotto il Campidoglio.

### CAPO DECIMO.

Lanto, e non più di lunghezza aveva l'antica Via La- via Lata ta; perchè di là dalla piazza di Sciarra prendeva il nome di Flaminia. Delle sue sabbriche alcuni residui son restati ; uno de' quali è nella stalla del Palazzo di S. Marco, sopra cui Paolo II. fabbricò quattro cortine di loggie racchiudenti un pensile giardino di aranci. Altri sono nel Palazzo Aldobrandino a S. Maria in Via Lata congiunto, ove una gran volta antica sostiene la Sala; ed alcuni pezzi di altre mura nell' abbassar, che si è fatto il secondo cortile avanti alla nuova stalla, sono stati ultimamente scoperti. Sotto la detta Chiesa dura la divota stanza abitata da' Santi Pietro, Marziale, Paolo, e Luca, della quale un erudito libro lo famosa penna del Sig. Fioravante Martinelli ha dato alla luce. Nel sito della Chiesa di S. Marcello essere stata sulla via medesima la Casa di Lucina, santa Matrona, nella nella cui stalla S. Marcello Papa mort fra il lezzo, leggesi in Anastasio, nel Baronio, nel Ciaccone ed in altri. Esservi stato il Tempio di Iside dicono molti per un marmo ritrovatovi, in cui si leggeva, TEMPLUM ISIDIS EXORATAE; e ne accresde l'indizio Sesto Rufo, da cui in questa Regione Vicus Isidis si legge posto. Ma dal marmo si dichiara qui un Tempio d'Iside col cognome d'Esorata, non quel famoso, e senza cognome posto da Vittore nella Regione nona, in cui dovremo favellarne più appieno. In tanto potè quivi, o appresso essere, come piace al Merula, quello dell' Esorata; e per appunto l'anno 1617, al lato della Chiesa di S. Marcello, nel cavare li fondamenti di quella parte di Convento, che è sul Corso, fu trovato un residuo di antico Tempio, il quale di qual Deità fosse è incerto: ma quando sia stato quel d'Iside col Cognome d'Esorata, seguirà, che il Vico d' Iside fosse non lungi da quella strada, Tom. II.

per cui dalla Fontana del Facchino si va alla piazza dei

Santi Apostoli.

ArcusGor

Sciarra .

Tre Archi sono qui nomati da Rufo. Il primo Arcus No. è di Gordiano ; il secondo si dice Nuovo, posto anche da Vittore; il terzo di Vero, e Marco: i quali non Arcus Ve- altrove, che nella Via Lata par si vogliano dal verisici A-A. mile. In questa due residui di antichi Archi si videro nel passato Secolo, per quello, che ne scrivono gli Arco avanti a Antiquarj . Fu uno avanti alla Chiesa di S. Maria in S. Muria Via Lata, gittato a terra da Innocenzo VIII nel rinin Via La. novar, che fece quella Chiesa; di cui scrive il Fulvio: Cujus ornamenta marmorea erui nuper vidimus cum trophæis barbaricis, haud dubie posteriorum esse Imperatorum ex ornatu apparet. Il Marliano vi aggiunge, che vi si potè solo leggere in due frammenti: VOTIS X., e VOTIS XX. da che possiamo noi raccorre non essere stato, come han creduto altri di Gordiano; al quale, per aver solo imperato sei anni, li Voti Vicennali non furono fatti. Forse fu quel di Vero, e di Marco, i quali oltre al decennio vissero nell' Impero; se però il giudizio datone dal Fulvio, haud dubie posteriorum Imperatorum ex:ornatu apparet, non ne diminuisca la fede. Fu forse più probabilmente il detto Arco Nuovo; ma di cosa non esistente oggi facciane ciascheduno giudizio al parer Arco in suo. Un' altro Arco fu nel principio della Piazza di piazza di Sciarra, presso la Via, che attraversandola va da Piazza di Pietra alla Fontana di Trevi; ma la dirittura, che io dissi dell'acquedotto di Agrippa dalla Fontana di Trevi a S. Ignazio, con cui argomentai avere caminato il confine della Regione, par, che escludendolo da questa, il dichiari membro della nona del Circo Flaminio; e quando ivi ne tratteremo, spero, che più manifesto ci apparirà. Si argomenti quindi quanto ricca d'Archi Trionfali fu la via Lata (1).

<sup>(1)</sup> Racconta. Flaminio Vacca (Memorie n. 28,), che ai tempi di Pio IV. furono trovati nella piazza di Sciarra dei frammenti dell' arco di Claudio, e de' bassorilievi, col ritratto di Claudio. Egli stesso comprò una parte di questi frammenti, che montarono a 136. carrettate. L'edificio era di marmi gentili, ad eccezione del basamento, che era di marmo salino. Afterma inoltre che pochi anni prima era

Ai quali un' altro forse può aggiungersi, e fu di Domiziano verso il fine della via presso la porta, cioè Arca sDonon lungi molto dal Macel de' Corvi, presso al qual mitiani. Arco un bel Tempio alla Fortuna Reduce essere stato Fortuna fabbricato, narra Marziale nell'Epigramma 65. del li-Reducis. bro ottavo, un altra volta portato:

Hic, ubi Fortunce Reducis fulgentia late

Templa nitent, felix area nuper erat, etc. ove dopo aver detto, che ivi fu Domiziano nel trionfal ritorno di Germania ricevuto con applauso da Roma, soggiunge anche l'Arco fattovi:

Grande loci meritum testantur et altera dona:

Stat sacer edomitis gentibus Arcus ovans. Il quale Arco, e Tempio essere stato perciò fuori di alcuna porta di Roma ragionevolmente, ed eruditamente conchiude il Donati. A me poi sembra essere stato presso la porta della Via Lata; perchè oltre l'essere Via più di ogni altra guernita d'Archi, per la stessa il medesimo Marziale descrive di nuovo Domiziano aspettato trienfante nel sesto Epigramma del libro 10.

Felices quibus urna dedit spectare coruscum Solibus arctois, sideribusque ducem. Quando erit ille dies, quo campus, et arbor, et omnis.

Lucebit Latia culta fenestra nuru ? Quando moræ dulces , longusque a Cæsare pulvis Totaque Flaminia Roma videnda via ? Quando Eques , et picti tunica Nilotide Mauri

Ibitis, et populi vox erit una, Venit?
Si dirà, che l'argomento non porta necessità, ed io lo concedo; onde se ad altri altra via, altra porta più al proposito per Imperadori trionfanti si offerisce, credasi pur quella, e vi si supponga a sua posta l'Arco, e quel Tempio. Qual'Arco per la magnificenza degli ornamenti aggiungiamo qui sotto alla vista de' curiosi (1).

Del Foro Suario non si disputa, comunemente di-Forum cendosi sotto, il Quirinale presso alla Chiesa oggidì Suarium.

stato tolto un bassorilievo e portato in Campidoglio. Nardini parla più a lungo di questo arco nella Regione IX. (1) Si veda la medaglia n. 16.

de' Lucchesi, e già de' Cappuccini, dietro alla quale è ancora in piedi l'antica Chiesa, detta ne' tempi andati S. Niccolò in Porcilibus, et in Porcis; e sebben potrebbe replicarsi l'uso del vendere ivi i Porci, poter' essersi introdotto ne' tempi meno antichi, ne' quali dopo le rovine fatte in Roma da' Goti, e da altri barbari, gli usi in buona parte si variarono, ed in specie il più grande, e il più frequentato Foro di Roma divenne campo de' Bestiami, nulladimeno l' essere S. Nicolò in Porcilibus nella Regione stessa, in cui fu il foro Suario, aggiunge non poca forza al credibile. Fu detto anche Syario, e la seguente Iscrizione si legge nel Panvinio:

> DOMINO . NOSTRO FL. CLAVDIO . CONSTANTINO FORTISSIMO . HAC . (sic) BEATISSIMO . CAESĂRI FL. VRSACIVS. V. P. TRIBVNVS . COHORTI VM. VRBANARVM X. XI. ET . XII. ET . FORI SYARI

Dalla quale alcun barlume di più possiamo noi raccorre di quella fabbrica, di cui si vede il residuo presso detta Chiesa nel Giardino Colonnese falsamente stimata Casa de' Cornelj dagli Antiquarj, e da noi nella Regione antecedente toccata . Il Serlio, che nel terzo libro della sua Architettura ne distende la pianta, fa vederla un Portico fiancheggiato da una doppia scala, e magnifica, per salir dal basso sul Colle, la quale essere stata fatta dopo Aureliano è certo, poichè prima le mura della Città non l'avrebbono permesso. Servi dunque il Portico facilmente al Foro Suario, e la scala da quel Foro portava alle Terme di Costantino, da cui ci si rappresenta una regia scalinata doppia per salire ad una gran fabbrica, che unita gli si vede, e fra le scale si scorgono spazi da trattenimenti. Il leggersi dal Prefetto medesimo posta Iscrizione a Costantino, vieppiù fa crederlo; anzi ponendo Rufo, a Vittore concordi in questa Regione il Portico se non sarà al parer mio leggerezza il congetturare,

Constanti di Costantino, nè sapendosi in qual parte di essa fos-

che nel Foro Suario per comodità de' negozianti fosse da lui fatto; ed aggiunta al Portico la superba scalinata per comunicargli le Terme, che congiunte gli erano sopra nel Colle. Conferma non vana può esserne la Costituzione di Giovanni Terzo Quoniam primitiva portata, come dissi, per altro dal Martinelli: Placuit mihi Joanni Urbis Romæ humillimo Pontifici Ecclesiam Duodecim Apostolorum consummare, quam Pelagius Papa bo. me. prædecessor meus ante Palatium Constantii initiavit, etc. ove dimostrandosi il Palazzo di Costanzo dietro a' Santi Apostoli nel Foro Suario, si porta ancor presunzione, che presso quel Palazzo fosse da Costantino fatto Portico, e salita alle Terme ; o piuttosto al solito de' tempi più bassi, di nomar Palazzo ogni fabbrica riguardevole, Palazzo di Costantino si dice ivi il Portico, e la salita, come Palazzo essere stato anche detto il Foro di Trajano si legge nella Roma Sacra del Martinelli a' fogli 66., e come le rovine del Circo Flaminio furono dette Palazzo, e perciò Santa Caterina de' Funari fu anche detta In Palacinis .

I Cavalli di Tiridate Rè d'Armenia, che al tempo di Nerone venne in Roma, han tenuto, ed affermato gli Antiquari essere que' grandi marmorei, che oggi sono avanti al Palazzo Pontificio di Monte Cavallo; ma come il Donati osserva, se non bugiardamente Ruso gli dice di bronzo, Equi Ænei Tyridatis, furono assai diversi; nè può essere in ciò Rufo stato alterato, non essendo in Roma Cavalli di bronzo, da' quali la credulità del corruttore fosse mossa; come se Marmorei si trovasse scritto sarebbe stato facilmente: onde convien dirli rotti, o piuttosto da Costante Nipote d'Eraclio Imperadore di Costantinopoli con tant' altre statue, e monumenti di bronzo tolti da Roma. Lo Scrittor della Notizia delle dignità dell' Imperio, ponendo Equum Tyridatis dichiara sempre più la poca contezza, ch' egli aveva delle cose di Roma. Vittore, e Rufo scrivono Equi, segno, che coi Cavalli fu da Nerone a Tiridate eretto ancora il Carro, conforme all'antico uso.

Il Campo d'Agrippa ove fosse è molto dubbioso. Alcuni il pongono dove Agrippa fece il Panteon, detto oggi la Rotonda, ma con grande errore; perchè fu da lui fatto il Panteon nel Campo Marzo; e perciò

Equi sénei Tyridatis.

> Ćampus Agrippas

da Vittore, e da Rufo è annoverato tra gli edifizi del-· la Regione nona, mentre in questa settima si annovera il Campo di Agrippa. Dal Donati dubbiosamente si accenna presso la Fontana di Trevi, e con alquanto più di ragione, ove ed il Portico Vipsanio, ed i Septi, ed il Diribitorio, ed altre cose si suppongono, ma oltre, che niuna di quelle fu colà, come nella Regione nona discorreremo, non segue, che dov' era il Portico Vipsanio fosse anche il Campo. Agrippa con animo regio tutto il piano al Campo Marzo aggiacente volle adornare. Vi condusse l'acqua Vergine, vi fece le Terme, il Panteon, gli Orti, il Portico, il Diribitorio, ristorò i Septi antichi, ed in una parte del piano medesimo aprì un'altro Campo detto dal suo nome, e fece nuovi Septi: i quali nel suo Campo essere stati non sembra negabile; siccome non appar degno di credito, che tanti edifizi detti fossero tutti altrove; sicchè mentre gli altri due Campi Marzo, e Minore, per testimonio di Strabone, erano ornatissimi di portici, e di altre fabbriche, solo il suo ne fosse nudo, nell'abbondanza mara vigliosa de monumenti publici da lui fatti. Crediamo pur dunque una parte di quelli essere stata nel suo Campo, il quale non potendo senza alcun particolar fine essere fatto, dà occasione d'investigarlo, ma alquanto sotto potremo toccarne

Il suo sito in questa Regione può in due luoghi sospettarsi, ambedue ampi, ne' quali non si ha memoria, che particolari fabbriche fossero, e l'ingombrassero. Uno si è a destra della Via Lata sotto il Quirinale, dov' è il Palazzo Colonnese, e la Piazza dei Santi Apostoli; l'altro a sinistra della medesima tra il Collegio Romano, ed il Campidoglio; dove dalla vicinanza degli altri Campi, e degli altri edifizi d'Agrippa, con quanto se ne audrà discorrendo si fa più probabile.

Septa Agrippi na Diribito ri um Porticus Polæ . I Septi Agrippini, il Diribitorio, ed il Portico di Pola furono quivi, e servirono al Campo di Agrippa sicuramente. Del Portico non è alcun dubbio, poichè nel 55. libro Dione dice: Sed porticus in Campo, quam Pola ejus soror (quæ et cursus equorum ordinabat) ædificabat nondum perfecta erat; e tanto del Portico quanto del Diribitorio il medesimo Dione poco prima avea detto: ipse vero Augustus Campum

Agrippeum, excepta Porticu; et Diribitorium publicum reddidit: la quale eccezione dichiara il Diribitorio parte di quel Campo non meno del Portico. Dei Septi Agrippini può raccorsi alcuna cosa da Lampridio, che in Alessandro c. 25. li descrive non nel Campo Marzo, ma ivi appresso, dicendo avere quell'Imperadore disegnata una Basilica fra il Campo Marzo, ed i Septi Agrippini, di più di 130. canne : Basi- Basilica licam Alexandrinam instituerat inter Campum Mar- disegnatium, et Septa Agrippiana in latum pedum centum, sundro in longum pedum mille, ita ut tota columnis penderet: Severo. quam efficere non potuit morte præventus, e se il Campo Marzo terminava alla Rotonda, quel d'Agrippa ove i Septi Agrippini erano, gli fu appresso; e perciò di là dalla Chiesa della Minerva, e dal Collegio Romano verso il Campidoglio, come ho accennato; sicchè i Septi Agrippini furono facilmente tra il Collegio Romano, e la Chiesa del Gesù.

Il Diribitorio fu una stanza grandissima. Il medesimo Dione ivi: Hoc enim (Diribitorium), domus fuit maxima omnium, quæ uno essent tecto, il qual segue: nunc omni ejus tecto diruto, quia rursus committi inter se non potuit, aperto fastigio conspicitur. Agrippa imperfectum reliquerat, tunc vero ad finem perductum fuit. Della qual grandezza dà anche lume Plinio nel 40. del 16. libro scrivendo di un trave, che n' era avanzato: Fuit memoria nostra et porticibus Septorum a M. Agrippa relicta æque miraculi causa, quæ Diribitorio superfuerat; viginti pedibus brevior, sesquipedali crassitudine; parla in comparazion di un' altro cento venti piedi lungo, e due largo, sicchè questo era di lunghezza di cento piedi, cioè più di tredici canne moderne. I Septi, che ivi accenna Plinio, non so, se intenda gli antichi, oppure gli Agrippini, seguendovi immediatamente il nome d'Agrippa. So, che il senso più diritto, e più corrente sarà sempre de'più antichi, ai quali seguirà, che il Diribitorio fosse assai vicino, e perciò non è strano sia stato in quell'altro lato del Campo, dov'è oggi il Collegio Romano, o poco lungi. L'ordine del racconto dei luoghi abbruciati in Roma, che Dione fa, dopo aver descritto l'incendio del Vesuvio, a cotal vicinità non ripugna; ancorchè da tali ordini non si possa prendere stabile congettura: Nam Serapidis, et Isidis Tem-

Ache servisse .

plum, Septa, Neptuni ædem, Thermas Agrippæ, Pantheum, Diribitorium, Balbi Theatrum, Pompeii scenam etc.. Ciò, che il Diribitorio fosse, dal Donati si dichiara, nè credo possa contradirglisi. Fu edifizio fatto per distribuirvi alle Soldatesche gli stipendi, e forse anche i donativi, che tanto la parola Diribere n' insegna. Anzi e perchè non anche i Congiari, che si davano al Popolo? a' quali fini poterono pari-Vi furo mente servire i Septi, ed il Campo. Alcuna volta esno tatvot sersi nel Diribitorio fatti i giuochi scenici, come nei giuochi. Teatri in tempi di Sole ardente, raccoglie il Donati dal medesimo Dione: Tunc primum Senatoribus pulvinaria subdita, ususque pileorum Thessalicorum concessus in Theatris: ne solis ardore laborarent, qui sicubi esset vehementior, Diribitorio foris, et tabulatis instructo usi sunt .

Portico di Pola .

Del Portico di Pola, il quale se in tempo della dedicazione del Campo Agrippino non era finito, ogni probabilità vuole, che dopo, siccome si legge del Diribitorio si perfezionasse o da Augusto, o da altri, poco più del detto si potrà dire. In qual parte del Campo fosse non si sa; ma discorrendone dietro la scorta del verisimile, se il Campo di Agrippa ebbe in un lato i Septi Agrippini, in un altro il Diribitorio, non è strano, che in un altro avesse il Portico di Pola, ed in tal guisa Agrippa decentemente vi distribuisse que' tre edifizi. Per maggior chiarezza entriamo a trattare di un' altra cosa.

La Chiesa di S. Marco presso al Gesù essere stata fabbricata dal Pontefice S. Marco primo successore di S. Silvestro scrive Anastasio: Hic fecit duas Basilicas, unam Via Ardeatina, ubi requiescit, et aliam in Urbe Roma juxta Pallacinis; altri leggono juxta Palatinas; ma perchè? qual connessione, o comunione potè avere quella Contrada col Palatino da lei disgiuntissimo? Risponde il Fulvio con quanto Cicerone dice nell'orazione pro Roscio c. 7. Occiditur ad Balneas Palatinas rediens a cæna Sex. Roscius: i quali bagni detti così in feminino genere, ed in plural numero, dichiarati però per bagni pubblici, secondo che Varrone scrive nell'ottavo libro della Lingua Latina, e concordanti col Juxta Palatinas della Chiesa di S. Marco, fanno congetturare, che i Bagni Palatini da Cicerone accennati fossero ivi : ma l'argo-

mento dal genere, e dal numero d'un vocabolo aggiunto ad una Chiesa in tempo di lingua già corrotta, ha molto del debole; e l'impossibile, che i bagni Palatini in tempo di Cicerone, o di Roscio fossero ivi, rendono la congettura mostruosa; se però non si figura, che i bagni pubblici del Palatino da alcun' Imperadore soppressi, per distendervi l'Augustal Palagio fossero rifabbricati assai dopo Roscio sotto il Campidoglio presso S. Marco, e fosse loro conservato il nome di Palatini, il che benchè non sia impossibile, senza alcuna scintilla di congettura è mero sogno. Che veramente quel contorno avesse nome tutto di Palatino, o Pallacino mostra il medesimo Anastasio in Niccolò Primo, ove parlando del Tevere inondante Roma, dopo aver detto essere arrivato a S. Marco, soggiunge: Inde impetum faciens cæpit decurrere in cloacam, quæ est juxta Monasterium S. Laurentii Martyris, quæ vocatur Pallacini; e S.Gregorio nell' Epistola 144. del libro secondo: Cognovimus Joannem quondam Presbyterum Sanctæ Romanæ, cui Deo Auctore præsidemus, Ecclesiæ in domo juris sui posita in hac Urbe juxta Thermas Agrippinas Oratorium construxisse, ibique quosdam redditus legati titulo per testamenti sui seriem reliquisse, in quo etiam Oratorio servorum Dei Congregationem constituit; e poco dopo Tabernam in hac Urbe, quæ est posita juxta Palacenis, et Salgamum, etc. positam ante domum supradicti Monasterii. Il medesimo nell'epistola 48. del libro settimo. Cognovimus itaque Joannem Presbyterum, etc. Tabernam in hac Urbe, quæ est posita juxta Palatinisios, et Salgamum positum ante domum suprascripti Monasterii, etc. la qual Taberna, ed il Salgamo essere stati nel medesimo contorno dichiarasi dalle Terme di Agrippa, delle quali non lungi molto dal Gesù , ove si dice oggi la Ciambella , durano i vestigi. Donde poi alla contrada il nome di Palatina derivasse, alquanto più di lume porge Anastasio in Adriano Primo, ove parlando di un' altra inondazione del Tevere, e descrivendolo uscito presso la Porta Flaminia, segue: Atque ultra Basilicam Sancti Marci evertens Porticum, quæ vocatur Palatina, etc. sicchè un tal nome era principalmente non di bagni, ma d' un Portico antico posto tra S. Marco, ed il Campidoglio; ma qual Portico potè essere? d'altro, che di

quel di Pola non s'ha quivi cognizione, al qual Portico il sito di là da S. Marco, ove il terzo lato del Campo d'Agrippa potè appunto essere, conviene molto; ed il nome di Palatina, o Palacina, se non deriva dal Circo Flaminio, detto secondo le passate rozzezze Palatium (che io non credo, perchè S. Caterina dei Funari, che gli era nel mezzo, era detta non in Palatio, ma in Palatinis) par si senta corrotto da Pola, donde potè il contorno prendere il nome; o Palatino forse dicevasi, perchè in tempi o di mostre di Soldati, o di corse di cavalli, i Palatini, cioè a dire, gli Offiziali del Palazzo Augustale, solessero starvi.

Arco di Camigliano.

Presso la Minerva, ed il Collegio Romano fu nel passato Secolo un Arco antico assai schietto, senza alcun segno d'ornamenti, detto di Camigliano comunemente, interpretato Camilliano, e creduto perciò di Camillo, ma con grand' errore, poiche oltre la troppa antichità rendente ciò incredibile; nel tempo di Camillo non si ergevano Archi. Dalle parole del Fulvio cavasi, che al suo tempo si chiamava Campigliano: Hinc ( parla da Santa Maria in Via Lata ) jactu lapidis extat adhuc Arcus Campiliani satis rudis, ubi nulla ornamentorum signa, quem nonnulli Camillianum appellant; in cui sembra a me, che l'orecchio oda un pò di suono del Campo d'Agrippa; e fu forse Arco, se non del Portico di Pola; de' Septi Agrippini, o d'altro edifizio di quel campo, del quale ho delineata la figura con quella del Campo Marzo nel capo quinto del libro sesto.

Aemiliana. Vicus Aemilianus.

Il Vico Emiliano annoverato qui da Rufo porge occasione di dubbio non leggiero, se il luogo detto Emiliani fosse anche quivi. Tacito nel 15. degli annali c. 40. narrando il memorevole incendio di Roma sotto Nerone successo scrive, che il fuoco Prædiis Tigellini Æmilianis proruperat; ove al Lipsio piace leggere in Æmilianis; soggiungendovi essere luogo extra Urbem ad Campum Martium, conjunctum tamen, continentemque Urbi; e v'allega Varrone, che nel terzo de Re Rustica al c. 2. dice: Nam quod extra Urbem est ædificium nihilo magis, ideo est villa quam eorum ædificia, qui habitant extra portam Frumentariam, aut in Æmilianis. Ma se l'incendio di Nerone dagli Emiliani cominciò, ed il Campo Marzo ne restò intatto, per quanto dal mede-

simo Tacito si racconta ivi di Nerone, che aprì Solatium Populo exturbato, ac profugo Campum Martis, et monumenta Agrippæ, et hortos suos, non poterono nel Campo Marzo essere gli Emiliani, se non intende il Lipsio il Campo Marzo sì ampiamente, che anche la Regione della Via Lata, non intesavi da Tacito, vi comprenda. L'aggiunta della particola In. che vi fa, sembra assai ragionevole, e consonante con Varrone, e con altri; ed è certo, che Tacito parla di Predi Urbani, cioè di case, botteghe, granai, o altre somiglianti fabbriche, le quali potè Tigellino avere ivi. Gli Emiliani penso io essere stata contrada abitata: e così detta dagli Emiliani monumenti, come nella Regione quinta de' Mariani si disse : nè il Vico Emiliano fu forse altrove. Che fossero presso le mura di Roma, come piace al Lipsio, va bene, ma non molto presso al Campo Marzo; e se dalle parole di Varrone vuol trarsene indizio, diciamo, ch' egli parli di quegli abitatori fuori delle mura nel piano, che da una parte avevano la Via Lata, e dall'altra sovrastava loro il Quirinale, dov'è la piazza de'SS. Apostoli, ed il Palazzo Colonnese, donde essere cominciato a Roma l'incendio non ha punto di durezza. Svetonio in Claudio al c. 18. riferisce di quell' Imperadore: Cum Aemiliana pertinacius arderent, in Diribitorio duabus noctibus mansit, ac deficiente militum, ac familiarium turba, auxilio plebem per Magistratus ex omnibus vicis convocavit, ac positis ante se cum pecunia fiscis ad subveniendum hortatus est, repræsentaturus pro opera dignam cuique mercedem; ove fra gli Emiliani monumenti, ed il Diribitorio tanto di lontananza sembra dipingersi, quanta oggi è fra il Collegio Romano, e SS. Apostoli, o il Palazzo Colonnese .

Al Tempio nuovo della Fortuna, di cui Rufo, Templum e Vittore concordi si leggono, il Panvinio aggiunge a Lucullo conditum, forse argomentandolo dagli Orti Fortunz. Lucullani, che con questa Regione dissi confinanti, ma il Tempio eretto alla Fortuna da Lucullo fu in altra Regione, e vedrassi presto. V'aggiunge parimente Ubi statua Minervæ facta a Phidia posita a Paulo Æmilio; colla luce forse, che ne da Plinio nell'ottavo del libro 34., ove in qual Tempio della Fortuna fosse posta la statua non dichiara; Fecit (parla

di Fidia, e delle due statue di bronzo ) et Cliducum. et aliam Minervam, quam Romæ Æmilius Paulus ad ædem Fortunæ dedicavit. Forse degli Emiliani Monumenti uno fu il Tempio della Fortuna, ove Emilio Paolo pose la bella statua di Minerva; ma quel-

lo, di cui niuna luce s'ha, resti incerto.

Viens Sigillarius minor .

Sepul-

crum C. Publicii .

Il Vico Sigillario Minore dà occasione a Paolo Merula di sospettar in questa Regione il luogo detto Sigillaria, dichiarandolo; Ubi sigilla, libri, lances, aliæque id genus res minusculæ venales exponebantur. Forse il Vico Sigillario Maggiore Sigillaria dicevasi; ma che l'uno, e l'altro fosse quivi, non può con intera sicurezza affermarsi. Che vi si facessero i sigilli non dubito, ma che perciò le sole cose minute vi si ven dessero, non par si consenta da Svetonio, che nel 16. di Claudio parla di una carrozza: Essedum argenteum sumptuose fabricatum, ac venale ad Sigillaria redimi, concidique coram imperavit. Ben'io penso, che intagliandosi i Sigilli in gemme, in oro, ed in argento fossero perciò ivi Orefici, Argentieri, e Giojellieri, e vi si solesse andar con donne a diporto. Il medesimo Svetonio nel 28. di Nerone così scrive di Sporo: Augustarum ornamentis excultum, lecticaque vectum, et circa conventus, mercatusque Græciæ, ac mox Romæ circa Sigillaria comitatus est, etc. e che vi si vendessero argenti spiegasi anche da Scevola Giureconsulto nella l. his verbis S. Pater fam. ff., de legat. 3. ove: lances numero duas leves, quas de Sigillaribus emidari volo, etc. onde dovevan essere, come son'oggi il Pellegrino, ed i Coronari, strade piene d'argenti, ori, gemme, ed altre cose di prezzo, e curiosità. Ma dovevano esservi anche frapposte botteghe di altre cose; e perciò nel quarto del quinto libro di Gellio si legge Apud Sigillaria forte in libraria ego, et Julius Paulus Poeta vir memoria nostra doctissimus, consederamus; e nel terzo del secondo: Librum Eneidos secundum mirandæ vetustatis emptum in Sigillariis XX. aureis, etc.

Il Sepolcro di Cajo Publicio, che a Macel dei Corvi si vede anche in piedi colla Iscrizione portata nel primo libro al Capo settimo, lo credo come fuori delle mura, leggendovi in rimunerazione dato luogo

pubblico, ma non dentro le mura.

Così ancora il Sepolero, che la Gente Claudia ebbe dal pubblico, secondo Svetonio nel primo di Ti-cramClaa berio: Agrum insuper trans Anienem clientibus, diorum. locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio publice accepit, facilmente fu quivi appresso, se non nella Regione nona verso la Porta Carmentale. Donde par si possa inferire essere stati soliti i Romani dare spesso in guiderdone luoghi pubblici da Sepolcri verso questa parte (1).

L'Edicola Capraria fu forse nomata dall'effigie Capraria.

scolpitavi della Capra Amaltea.

Gli alloggiamenti Genziani, tiene il Pancirolo, che Gentiana. fossero dove Lolliano Genziano teneva i Soldati. Questi essere stato Consolare sotto Pertinace scrive Capitolino, e di lui tratta la l. 2. S. 1. ff. de iis qui not.inf. e la seguente Iscrizione.

C. ELPIDIO . L. F. POL. RVFO LOLLIAN. GENTIANO . AVGVRI . COS PROCOS . PROV. ASIAE LEG. LEG. PR. PR. PROV. LVGDV NENSIS . COMITI . IMPP: SEVERI ET . ANTONINI . AVGG. LEG. · LEG. XX.

Ma o questo, o altro Genziano, che si fosse, con quale autorità o Consolare, o Proconsolare potè in Roma tener soldatesche? piuttosto presero da lui il nome, perchè li fabbricò nel suo Consolato.

Gli Orti Argiani nella Notizia si leggono Lar*giani* più verisimilmente, secondo il Pancirolo, che della famiglia de' Largi rammenta molti,

Častra

<sup>(1)</sup> Si crede communemente sepoloro della famiglia Claudia quell' avanzo di fabbrica antica sopra il Macello, fra la ripresa dei Barberi, ed il sepoloro di Bibulo. Che sia un sepolcro sembra chiaro , ma non vi ha alcun fondamento sicuro per crederlo della famiglia Claudia.

# ROMA ANTICA

DI

### FAMIANO NARDINI.

### LIBRO QUINTO

La Regione Ottava da altri descritta.

### CAPO PRIMO.

Col principio, e col fine della Via Lata due Regioni confinavano, una da mezzo giorno, ed è l'ottava detta il Foro Romano; l'altra da Ponente, ed è la Nona del Circo Flaminio. L'Ottava era la più illustre di tutte le altre, come quella, che conteneva in se il cuor di Roma, e gli edifizi più praticati, e più celebri della Città. La descrive Sesto Rufo, ma per mala fortuna il Testo non si ha intero, ed eccone quanto se ne ritrova.

# Regio Forum Romanum.

Rostra Populi Romani 11.
Fides Candida.
Ædes Victoriæ.
Ædicula Victoriæ.
Templum Romuli.
Templum Concordiæ.
Templum Vespasiani.
Templum Minervæ.
Templum Vestæ.
Templum Saturni.
Templum Juli.
Templum Augusti.
Templum Junonis Martialis,
Templum Castorum.
Senaculum aureum.

Puteal Libonis, Comitium . Schola Xantha, Liviæ Porticus. Arcus Fabianus. Lacus Curtius, Regia Numæ . Templum Deum Penatium. Templum Larum . Forum Cæsaris. Ficus Ruminalis. Vicus Jugarius, alias Ligurius. Via Nova. Lucus Vestre. Ajus Locutius. Delubrum Mineryæ in Foro. Basilica Paulli . . Templum Jani. Forum Piscarium. Forum Boarium . . Carcer . Forum Augusti. Forum Trajani. Capitolium cum Arce. ... Curia Calabra . Templum Jovis Capitolini. Asylum. Templum Veneris Calvæ. Curia Hostilia sub Veteribus. Delubrum Larum. Ædes Junonis. Ædicula matris Romæ. Columna divi Julii. Equus æneus Domitiani. Columna magn. ludi sæcul. Ara Saturni . \* multa desunt. Templum Veneris, et Anchisæ. Iani publici. Equa cernens quatuor Satyros. Vicus Novus. Ludi litterarii . Vicus Unguentarius minor.

Vicus Tuscus ...

### 128 DALLA PIAZZA SCIARRA, ec.

. . . . . . Tusco . \* multa desunt .

Basil. . . . .

Macell. . . .

Vici XII.

Vicomagisiri XLIIX.

Curatores II.

Denunciatores II.

Insul . . . DCCCLXXX.

. . . . . reliqua hujus Regionis desunt.

La descrizione, che ne sa Vittore, è la seguente:

## Regio VIII. Forum Romanum.

Rostra Populi Romani.

Ædis Victoriæ cum alia ædicula Victoriæ Virginis a Portio Catone dedicata.

Templum Julii Cæs. in Foro.

Victoriæ aureæ statua in Templo Jovis Opt. Max.

Ficus Ruminalis, etc.

Lupercal Virginis.

Columna cum statua M. Ludii.

Græcostasis.

Ædis Opis, et Saturni in Vico Jugario.

Milliarium aureum.

Senaculum aureum:

Pila Horatia, ubi trophæa locata dicuntur.

Curia .

Templum Castorum ad lacum Juturnæ.

Templum Concordice.

Equus æneus Domitiani.

Atrium Minervæ.

Ludus Emilius .

Julia Porticus .

Arcus Fabianus.

Puteal Libonis .

Puteat Libonis.

Jani duo celebris mercatorum locus s

Regia Numæ.

Templum Vestæ.

Templum Deorum Penatium .

Templum Romuli .

Templum Jani.

Forum Cæsaris.

Stationes Municipiorum.

Forum Augusti cum æde Martis Ultoris.

Forum Trajani cum Templo, et Equo æneo, et Columna coclide, quæ est alta pedes CXXVIII. habetque intus gradus CLXXXV. fenestellas XLV.

Cohortes sex Vigilum.

Ædicula Concordiæ supra Græcostasim.

Lacus Curtius.

Basilica Argentaria . "

Umbilicus Urbis Romæ.

Templum Titi, et Vespasiani.

Basilica Pauli cum Phrygiis Columnis.

Ficus Ruminalis in Comitio, ubi et Lupercal. Ædes Vejovis inter Arcem, et Capitolium

prope Asylum. Vicus Ligurum.

Apollo translatus ex Apollonia a Lucullo XXX. cubitorum.

Delubrum Minervæ .

Ædicula Juventæ.

Porta Carmentalis versus Circum Flaminium.

Templum Carmenta.

Capitolium, ubi omnium Deorum simulacra celebrantur.

Curia Calabra ubi Pontifex minor dies pronunciabat.

Templum Jovis Opt. Max.

Ædis Jovis Tonantis ab Augusto dedicata in Clivo Capitolino.

Signum Jovis Imperatoris a Præneste devectum.

Asylum .

Templum vetus Minervæ.

Horrea Germanica.

Horrea Agrippina.

Aqua cernens quatuor Scauros.

Forum Boarium.

Sacellum / Pudicitiæ Patritiæ.

Ædes Herculis victoris duæ, altera ad portam Trigeminam, altera in Foro Tom. II. Boario cognomine rotunda, et parva. Forum Piscarium.

Ædes Matutæ.

Vicus Jugarius idem, et Thurarius, ubi sunt aræ Opis, et Cereris cum signo Vertumni.

Carcer imminens Foro a Tullo Hostilio ædificatus media Urbe.

Porticus Margaritaria.

Ludi Litterarii.

- Vicus Unguentarius.

Ædes Vertumni in Vico Tusco.

Elephantus Herbarius.

Vici XII.

Ædiculæ totidem.

Vicomagistri XLVIII.

Curatores II.

Denunciatores II.

Insulæ IIIMDCCCLXXX.

Domus CL.

Balineæ privatæ LXVI.

Horrea XVIII.

Lacus CXX,

Pistrina XX.

Regio in ambitu continet Pedes XIIMDCCCLXVII.

Nell' altro Vittore si ha di più.

Ai Rostri si aggiunge il num.H.come in Rufo. Sacellum Larum.

Al Tempio di Vesta aggiunge cum Atrio.

Fides Candida.

Basilica Trajani in Foro ejusdem.

Ara Saturni in lacu Curtii .

Curia Hostilia sub veteribus.

Templum Veneris Calvæ vetus.

Templum Veneris Calvæ novum.

Templum Nemesis.

Ara vetus Saturni.

In luogo di Aqua etc. dice con Rufo Equa cernens quatuor Satyros. I Granaj fa di numero XXVIII. I Forni XXX. L'ambito della Regione si scrive

Pedes XIIIIMD C C C L X V I I. alias

XIIMD C C C L X V I I.

Nella Notizia si legge.

## REGIO VIII.

orum Romanum, et magnum continet : Rostra. Genium Populi Romani aureum, et Equum Constantini, Senatulum, Atrium Minervæ, Forum Cæsaris, Augusti, Nervæ Trajani, Templum D. Trajani, et Columnam Coclidem altam pedes CXXVIII. semis gradus intus habet CLXXXV. Fenestras XLV. Co-hortes sex Vigilum, Basilicam Argentariam, Templum Concordiæ, Umbilicum Romæ, Templum Saturni, et Vespasiani, Capitolium, Milliarium aureum Juliæ, Templum Castorum, Vestæ, Horrea Germaniciana, et Agrippina, Aquam cernentem quatuor Scauros sub æde, Atrium Caci, Vicum Jugarium Unguentarium, Græcostasim, Porticum Margaritariam, Elephantum Herbarium, Vici triginta quatuor, Ædiculæ XXIX. Vicomagistri XLVIII. Curatores duo, Insulæ tria millia octingentæ octoginta. Domus CXXX. Horrea XVIII. Balnea LXXXIII. Laci CXX. Pistrina XX. Continet pedes tresdecim millia LXVII.

Il Panvinio fa in questa Regione una giunta grandissima con un' esatta ricerca delle statue, che erano nel Foro, ed altrove; le quali per non recar tedio, e per non dilungarmi dal mio intento, che è di cercare, e riconoscere gli antichi siti delle fabbriche, e delle parti della Città, mi prenderò licenza di lasciarle indietro, notando solo l'aggiunta, ch'egli fa di altre cose: ed è questa.

Mons Saturnius, post Tarpejus, demum Capitolinus, aliter Capitolium, ubi Deorum omnium simulacra celebrantur. Arx Capitolii. Rupes Tarpeja, alias Saxum Carmentæ. Clivus Capitolinus. Porta Stercoraria. Scalæ Annulariæ.

Sub novis.

Ad Junium, secundum Tiberim,

Luteolæ ad Jani Templum.

Marsyas .

Favissæ Capitolinæ,

Lucus Vestæ Cuperius.

Templum Romuli, alias Quirini in Foro.

Templum Jani Gemini æreum quatuor portarum cum signo Jani, opus Scopæ, et Praxitelis ab Augusto D. D.

Templum D. Trajani.

Templum T. Cæsaris Vespasiani.

Ædes Junonis Monetæ cum officina.

Ædes Jovis Custodis D.D. a Domitiano.

Ædes Veneris Cloacinæ.

Ædes Veneris Erycinæ.

Ædes Salutis

Ædes Libertatis.

Ædes Jovis Sponsoris.

Ædes Mentis.

Ædes Fidei in Capitolio.

Ædes Fortunæ Primigeniæ.

Ædes Aii Locutii;

Edes Fortunæ Prosperæ .

Ædes fortis Fortunæ in Foro Boario.

Ædicula Termini.

Ædicula Fortunæ obsequentis.

Portiçus Augusti.

Porticus Minucia, alias Numicia.

Porticus Nasicæ.

Porticus Porphyretica .

Porticus Capitolinæ.

Porticus Constantini.

Atrium publicum in Capitolio.

Area Saturni ante ærarium.

Sacellum Sumani .

Sacellum Herculis in Foro Boario.

Domus Divi Tati.

Doliola .

Sepulcrum Romuli .

Sepulcrum Accæ Laurentiæ in via nova.

Germalus .

Ara Junonis Jugæ in Vico Jugario.

Ara Jovis Pistoris in Capitolio.
Trophæa Marii aurea in Capitolio,
Currus Sejuges a C. Cornelio positi.
Simulacrum Leonis pro rostris.
E quus Caii Cæsaris in ejus Foro.
E quus æneus Trajani Augusti.

Éreum Tauri simulacrum in Foro Boario: Signum Anseris argenteum in Capitolio.

Forum Argentarium.

Curia, oltre l'Ostilia, e la Calabra.

Regia Numæ, alias Curia Pompiliana, in qua Sacrarium erat Opeconsivæ.

Basilica Julii.

Basilica Ulpia, alias Trajani.

Basilica Porcia, ubi fuerat domus Q. Menii.

Basilica Sempronia :

Basilica Opimii.

Horti Asiniani'.

Septem, alias quinque Taberna argenta?

Balineum Polycleti :

Lacus Juturnæ .

Bibliotheca Capitolina.

Bibliotheca Templi D. Trajani.

Arcus Tib. Cæsaris prope ædem Saturni .

Arcus Trajani Cæsaris Aug.

Arcus Severi, et Antonini in Foro Boario : Fornix Stertinii in Foro Boario, cum si-

gnis aurațis.

Columna C. Duilii . .

Columna Menia.

Columna Rostrata in Capitolio.

Columna D. Julii rostrata pedum XX.

Sepulcrum C. Poblicii Bibuli Ædilis Ple-bis,

Domus L. Tarquinii Regis cum atrio.

M. Manlii Capitolini

P. Scipionis Africani

T. Annii Milonis.

P. Ovidii Nasonis.

M. Valerii Amerini Equitis Rom:

Il Merula vi aggiunge.

Columna in Rostris posita D. Claudio . Canalis in Foro.

Aggiungerei finalmente io . Statuæ aureæ XII. Deorum Consentum Templum Felicitatis. Curia Julia. Ficus Navia. Tabernæ Veteres . Æquimelium . Donius Publicolæ sub Velia. Lacus Servilius. Pons Caligulæ. Gradus Aurelii. Olea, Vitis, et Ficus ad Lacum Curtii. Cloaca Maxima. Columnæ Meniæ duæ. Columna cum solari horologio. Signa Veneris Cloacinæ. Templum Hadriani. Secretarium Senatus. Via, seu Vicus Mamertinus. Templum Veneris Genitricis. Vicus Sigillarius Major. Velabrum Minus, Templum Fortunæ a Lucullo factum. Ara Carmentæ. Fanum seu Sacellum Carmentis. Arcus Severi, et M. A. in Foro Boario. Ædes Bonæ Fortunæ. Porticus in Clivo Capitolino. Templum Fortunæ in Cl. Cap. Sellæ Patroclianæ. Arcus Africani in Capitolio cum labris. Scalæ Gemoniæ. Latomiæ duæ . Arcus Neronis. Tabularium . Athenæum. Dii Nixi. Area Capitolina . Ædes Dii Fidii Sponsoris. Lucus Bellonæ. Sacellum Jovis Conservatoris.

Domus Thejæ.

Ædes Concordiæ in Arce.
Jovis Feretrii.





Nardini

5

Ædes duæ Jovis in Capitolio.

Veneris Capitolinæ.

Opis Capitolinæ.

Isidis, et Serapidis.

Martis Bisultoris.

Jovis, et Herculis.

Fortunæ, et Herculis.

Dianæ, et Jovis.

Domus Calvi Oratoris.

Marii.

Vicus Bubularius novus.

Il suo confine primieramente colla Regione quarta, già si è detto, essere stato presso S. Maria Liberatrice; ove noi ponemmo una strada, che calando verso l'estremo del Palatino fra il Comizio, ed il Vulcanale, quasi in faccia a S. Lorenzo in Miranda, entrava nella Sacra; nell' altro lato della quale fra la medesima Chiesa di S. Lorenzo, e S. Adriano un'altra strada aprivasi, che portava dal Foro verso li Pantani: e da questa, piegandosi poi a sinistra si entrava in quella, che oggi va verso Santa Maria in Campo Carleo, o in altra dalla moderna poco diversa; colla quale si passava il sito, dov'è quella Chiesa, ed a dirittura seguendo sotto il Monte Bagnanapoli ( ove cominciava a dividersi colla sesta) usciva dove ora è la Piazza della Colonna Trajana; ed ivi colle antiche inura della Città congiungendosi, e colle medesime piegando, e correndo a sinistra lungo il confine della settima, dove è Macel de' Corvi, saliva pur colle mura sul Campidoglio, ed aveva a destra confinante, ma assai più bassa, la Nona. Discendendo poi di nuovo nel piano presso Piazza Montanara, per il confine dell' undecima distendevasi verso S. Anastasia quasi a dirittura; finalmente presso quella Chiesa pure a sinistra torcendo per la falda del Palatino, e della decima Regione, a S. Maria Liberatrice tornava. Tutto spero, che con non poca evidenza apparirà da' discorsi, che seguono attentamente ponderati : e per maggior chiarezza di quanto ho nell'idea, e che dubito di non poter rappresentar col discorso evidentemente, ne antepongo qui la figura, alla quale in ogni dubbiosità si possa dar d'occhio.

Sito, Grandezza; ed Ornamento. del Foro Romano.

# CAPO SECONDO.

Ugni antica Città, ancorchè picciola ebbe non meno, che abbia modernamente ogni luogo, almeno un Foro, detto oggi volgarmente Piazza, ove le genti solevano ridursi a negoziare, ed in cui di più soleva tenersi anticamente ragione, prima che le Basiliche al medesimo effetto si fabbricassero. Quindi derivò il nome di Foro ad ogni Tribunale, e giurisdizione; e si dice anche oggi Foro Secolare, Foro Ecclesiastico, Foro interno, e della coscienza, Foro esterno, o del Foro sul Foro, e somiglianti. La prima Roma quadrata di Ro-Palatino molo aver avuto anch'ella in quel suo principio il Foro sul Palatino, a me non sembra dubitabile, ancorchè menzione alcuna non se ne trovi; perchè diste-Foro tra se in breve le mura fin al Campidoglio, ed altrove, quando Tazio co' suoi Sabini venue ad abitarvi, fu nella valle tra l'uno, e l'altro monte fatto Foro nuovo, e più comodo, il quale durato sempre, finchè il Romano Imperio stette in piedi, fu per antonomasia detto il Foro, e Foro Romano (1).

no , e il Campido glio .

Essere stato ivi, chiaro si addita da Livio nel primo libro c. 5.: Metius Curtius ab Sabinis princeps ab arce decurrerat, et effusos egeras Romanos toto quantum Foro spatium est, nec procul jam a Suo sito porta Palatii erat etc. e mille altri luoghi di Livio, e di altri, descrivendo consonantemente il Foro fra il Campidoglio, ed il Palatino, rendono ciò fuori di difficoltà; ma quanto girasse, e fin dove pervenisse da ogni parte il suo giro, pur troppo è stato controverso . Se ne sbriga il Fulvio , con dirne : Inter Capi-

<sup>(1)</sup> Vitruvio al c. r. del lib. 5. nel dare le regole per fare un foro dice, che i Greci facevano i loro fori quadrati, ma che in Italia la larghezza dovea essere minore della lunghezza, di un terzo. Græci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus foru constituunt . . . Italiæ vero urbibus non eadem ratione est faciendum . . . Latitudo autem ita finiatur uti longitudo in tres partes quum divisa fuerit, ex his duce partes ei dentur.



× 30.

omo II . Tow aggium.

Ant! De Romanus

. . . 1 

tolium, et Palatinum fuisse satis constat; e poi nel discorrere di diverse sue fabbriche, non sembra: variarlo punto di quello spazio, ch' è di valle fra l'una. e l'altra Collina. Il Marliano diversamente sentendone, il dilunga per tutto il moderno Campo Vaccino fino all' Arco di Tito: e perchè sproporzionata vede la grandezza, soggiunge non aver prima d'Augusto passate le prime radici del Palatino; ma dicendo Svetonio, che Augusto ampliò il Foro, giudica perciò opra Non amd' Augusto l'estensione fattane fin colà. Il Fauno conferma lo stesso; e nel fine del volume con una parti- Augusto. colare Apologia si sforza difenderlo. Il loro principal fondamento sta in Valerio Publicola, che secondo Dionisio abitò nel colle imminente al Foro, detto Velia; Non giun la qual parte del Palatino, secondo il Marliano, ed il se mai a più degli Antiquari, sta sopra l'Arco di Tito. Ma se so in Mifin nel tempo di Publicola (rispondiamo pur noi ) Ve- randa,ne lia, o per meglio dir quella parte di colle, ch'è so- a S. Mapra quell', Arco, sovrastava al foro, come scrive Dio-ratrice. nisio, ed in Publicola Plutarco più apertamente; non fu dunque Augusto, che distese il Foro fino a quel termine: e non basta ciò a render torbido l'antico sito di Velia creduto ivi? ma non più di Velia per ora. Svetonio non dice, che Augusto ampliasse mai il Foro, ma che gliene fece un'altro contiguo, non bastando più il grande, e quel di Cesare, alla moltitudine degli uomini, e de' giudizi.

Che l'antico mai non giungesse al Tempio della Pace, ed a' SS. Cosmo e Damiano, anzi ne a S. Maria liberatrice, ed a S. Lorenzo in Miranda, i medesimi Tempi della Pace,, de' SS. Cosmo, e Damiano, e più l'altro di S. Lorenzo detto di Faustina, che nel Foro non furono ma nella Via sacra, auzi erano di Regione diversa, il sito presso i medesimi Tempj già bassissimo, e verso Santa, Maria Liberatrice., e l'Arco di Tito alto assai, e finalmente quanto nella Regione quarta si mostrò essere in quello spazio, lo fanno evidente. Agli altri argomenti del Fauno lascio di rispondere, non parendomene bisogno ; ma un paradosso, che egli dice, non può passarsi. E sua proposizione, che il Tempio della Pace fosse sopra la Curia fabbricato, come se quel Tempio non fosse stato in Regione diversa da quella del Foro; mentre la Curia fu nella Regione del Foro, e nel Foro stesso. Dopo fabbricato il

Tempio della Pace la Curia dunque non era ella in piedi? Vittore pur fa menzione dell'una, e dell'altra separatamente. Il Baronio nell'Apologia, che aggiunge alle Annotazioni da lui fatte sopra il Martirologio 14. Martii, rispondendo all' Ugonio, in difesa di quanto aveva già scritto dell' antico Carcere Tullia-Nè si di- no, pretende essere stato il Foro presso S. Niccolò in stese mai Carcere: ma oltre il molto, che allora dal medesimo a S. Ni- Ugonio gli si rispose, e più modernamente dal Donati Carcere, in due capi interi del secondo libro se ne scrive, se colà si distende il Foro, non resta luogo al Vico Tusco, al Giugario, alla via Nova, al Velabro, al Sepolcro d' Acca, al Sacello d'Ajo, alla Casa di Tarquinio Prisco, alla Basilica Sempronia, nè a mille altre cose, ch' erano tra il Foro, e il contorno di quella Carcere. Nel trattar di queste si vedrà quanto lungi da S. Niccolò in Carcere fosse il foro anticamente. Dal Donati ne' due capi detti si prova essere stato il Foro nella valle, ch'era, ed è fra le due radici opposte de' Colli Palatino, e Capitolino, alle cui ragioni mi riporto.

Suoi con-

Ma per additare più precisamente i confini, dee considerarsi da noi, essere quel Foro stato fatto nei primi anni di Roma, quando ella dall'angustie del Palatino fu distesa appena fin al Campidoglio : al cui popolo non era di mestiere allora spazio vasto, nè si legge essere stato dilatato mai più ; ed il Tempio di Vesta, quel di Saturno, la Regia di Numa, ed altri edifizi di sito antichissimo sono testimoni d'una continua grandezza, non mai ampliata. A cotal mediocrità consentono i vestigi, che ancor vi si scorgono; poichè a piè del Palatino l'antiche mura del Granajo. che è presso S. Maria Liberatrice, e le tre Colonne vicine, il cui cornicione mostra, che seguiva l'edifizio più verso la Piazza, e a piè del Campidoglio l' Arco di Severo, e la colonna restata unica, che gli è al fianco, son termini tutti assai chiari della latitudine antica del Foro; la quale sicuramente maggiore non potè essere, ed assai minore la dichiarano di tutta la valle. Alla latitudine la lunghezza congrua su un terzo di più. Così Vitruvio spiega nel principio del quinto libro essere tutti i Fori fabbricati da' Romani. Da Sant' Adriano dunque, che verisimilmente fu una delle antiche fabbriche del medesimo Foro, cominciando-

ne la misura, e verso la Consolazione distendendola con un terzo più di lunghezza, non sarà possibile, che alla Chiesa della Consolazione arrivi, come alcuni hanno detto; e forse oltre la Chiesetta di Santa Maria delle Grazie non passava, o passava di poco. Così Santa Maria Liberatrice fu nel mezzo, o quasi della lunghezza; di che è buon rincontro l'antico nome dalla medesima Chiesa detta Sancti Silvestri in Lacu. intendendosi a mio credere, non del Lago di Juturna. come al Fulvio piace, che era in un cantone del Foro, ma del Curzio, che, siccome in breve apparirà, stava in mezzo .

I suoi ornamenti sono molto ben descritti dal Donati; il quale primieramente mostra, che fu il Foro cinto di Portici da Tarquinio Prisco, leggendosi nel primo di Livio c. 15. Ab codem rege et circa forum privatis ædificanda divisa sunt loca, porticus, tabernæquæ factæ: e scrivendo Plutarco in Galba: Ibi multitudo discurrit non fuga se diffundens, sed porticus, et edita fori, sicut theatrum occupans. Così nel 74. libro Dione: Nosque Senatores, uxoresque nostræ accessimus in forum funebri vestitu: ille in porticibus, nos sub dio sedebamus. Io però non mi piego a credere, che tutto il Foro fosse cinto seguitamente da' portici, come Anfiteatro, o Teatro, il che da niuno si spiega; ed oltre il Comizio, che buona parte di un lato del Foro occupava, e sino alla seconda guerra Punica durò luogo scoperto, le molte taberne, che per uso del medesimo Foro vi furono fatte, ed il gran numero de' Tempi, che gli erano intorno, il più dei quali non si legge, che avesse Portici, o non l'avevano di una stessa foggia tutti, rendono assai probabile, che di Portici nel Foro ne fossero fatti assai, non però uniformemente per tutto, ma decentemente compartiti fra le Taberne, e i Tempj. A tal sentimento conducono, oltre l'autorità portate, le parole di Dionigi nel 3. trattanti di Tarquinio Prisco: Forum etiam, ubi jus dicunt, et Populo concionantur, aliaque similia peragunt, idem mercatorum, et fabrorum Tabernis cingens, aliis ornamentis nobilitavit.

Le tante botteghe, delle quali prima era cinto, possiamo noi far concetto, che col crescere, che ogni di vi si fè de' Tempj, delle Basiliche, e delle Curie, si diminuissero volto. Ne dà un genno Livio nel libro 6.

Botte-

Taberna Septem . della 3. c. 21. dimostrando le sette Taberne ridotte a cinque: Eodem tempore septem Tabernæ, quæ postea quinque, et argentariæ, quæ nunc novæ appellantur, arsere; e le Case private, delle quali fu una quella di Menio, tutte è facil cosa, che a poco a poco se ne togliessero, onde tutto il Foro ad uso pubblico restasse poi dedicato.

Scuole .

Vi furono fatti

spettaco li

Esservi state anche nel Foro Scuole di lettere per li fanciulli, e fanciulle, nota il Donati, raccogliendolo da Livio, che nel terzo libro, cap. 20. dice di Virginia: Virgini venienti in forum (ibi namque in Tabernis litterarum ludi erant ) etc. Esservi stati fatti spettacoli gladiatori, prima che si fabbricassero Anfiteatri, si raccoglie dal medesimo, da Svetonio, e da Plutarco, ai quali si può aggiungere Asconio, che nella 4. Verrina non lo dice meno chiaro; e narra di più, che chi faceva celebrarvi i giuochi, soleva adornarlo in foggia di Scena con pitture, e statue, parte dagli amici, parte dalla Grecia tolte in prestanza; ed essere stato adornato ancora di lucerne si raccoglie da un frammento di Lucilio portato da Nonio nella parola forum tit. De indiscretis generibus §. 96, Forum generis neutri Masculin. Lucil. lib. 3. Romanis ludis Forus olim ornatus lucernis. Averlo Cesare coperto tutto di tende nel celebrarvi i giuochi, e lo stesso aver fatto Ottavia Sorella d'Augusto nell'edilità del Fratello il primo d' Agosto per commodità de' litiganti, il medesimo osserva da Plinio, e da Svetonio.

Statue .

tità, molte delle quali si leggono in Plinio, ed in altri Scrittori. Onde ben potè stupirne Costanzo, siccome scrive Ammiano nel 16. Di esse fa particolar catalogo il Panvinio, a cui io mi riporto, bastandomi di parlar solo di alcune, delle quali verrà occasione, e per ora solo toccherò le dodici, che vi erano indorate, de' Dei Consenti, delle quali Varrone scrive nel primo de re rustica: Deos Consentes neque tamen eos Urbanos, quorum imagines ad forum auratæ stant, sex mares, et fœminæ totidem. Ma è ormai tempo

# Sugar St. Carlotte

Delle statue, che v'erano, è incredibile la quan-

di venire alle particolarità.

Statum
auratm
duocecim
Deorum
Consentum.

La Metà del lato del Foro, ch'era a piè del Palatino.

#### CAPOTERZO.

er traccia de' siti delle fabbriche del Foro non può più luminoso principio prendersi, che da Rostri. Questi ciò, che fossero, s'insegnà da Livio nell' ottavo, cap. 12.: Naves Antiatum partim in Navalia Romæ subductæ, partim incensæ: rostrisque earum suggestum in Foro extructum adornari placuit; Rostraque id Templum appellatum; e da Plinio nel libro 16. al cap. 4. Antea rostra navium tribunali præfecta fori decus erant. Per il nome di Tempio, che da Livio gli si dà, non sia chi se gli figuri alcuna gran fabbrica, come giudica il Biondo. Si dicevano, Tempio, perchè erano luogo Sacro, ed inaugurato; ma in sostanza non altro furono; che un semplice tribunale, o pulpito a guisa di un gran piedestallo, con una seggia nella sua sommità; la cui immagine in due rovesci di medaglie dall' Agostini portate nel secondo, e nel quarto de' suoi Dialoghi si vede al vivo; nella cui parte anteriore si scernono affissi i Rostri delle navi degli Anziati, come per appunto da Plinio si racconta. Delle Medaglie dette eccone una di Palicano, nel cui diritto è la testa della Libertà (1). Se quel Palicano fosse Marco Lollio Tribuno della Plebe; che oprò nel Consolato di Pompeo, e di Crasso, che fosse restituita al Popolo la potestà Tribunizia, come narra Asconio nelle prime tre Verrine ( ed è forse il medesimo, che nella prima Epistola di Cicerone ad Attico si legge ) ovvero l' accennato da Quintiliano nel lib. 4. cap. 3. oppure altri, lascio di cercarlo.

Fu l'antico loro sito nel mezzo del Foro per testi- Lor sito. monio di Appiano, che nel primo delle Guerre civili scrive avere Silla fatto appendere il Capo di Mario, il giovane, avanti ai Rostri nel mezzo del Foro. Lo

<sup>(1)</sup> Si veda la Medaglia n. 17.

stesso par significarsi da Dionigi nel secondo, ove parla del corpo di Faustolo Quidam vero et Leonem lapideum, qui erat in præclaro Fori Romani loco prope Rostra super Faustuli corpus positum fuisse dicunt etc. ove come in un luogo più riguardevole, e commodo della Città, si soleva orare al Popolo nelle difese, e nell'accuse de' Cittadini, siccome anche nelle più importanti occorrenze. Ivi si celebravano le lodi de' Defonti più degni, e come nel più universale scopo degli occhi di tutti ivi si esponevano i capi degli uccisi,

o proscritti.

Ma come il mezzo del Foro debba intendersi non è affatto piano. Il mezzo esatto della Piazza, cioè a dire il centro, non era luogo proporzionato per il pulpito delle concioni, poiche quanto dietro a i Rostri, ed alle spalle dell' orante sarebbe restato inutile, altrettanto di sito alla parte anteriore sarebbe mancato; onde sito convenevole, e commodo gli era il mezzo della lunghezza di uno de' lati, di che oltre il verisimile della congettura, si ha anche certezza da Varrone, il quale nel quarto della Lingua Latina pone i Rostri, non nel centro del Foro, ma avanti alla Curia Ante hanc Rostra, e meglio da Asconio nella Miloniana c. 5. Erant enim tunc Rostra non eo loco, quo nunc sunt, sed ad Comitium prope juncta Curiæ; sicche nel lato ove erano il Comizio, e la Curia, avanti al limite dell' uno, e dell' altra stavano questi sul mezzo di quel lato del Foro. Quindi il ritrovarne il sito è assai facile, secondo la lunghezza del Foro supposta; la cui metà riesce sotto S. Maria Liberatrice, non lungi da cui fu anche il Lago Curzio, ch'essere stato nel mezzo dicemmo, e diremo.

Secondo tal positura de' Rostri, l' Orante sopra essi doveva colla faccia star volto verso il Campidoglio, ed il Foro, ove il Popolo era congregato ad udirlo; ma però l'opposto ci si rappresenta da Plutarco nei Gracchi; il quale ragionando di Cajo orante per introdur la legge dell' elezione de' Cavalieri per Giudici, così spiega: In ea lege ferenda, et alioqui egregiè diligentia usum ferunt, et primum omnium, qui ante se fuerunt, ita concionatum, ut non ad Senatum, et Comitium, ut mos erat, sed ad forum conversus persisteret, quod postea semper in dicendo servavit. Donde si raccoglie, che soleva il Senato nell' introduzioni.

almeno delle Leggi, radunarsi, non nel Foro col Popolo, ma nel Comizio, ove i Comizi detti Curiati perciò si facevano, e dove ad una ad una le Curie per dare li loro voti dovevansi chiamare, e dai Rostri, che presso l'angolo del Comizio si inalzavano, poteva orarvisi.

De' Rostri furono i nuovi, ed i vecchi scrivendo Asconio nella Miloniana c. 5. Erant enim tunc Rostra vecchi non eo loco, quo nunc sunt, sed ad Comitium propè juncta Curiæ: intorno ai quali, lasciato noi quanto dal Marliano, e da altri si chimerizza, diciamo schietta, ed intera la verità. Quelli, de' quali si è parlato, furono i vecchi . Così dalle autorità portate di Varrone, e di Asconio con quanto della Curia, e del Comizio soggiungeremo, si persuade, e dalla convenienza del sito confermasi. Questi (come Dione scrive nel 43.) furono levati da Cesare, e posti altrove: Suggestum, quod in medio Foro antea erat, translatum fuit ad locum, ubi nunc conspicitur, repositæque ibi fuere Syllæ, et Pompeii imagines: ma il luogo, ove furono traspor- Sito de' tati, qual fu? Se anderemo investigandone, troveremo nuovi. che Claudiano nel sesto Consolato di Onorio v. 42. l'accenna sotto il Palazzo degli Augusti, che nel Palatino sovrastava all'angolo australe del Foro. Attollens anicem subjectis Regia Rostris; ma più apertamente si dimostrano da Svetonio nel cap. 100. di Augusto: Verum adhibito honoribus modo bifariam laudatus est; pro Æde Divi Julii a Tiberio; et pro Rostris sub Veteribus a Druso Tiberii filio, o come altri leggono, e forse meglio: Pro Rostris veteribus etc. ove avere Svetonio colle parole, Pro æde Divi Julii, dichiarati i Rostri nuovi, dal medesimo Dione si dimostra nel 56. libro col racconto delle medesime orazioni fatte in lode di Augusto: Positaque lectica supra suggestum, unde orabatur, ex eo Drusus legit quoddam; sed ex aliis Rostris, Juliis nuncupatis, Tiberius ita oravit ex decreto populi etc. Così nel fine del 55. nerra, che posto avanti al Tempio di Giulio il cadavere di Ottavia coperto di una coltre, fè ivi Augusto l'orazione funebre, che su i medesimi Rostri detti nuovi, e Giuli deesi parimente dir fatta. Or' il Tempio di Giulio Cesare fu sotto il Palatino presso l'angolo australe del Foro; siccome vedrassi, non lungi molto dal quale angolo essere stati i Rostri nuovi, e Giuli, resta si dica. Politica accortezza fu forse di Cesare, per co-

minciare a diminuire al popolo l'autorità; e per torre quel pulpito dal più degno luogo, e più comedo, perne un' altro in sito meno riguardevole, e poco capace, ove per lodare i morti servisse, o per altra tal funzione, a cui non tutto il popolo soleva concorrere. Essere stati soliti i Consoli nel principio, e nel fine del magistrato far concioni, può trarsi da Plinio Cecilio nel Panegirico c. 65.; ove lodando Trajano di affabilità, e popolarità dice: Jam toties procedere in Rostra inascensumque illum superbiæ Principum locum terere, hic suscipere, hic ponere Magistratus etc. In Rufo si legge aggiunto a' Rostri il num. II. siccome anche nel nuovo Vittore, che al solito gli è stato conformato; ma con qual ragione, se i Rostri non furono moltiplicati, ma trasportati, secondo Dione, o almeno fin dal Tempo di Dione, e di Asconio, e perciò anche in quello di Vittore, e di Rufo non erano altri Rostria. 316 che i nuovi ?

Statue presso i Rostri . Presso i Rostri avere avuto statuo equestri oltre Silla, e Pompeo sopradetto, Gesare Augusto, si sorive da Patercolo nel libro secondo: Eum (d'Augusto intende) Senatus honoratum equestri statua, quæ hodieque in Rostris posta detasem ejus Scriptura indicat; qui honor non aliis per CCC. annos, quem Pompejo, et C. Cæsari contigerar. Ma tante statue, e pedestri, ed equestri essere state Pro Rostris si leggono, che convien credere essere state dette Pro Rostris tutte le poste in questo lato del Foro (1).

<sup>(2)</sup> Può avero, appartenuto ai Rostri quel pavimento di giallo antico scoperto nel 1742., circa 30. piedi sotto il livello attuale verso l'angolo de fenili, che sono quasi incontro il Gemeterio della Consolazione, e precisamente incontro gli avanzi della Curia.

Il Ficoroni; che lo vide; dice ( Vestig. di Rom. ant. p. 74.) che il pavimento era danneggiato dal fuoco, e che i pezzi di giallo, erano, della grossezza di due oncie e mezza.

Circa le statue poi che davanti i Rostri vedevansi, Cicerone assicura (*Philipp*. IX. c.2.) che fino a memoria sua vi erano esistite quelle di Tullo Cluvio, Lucio Roscio, Spurlo Anzio, e Cajo Fulcinio, Ambasciadori Romani uccisi da Larte Tolunnio Re de' Vejenti a Fidene. Plinio però mentre (*Hist. Nat. lib. 34. c. 6.*) raeconta questo stesso fatto parla in modo da far credere, che ancora ivi esistes-

Ritrovare adesso la Curia, ed il Comizio, non è Curia Hogran fatto colla scorta di Asconio, e di Varrone; d'uno stilia. de'quali le parole si sono portate pur ora, dell'altro eccole interamente trascritte dal libro quarto della lingua latina c. 32: Ut Curia Hostilia, quod primus ædificavit Hostilius Rex. Ante hanc Rostra, cujus id vocabulum ex hostibus, capta fixa sunt rostra; sub dextera hujus, a Comitio locus substructus, ubi nationum subsisterent legati, qui ad Senatum essent missi: Is Græcostasis, appellatur a parte, ut multa. Senatus supra Græcostasim, ubi ædes Concordiæ, et Basilica Opimia: le quali saranno a noi scorta da condurci a mano per una parte del moderno Campo Vaccino. La Curia posta dietro i Rostri non diremo già col Biondo, che dal monte Celio si stendesse con una smisurata fabbrica verso il Foro, e che quindi i Rostri fabbrica anche essi grande dal Foro verso il monte Celio si dilungassero; errore nato dall' equivoco preso delle due Curie Ostilie; una delle quali era nel Foro, l'altra fu dal medesimo Ostilio fatta sul Celio per gli Albani. Il Fulvio, il Marliano, ed altri par che accennino essere stata dove fu poi da Vespasiano fatto il Tempio della Pace, non con altro indizio, che d'un marmoreo frammento, nel quale IN. CURIA. HOSTILIA. si leggeva; ma oltre quanto ho detto nella quarta Regione se fu ivi la Curia, non fu ella sul Foro, ove si richiede da Vitruvio nel secondo del quinto libro, e da Varrone, da Asconio, da Dionigi, e da altri suppon-

sero: egli afferma, che erano di bronzo, e che contavansi fralle opere più antiche; quanto agli Ambasciadori stessi, chiama Celio, e secondo altri testi Clelio e non Cluvio il primo ; e Spurio Nauzio il terzo, osservando nel nominarli, l'ordine stesso di Cicerone; egli poi riferisce, che vennero uccisi dai Fidenati . Nello stesso luogo Cicerone cita ancora la statua di Gneo Ottavio Ambasciadore spedito ad Antioco, ed ucciso a Laodicea: anche questa era di bronzo, ed in luogo assai visibile secondo Plinio (lib.34. c. 6.) Egli propone di eriggere pure avanti i Rostri una statua a Ser. Sulpicio, altro Ambasciadore, spedito dal Senato ad Antonio, ed ucciso nella sua missione, onde pare doversi concludere che quello fosse un luogo consacrato alle statue degli Ambasciadori morti in servizio della patria. Ivi pertanto doveano essere ancora quelle alte 3. piedi, di bronzo, che Plinio (loc. cit. ) dice erette nel foro a P. Giunio e Tito Coruncanio trucidati da Teuca Regina degl'Illirj.

Tom.II.

no dove fabbricò Vespasiano il Tempio della Pace essere prima stata la casa di Cesare? il solo marmo non dà nè sicurezza, nè indizio, poichè non solo è cosa facilmente trasportabile, ma leggendovisi In Curia Hostilia, fa menzione semplice della Curia, non testimonianza, ch' ella fosse dov' era la pietra. Il Donati ne accenna solo essere stata nel mezzo del Foro, ed avere avuti avanti i Rostri. Noi per additarla diciamola presso Santa Maria Liberatrice fra il granajo, che ivi è fatto in una fabbrica antica, e le tre colonne. che gli s' ergono appresso, giacche essere ivi stati i Rostri ancora s'è detto. Non era ella nel piano, ma per molti gradi vi si saliva. Livio narrando la contesa fra Tarquinio, e Servio nel c. 18. del lib. 1. Tum Tarquinius . . . multo et ætate , et viribus validior medium arripit Servium, elatumque è Curia in inferiorem partem per gradus dejicit; ma più spiegatamente Dionigi nel quarto: Projecit eum in scalas Curice, quæ tendunt ubi fiunt populo conciones, cioè a dire verso i Rostri, che gli erano avanti fra la Curia. ed il Comizio (1).

Ristora-

arsa .

Aveva

molti gra

di .

Ristorata da Silla, arse quando vi si abbruciò il corpo di Publio Clodio. Asconio nel proemio della Miloniana. Populus duce Sex. Clodio scriba corpus P. Clodii in Curiam intulit, cremavitque subselliis, et

Augusto dopo aver rifatto la Curia l'adornò di monumenti d'arte, fra i quali si citano da Plinio (Hist. Nat. lib. 35. c. 4. ed 11. ) due pitture : una all'encausto di Nicia rappresentante Nemea assisa sul leone con palma nella mano, e un vecchio a lato; l'altra opera di Filocare rappresentava un figlio pubere simile ne'lineamenti al padre con aquila, che volava avendo inviluppato un Dragone.

<sup>(1)</sup> Il dirsi pertanto concordemente da Livio, e Dionigi, che per molti gradi si saliva alla Curia, è una prova certa contro l'opinione del Venuti (p. 1. c. 1. p. 53.) che il pavimento di giallo antico trovato nel 1742. e del quale di sopra feci menzione non gli pote appartenere. Imperciocche questo fa scoperto 30. piedi sotto il livello attuale, cioè precisamente al livello del foro antico, e poiche alla Curia si saliva per molti gradi il suo pavimento dovea essere molto più alto. Si è veduto perciò, che con molto maggiore probabilità questo era il pavimento dell'area sulla quale ergevansi i Rostri.

Tribunalibus, et mensis, et codicibus librariorum. Quo igne et ipsa quoque Curia conflagravit, et Porcia basilica, quæ erat ei juncta ambusta est. Lo stesso per appunto nel 40. racconta Dione. In quell' incendio scrive Plinio nel quinto del 34. libro, essersi abbruciata ancor la base della statua d'Azzio Navio Augure: Namque, et Actii Navii statua fuit ante Curiam, di Azio cujus basis conflagravit Curia incensa P. Clodii fu- Navio. nere; la quale statua perciò forse da Dionigi si dice nel suo tempo per terra, e si descrive di bronzo, e più bassa di un uomo: essere poi stata data la cura di rifabbricar la Curia a Fausto figlio di Silla, che l'avea prima rifatta; nel medesimo libro 40. scrive Dione; ma se Fausto la rifacesse, e sosse poi di nuovo distrutta per fabbricarvi il Tempio della Felicità, o prolun- Templum gasse Fausto il rifarla per fabbricarvi quel Tempio in vece della Curia, non è beu certo. Ben è vero che fu poi concesso a Cesare il far nuova Curia col nome Curia Judi Giulia, la quale per la sua morte, che indi a poco lia. segui, non essendo fatta, volle nondimeno il popolo, che si facesse; la quale fu poi consacrata da Augusto. Dione scrive nel 44. essere stato commesso a Cesare ut novam Curiam ædificaret, nam Curia Hostilia licet refecta fuerit, denuo destructa erat sub prætextu, quod in Templum Felicitatis ædificaretur, quod Lepidus Magister equitum absolvit; sed re ipsa ne in eo loco nomen Syllæ servaretur, atque ut altera ex novo extructa Julia vocaretur. Il medesimo Scrittore nel 47. Curiam Juliam ab ejus nomine dieta, apud Comitium uti jam decretum fuerat, ædificarunt. Essere stata consecrata da Augusto, dice il medesimo nel lib. 61. Deinde Minervæ Templum et quod Chalcidicum vocatur, Curiamque Juliam in honorem patris extructam, consecravit. Ed essere stata inaugurata è testimonio Gellio nel 7. del 14. libro: Propterea, et in Curia Hostilia, et in Pompeja, et post in Julia, cum profana ea loca fuissent, Templa esse per Augures constituta, ut in iis Senatus Consulta more majorum justa fieri possent; non però la Curia Ostilia restò soppressa, poichè il medesimo Dione scrive nel 45. essere stato dato ordine, ch' ella si rifacesse: et hanc ob causam (cioè de' prodigi avvenuti) decretum fuit, ut Curia Hostilia reficeretur; ed esserne seguito l'effetto dà indizio Ruso,

che la registra, s'ella non è aggiunta adulterina, come alcune altre, di che da sospetto Svetonio nel 60. di Caligola, accennando altra Curia nel Foro, che la Giulia, allora non essere stata; Et Senatus in asserenda libertate adeo consensit, ut Coss. primo non in Curiam, quia Julia vocabatur, sed in Capitolium convocarent. Forse la Curia Giulia su l'antica Ostilia fu fabbricata, e perciò mentre Dione dice nel 47. essere stata fabbricata la Giulia presso al Comizio. secondo il decreto prima fatto, facilmente intende il decreto narrato già nel 45. Ut Curia Hostilia dicta reficeretur: e da quello, che io della statua della Vittoria soggiungerò, meglio si chiarisce; ma resti pure il dubbio esposto all'altrui giudizio; che io non intendo esaminarlo, non che deciderlo.

Staruadi Pitago-

Ritornando in dietro al tempo di Silla, racconta Plinio nel sesto del 34. libro ne' corni del Comizio esra, e al Alcibia- sere state le statue di Pitagora, ed Alcibiade: Donec Sylla Dictator ibi Curiam faceret; da che si accenna, o che Silla facesse nuova Curia nel Comizio, di che non si ha riscontro; o piuttosto, che risarcendo l'Ostilia , l'ingrandisse alquanto più ; o finalmente , che le statue coll'occasione del fabricare ivi, giacche erano sull' estremità del Comizio: fossero levate, e non più riposte.

Statua della Vit toria .

Nella Curia (cioè a dire nella Giulia) pose Augusto la statua della Vittoria, la qual fu de' Ferentini, portata di là a Roma, ed ornata delle spoglie Egizie. Così nel 51. libro Dione scrive, soggiungendovi, che ancor yi stava nel suo tempo. Della medesima così scrive Erodiano nel quinto: Quare imaginem propriam ( parla d' Elagabalo ) maximis lineamentis, qua ipse obire Sacerdotis munia videbatur, simulque figuram Numinis, cujus Sacerdotium gerebat, depictam in tabula præmisit Romam, jussitque, qui eam ferrent, in media Curia loco edito supra Victoriæ caput collocare: donde cavasi, che la statua in medio Curiæ fu nel mezzo d'un lato d'essa, ed al muro congiunta, sicchè gli si potesse affigere sopra quel quadro. Esservi anche stato l'Altare, il medesimo Erodiano dice nel settimo: Duo, tresve ad summum curiosiores audiendi Curiam ingressi, sic ut ultra Aram quoque Victoriæ penetrarent, etc. Donde notasi, che l'Altare era non lungi dall'entrata, e se fu presso alla sta-

tua, com' è credibile, era ella nel mezzo di quel lato, in cui stava l'entrata. Fatta poi Roma Cristiana, l'Altare fu levato, come si duole Simmaco nella sua Orazione sopra questo soggetto; ma la statua pur vi restò, ce ne dà luce Claudiano nel sesto Consolato di Onorio v. 594. e seg.

. . . Agnoscunt proceres , habituque Gabino Principis, et ducibus circumstipata togatis Jure paludatæ jam Curia militat aulæ. Affuit ipsa suis ales Victoria Templis Romanæ tutela togæ, quæ divite penna Patritii reverenda fovet sacraria cœtus.

Gongiunto alla Curia Ostilia, e presso i Rostri tium. dalle parole portate di Varrone, e di Asconio ci si disegna il Comizio. Questo dal Marliano, e da altri si dice parte del Foro, ma non so con qual ragione le parole di Cicerone Pro Sextio c. 35. non lo suonano tale: Quum Forum, Comitium, Curiam multa de nocte armatis hominibus ac servis plerisque occupavissent impetum faciunt in Fabricium etc. né quelle di Livio nel quarto della quarta c. 24. In Foro, et Comitio, et Capitolio sanguinis guttæ visæ sunt; nè quelle di Asconio, che nella z. Az. lib. 1. contro Verre c. 22. dichiara il Comizio Locum propter scoperto Senatum, quo coire Equitibus, et Populo Romano lungo licet. Il Comizio fu lungo tempo luogo scoperto come il Foro, e serviva per li Comizi Curiati, nei Serviva quali si solevano stabilir le leggi, ed eleggere i Sacer- per li Codoti; siccome nel Campo Marzo per li Centuriati, nei riati. quali i Magistrati si eleggevano, servivano i Septi. Scrive Plutarco in Romolo essere detto a coeundo, perchè ivi da Romolo, e da Tazio convenuti insieme coeundo. fermaronsi le condizioni della Pace, e del Regno, ma come poteva dal Foro distinguersi il Comizio, se craluogo scoperto, e nel Foro? per tal cagione forse dal Marliano, e dagli altri parte del Foro si disse, ma della pura verità si ha luce dal sito medesimo. Se alla Curia Ostilia, che su le radici del Palatino più alta del Foro ergevasi, fu congiunto, segue, che sulle radici medesime sovrastando al Foro anch' esso, come Come si la Curia, gli si distinguesse coll'elevatezza. Quindi Varrone parlando del Grecostasi nel lib. 4. c. 32., accen- dal Foro, na sostruzioni: Sub dextera hujus a Comitio locus substructus etc. e forse non col solo sito, ma e con

parapetti di muro si distingueva, come i Septi da le Tavole, acciò ne' Curiati Comizi, mentre tutto il Popolo era ridotto nel Foro, potesse ciaseuna Curia racchiusa ad una ad una nel Comizio darvi li suffragi.

Da qual parte della Curia fosse il Comizio non è

Ove precisamente fosse.

senza dubbio. Da Livio par si accenni alla sinistra nel libro primo c. 15. Statua Accii posita, capite velato, quo in loco res acta est in Comitio in gradibus ipsis ad lævam Curiæ fuit; e però tra Santa Maria Liberatrice, e San Teodoro. Ma se ciò fosse, come avrebbe potuto il Comizio essere congiunto all' Area di Vulcano, ch' essere stata tra S. Lorenzo in Miranda, e S. Maria Liberatrice mostrai nella quarta Regione? Oui, qui stava il Comizio, e non altrove, e perciò a destra della Curia si dice da Varrone : sub dextra hujus (della Curia) a Comitio locus substructus, etc. e che con la Via Sacra confinasse, dal congresso di Romolo, e di Tazio si dichiara; dalla confederazione dei quali la Via Sacra aver preso il nome, si dice da Festo nel 18. siccome il Comizio da Plutarco in Romolo. Le parole portate di Livio non ci adombrino, poichè considerato bene il sito si ha piano il loro senso. La Curia al Comizio congiunta non aveva solo la por-La Curia ta, e le scale verso il Foro, come dicemmo, ma anche un' altra laterale, è necessario, che avesse, per cui i Legati delle Nazioni straniere si solevano dal Grecostasi introdurre per il Comizio nel Senato; col qual supposto calza bene l'Istoria da Livio scritta nel quinto: Cum Senatus paulo post de his rebus in Curia Hostilia haberetur, Cohortesque ex presidiis revertentes forte agmine forum transirent, Centurio in Comitio ecxclamavit etc, qua voce audita, et Senatus accipere se omen ex Curia exclamavit. Mentre Livio dunque parla della statua d'Accio posta nel Comizio su le scale, per le quali dal Comizio si scendeva nel Foro, suppone di stare sul Comizio, a cui la porta laterale della Curia stava in faccia; e perciò le scale da calar dal Comizio nel Foro, e la statua d'Accio, ch' era in esse, a sinistra della Curia doveyano dirsi; ma noi del sito del Comizio parlando supponiamo star nel Foro, e per porlo tra la Curia, e la Via Sacra presso al Vulcanale, convien dir con Varrone, che fosse a destra della Curia, cioè tra Santa Maria Liberatrice, e S. Lorenzo in Miranda.

teraledelperso il Comizio.

Scoperto il Comizio, fu la prima volta coperto Coperto in quell'anno, in cui Annibale venne in Italia. Livio, il Cominel settimo della terza c. 30. : Eo anno primum , ex tempo di quo Hannibal in Italiam venisset, Comitium tectum Annibaesse memoriæ proditum est; la qual copertura in al- 16. tra guisa non potè essere, che per via di colonne, o d'Archi, non si leggendo, cha oltre la copertura fosse anche rinchiuso colle muraglie. Lasciato noi dunque ciò, che del suo sito dissero il Marliano, ed altri Antiquarj, non avremo gli occhi ( cred' io ) e con gli occhi gl'ingegni si appannati, che le tre gran colonne presso Santa Maria Liberatrice, da altri credute vana- lonne in mente del Ponte di Caligola, e da altri senza più ragionevolezza del Tempio di Giove Statore, (che non fut Vaccinos nel Foro, ne pote essere in quel sito) non si ravvisino avanzi di quelle, dalle quali il Comizio era coperto. Indizio di ciò danno il piano di esse più alto del Foro, e dell'Arco di Severo, ed il cornicione superbamente intagliato nella faccia, che ha verso il Foro, ma rozzo nell'altra verso l'Arco di Tito sopra l'Architrave, in cui le travi del tetto posavano (1).

(1) In questo luogo il nostro Autore prende un abbaglio di fatto, mentre il cornicione sostenuto dalle tre colonne del Comizio guarda l' Arco di Tito, e non già il Foro, come egli dice . Ed è a ragione ; imperciocchè il lato , che era rivolto al Foro è distrutto, e le tre colonne appartengono al lato opposto. Ne' mesi scorsi si scopri la gradinata di questa fabrica, che nell' alto segue la direzione della facciata dell' edificio, cioè verso il Tempio di Antonino, e Faustina e circa la metà si rivolge in due branche, una delle quali portava al Grecostasi, che era a destra del Comizio fuori del Foro; e l'altra nel Foro stesso. L'edifizio si erge sopra una altissima sostruzione di tufi, e peperini, della quale restano avanzi; questa era coperta di grosse lastre di marmo, e divisa da una specie di pilastri disuguali dichiarati da alcuni per i celebri scamilli impares di Vitruvio. La gradinata era anche essa di marmo, e rimangono ancora alcuni de' gradini. Si è in questa stessa occasione riconosciuto, che la fronte era composta di otto colonne; e che quindici ne avea ciascun lato: in conseguenza l'ultima di queste quindici colonne era tanto vicina all'edifizio della Curia, che appena poteva dirsi staccata. Non si sa se l'opistodomo ossia la parte congiunta alla Curia avesse colonne, ma é certo come si è veduto, che questi due edifizi erano coNel Comizio si convocavano i Comizj Curiati. Del Comizio il primiero uso fu convocarvi i Comizi Curiati, ch' erano le antiche adunanze del popolo ne' primi tempi, quando i Centuriati, e i Tribuni non erano ancora introdotti, quelli nel Campo Marzo, questi ove era più commodo. Indi i Curiati si congregarono quivi solo per le creazioni di Sacerdoti, o per l'introduzione di nuove leggi. Di che ampiamen-

si uniti l' uno all' altro, che potevano considerarsi quasi come uno solo.

Altre prove si possono aggiungere alle di già allegate dal Nardini onde non dubitare ormai più che questo edifizio sia il Comizio. In questi ultimi scavi si sono trovati parecchi altri frammenti de' famosi fasti Capitolini, i quali certamente non potevano essere affissi che in un edifizio civile come era il Comizio; e come il Nardini asserisce anche tutti gli altri trovati presso di là mostrano essere stati affissi in questo luogo. L'altra prova si ricava dall' essere stato come dice Plutarco (in Camillo ) il Tempio della Concordia incontro al Comizio, ed appunto la recente scoperta di quel Tempio ce lo mostra incontro all' edifizio delle tre colonne: Finalmente lo stile delle colonne stesse, che sono di regola per la proporzione dell' ordine corintio, la perfetta somiglianza, che passa fra i capitelli di queste, e quelli dell'interno del Panteon, mostra essere questo un' edifizio del bel secolo di Augusto, e ci fa credere che come quell'Imperadore ristabili la Curia incendiata a' tempi di Cicerone, rifacesse ancora il Comizio distrutto in quella stessa sciagura.

Malgrado però tutti questi indizj, il vedere nella pianta antica di Roma un Tempio perittero di sei colonne di fronte, ed ivi dappresso un altro Tempio rotondo, riputati senza alcun fondamento per quelli di Castore, e di Vesta ha indotto molti Antiquari a decidere, che le tre colonne descritte appartengano al Tempio di Castore, e non al Comizio. A dire il vero però non so come possa simil cosa venire in mente dopo tutte le prove riportate di sopra. Come poi possa asserirsi essere lo stesso il Tempio della icnografia di Roma, che ha sei colonne di fronte coll' edifizio in questione, che ne avea otto, lascio giudicarlo a chiunque ha buon senno, e non lascia trascinarsi dai pregiudizi di una opinione adottata. Inoltre, se al dire di Svetonio, e Dione, Caligola si servì del Tempio di Castore per vestibolo del suo Palazzo, come mai potè essere il Tempio di Castore nella situazione della fabbrica di cui si tratta, la quale invece di essere rivolta al Palatino lo sfugge ? Il vestibolo facevasi nel centro della fronte di un palazzo, e non mai in un angolo, e in modo da non esservi unito per verun conto.

te scrivono il Sigonio, il Gruchio, ed il Rosino. Esservisi tenuta anche ragione Varrone dimostra nel Vi si tequarto c. 32. : Comitium ab eo, quod coibant eo Co- neva anmitiis Curiatieis, et litium caussa, e con libertà lo ne. descrivono le parole di Cajo Tizio portate da Macrobio nel 16. del terzo de' Saturnali, ove son descritti alcuni crapuloni: Veniunt in Comitium tristes, jubent dicere. Quorum negotium est, narrant. Judex testes poscit: ipsus it mictum. Ubi redit, ait, se omnia audivisse. Tabulas poscit; literas inspicit; vix præ vina sustinet palpebras. Eunti in Consilium, ibi hæc Oratio: Quid mihi negotii est cum istis nugatoribus, potius, quam potamus mulsum mixtum vino Græco? edimus turdum pinguem, bonumque piscem, lupum Germanum, qui inter duos pontes captus fuit? Più apertamente ciò si cava da due leggi delle 12. Tavole, in una delle quali secondo la correzione di Fulvio Orsino si legge: Tertieis nundineis continoe is endo Comitiom endo jure im procitato: e nell'altra: Rem ubi pacont oranto nei pacont ante meidiem endo Comitio, aut endo Foro causam coniciunto; e Plauto nel Penulo Atto Terzo Scena

Cras mane quæso in Comitio estote obviam. Donde può argomentarsi, che perciò fosse da Opimio fabbricata nel Comizio la Basilica.

Essere anche stato solito battervi i rei colle ver- Vi si flaghe si trae dall' Epistola 11. del quarto libro di Pli- gellarono nio il posteriore, ove di Celere Cavaliere Romano ragiona: Quum in Comitio virgis cæderetur, in hac voce perstiterat; Quid feci? nihil feci; e più sotto di Liciniano parlando: Si Comitium, et virgas pati nollet, ad confessionem confugeret; a che Svetonio nel cap. 8. di Domiziano è conteste; onde le due colonne, alle quali furono flagellati li Santi Apostoli Pietro, e Paolo, conservate oggi nella Traspontina, erano forse ivi. Essere di più stato uso tarvi morire il rei per le mani del Carnefice, sembra potersi raccor vi furono apche da Seneca il Retore nella prima controversia del set-fatti motimo libro: Nefas commissum est: nullæ meæ par-rire. tes sunt ad expiandum scelus; Triumviris opus est, Comitio, Carnifice. Esservisi anche giocato a palla si cava da Seneca il morale, che nell'Epistole scrive di Catone: Eodem, quo repulsus est, die in Comitie pila lusit.

Fu nel Comizio una pietra negra destinatasi de gradi Ro- Romolo per sepoltura. Festo: Niger lapis in Comimolo nel tio locum funestum significat, ut alii Romuli morsi destinatum; sed non usu obvenit, ut ibi sepeliretur. sed Faustulum nutricium ejus ibi sepultum fuisse. et Quintilium avum ti. . . . qui Romuli partes sequebantur cujus familia dicta Quintilia juxta appellationem ejus. Ma Varrone citato da Porfirio Scoliaste di Orazio in quel verso della 16. Ode dell'Epodo.

Quæque carent ventis, et solibus ossa Quirini, lo vi afferma seppellito: Hoc dicitur quasi Romulus sepultus sit, non ad Cœlum raptus, aut discerptus; nam Varro post Rostra fuisse sepulchrum Romuli (1).

I Fasti Capitolini nel Comizio .

I famosi Fasti Capitolini, ritrovati per quanto il Panvinio riferisce, presso la Chiesa di S. Maria Liberatrice, chi non li crederà esposti anticamente nel Comizio, e forse anche nella muraglia della Curia, che era in quel lato? Veramente sito per quelli più al proposito non può alcuno immaginarsi.

Arcus Fabianus .

Al Comizio l' Arco Fabiano si congiungeva sull' imbocco della Via Sacra nel Foro, di cui fu ragionato assai nella Regione quarta, benche a questa appartenesse. Al medesimo congiunte erano più fabbriche. alle quali si passava per esso; e perciò essere nel Comizio si dicevano, in cui ebbero la loro entrata. Queste erano il Grecostasi, il Senacolo, la Basilica d'Opimio, e il Tempietto della Concordia.

Græcostasis .

Il Grecostasi ciò, che fosse, si dichiara da Varrone nel cap. 32. del lib. 4.: Ubi nationum subsisterent Legati, qui ad Senatum essent missi. Era una stanza (2), o loggia, o portico, o altro, ove gli Ambasciadori delle Nazioni, prima d'essere introdotti in Senato, si trattenevano, ovvero dopo avere spiegata l' ambasciata, fintantochè il Senato consultava della risposta. Fu detto Grecostasi da' soli Greci, come da una

<sup>(1)</sup> In un altro antico scoliaste di Orazio però si legge : Varro pro Rostris sepulchrum Romuli dixit, ubi etiam in hujus rei memoriam duos leones fuisse erectos constat: unde factum est ut pro Rostris mortui laudarentur .

<sup>2)</sup> Dalla pianta del Grecostasi, che si osserva nella icnografia di Roma, si rileva essere stato un edificio assai cospieno . Si veda il Bellori ( Icnogr. Tav. 8.).

parte delle Provincie pigliata per tutte: Is Græcostasis appellatur a parte, ut multa, soggiunge Varrone.

Il suo sito dal medesimo Varrone portato una volta interamente si dice sotto la destra della Curia di là dal Comizio: Sub dextra hujus ( Curice ) a Comitio locus substructus, ubi, etc. ma da qual parte del Comizio? da quella verso il Foro non già; perchè oltre il non leggersi mai, che il Grecostasi fosse sul Foro, avrebbe tolto l'esservi al Comizio: Dunque dall' altro lato verso il Vulcanale, come colla parola supra sembra accennarlo Plinio nel primo del trigesimoterzo libro: In Græcostasi, quæ tunc supra Comitium erat; o dall'altro verso la Via Sacra in faccia alla Curia. Ma dal 60. capo del settimo libro di Plinio può prendersi del sito con misura la pianta: Duodecim tabulis Ortus tantum, et Occasus nominantur: post aliquot annos adjectus est et Meridies. Accenso Consulum id pronunciante, cum a Curia inter Rostra, et Græcostasim prospexisset solem. A Columna ænea ad Carcerem, inclinato Sydere, supremam pronunciabat: Sicchè in un matematico paralello tra il Levante, e il Ponente stavano il Grecostasi, i Rostri, la Colonna di bronzo, ed il Carcere posti a filo. Considerati ora i Rostri sull'angolo occidentale del Comizio, dove questo colla Curia terminava, cioè presso le tre colonne, che ancora vi durano, il Grecostasi deve di necessità porsi nell'Oriental corno del medesimo Comizio, ch' era tra la Via Sacra, e l'altra, dalla qual dicemmo dividersi le Regioni quarta, ed ottava; di maniera, che il Grecostasi fra la medesima strada, e il Comizio si frapponesse quasi incontro alla via, che oggi è tra S. Lorenzo, e SS. Cosmo e Damiano. Così il Sole non poteva nel mezzo giorno non piombare perpendicolarmente fra il Grecostasi, e i Rostri, nè fra la Colonna, e il Carcere era minor convenienza. Così anche con ragione fu da Varrone detto luogo sostrutto; a cui la sostruzione in quella parte, che nella Via Sacra sporgeva, fu necessaria.

Arsa questa fabbrica, nel tempo di Plinio non vi Arso, e era più, dicendo egli nel primo del 33. libro poco fa poi rifatcitato: In Græcostasi, quæ tunc supra Comitium tonine. erat. Ma essere stata poi da Antonino Pio rifatta,

scrive Capitolino c. 8. Græcostadium post incendium restitutum .

lum anteu m Adicula

Sopra il Grecostasi, cioè allo stesso filo verso il più alto del Palatino, e più presso al Vulcanale, che Basilica al Comizio sovrastava, furono il Senacolo, e la Basilica di Opimio, e il Tempietto della Concordia: Senaculum supra Græcostasim, ubi ædis Concordiæ, et Basilica Opimia. Del Tempio della Concordia così scrive Plinio nel primo del 33. libro: Flavius vovit ædem Concordiæ si populo reconciliasset ordines: Et cum etc. ex mulctatitia fæneratoribus condemnatis ædiculam æream fecit in Græcostasi, quæ tunc supra Comitium erat. Inciditque in tabella ærea eam ædem CIV. annis post Capitolinam dicatam; eLivio nel nono c. 34.: C. Flavius Cn. Filius, etc. ædilis curulis, etc. ædem Concordiæ in area Vulcani summa invidia nobilium dedicavit. Fu dunque un' Edicola di bronzo, e dicendosi da Plinio nel Grecostasi sopra il Comizio, da Livio nell'area o piazza di Vulcano, come anche dal medesimo nell'ottavo si conferma: in area Vulcani, et Concordiæ sanguine pluit, segue, che tra il Vulcanale, ed il Comizio fusse posto, sicchè nell'una, e nell'altra rispondesse con doppia faccia, come nella quarta Regione dissi più distesamente : ed essendo il Vulcanale assai presso al Lupercale, ed alla Curia, il medesimo Tempietto fu l'ultima fabbrica facilmente di quel filo sopra il Grecostasi, sopra il Senacolo, e la Basilica d'Opimio. Lo spazio poi, che fra esso, e la Curia Ostilia rimaneva era facilmente vacuo per l'imbocco della via, che dall'Arco di Tito dirizzata verso il Comizio, già dicemmo; da cui la Regione quarta, e decima si dividevano. Un altro Tempio della Concordia fatto dopo la morte de' Gracchi d'ordine del Senato ad onta della plebe nel primo delle Guerre Civili di Appiano si legge; di cui Plutarco nei Gracchi così conferma, Supra omnia plebem afflixit, Templum Concordiæ ab Opimio constructum, etc. itaque per noctem infra inscriptionem Templi quidam scripserunt hunc versum: Opus vecordiæ Templum Concordiæ fecit. Si crede perciò dal Fulvio, dal Marliano, e da altri, che Opimio non facesse nuovo Tempio: ma quell'Edicola ristorasse, a che io volentieri non consento, non potendo apprendervi, che alla plebe spiacesse, ed al-

tresì dilettasse i Nobili la ristorazione d'un Tempio fabbricato già in memoria di quella, e ad onta di questi; oltre, che la prima fu un' Edicola di bronzo, quel d'Opimio da tutti si scrive Tempio; e pur la prima Edicola si legge in Vittore. Ben io penso, che s' era quivi un Senacolo, e la Basilica d' Opimio, nè potè il Senacolo non essere Tempio, fosse questo il Tempio fatto da Opimio della Concordia ad onta della Plebe, ed all'altro della Plebe contraposto, in cui perciò è credibile, che il Senato spesso si congregasse; tanto maggiormente, ch' era nel Comizio, che aveva a lato il Grecostasi, ed indi il nome di Senacolo potè derivarglisi. Forse non d'altro Senacolo, o Curia intese Lampridio, quando disse in Alessandro c. 6. Ouum Senatus frequens in Curiam, hoc est in ædem Concordiæ Templum inauguratum, convenisset, etc. Qui notisi da qual magnificenza di fabbriche il destro sito della Curia era guarnito. Il Comizio faceva ricco vestibolo alla sua porta laterale, ove il Grecostasi, un Senacolo, ed una Basilica facevano spalliera, mentre un Tempietto di bronzo davagli l'ultimo abbigliamento.

Per finir di discorrere del Comizio, fu anche in Ficas Ruesso il Fico Ruminale, ficaja antichissima del Palatino; sotto cui Romolo, e Remo fanciulli esposti, secondo Livio, o portati dal fiume inondante, secondo Varrone, furono nudriti dalla Lupa. Vittore nella Regione del Foro così la registra: Ficus Ruminalis in Comitio, ubi et Lupercal; e Servio nell'ottavo dell' Eneide v. 90.: Ficus Ruminalis, ad quam ejecti sunt Remus, et Romulus, quæ fuit ubi nunc est Lupercal in Circo, hac enim labebatur Tyberis antequam Vertumnus factis sacrificiis averteretur; ove apertissima scorrezione apparisce nella parola In Circo, dovendo dire in Comitio, conforme all'autorità di Varroue, ed all' altre, che seguono. Tacito nel 13. degli Annali c. 58.: Eodem anno Ruminalem arborem in Comitio, quæ super octigentos, et quadraginta annos Remi, Romulique infantiam texerat, mortuis ramalibus, et arescente trunco diminutam, prodigii loco habitum est donec in novos fætus reviresceret. Plutarco in Romolo presso il Germalo la dichiara: Locum Cermanum vocant, sed pridem Germano nomen fuerat, etc. nec porro longius Ficus Rumi-

nalis. Festo presso la Curia: Ruminalem ficum appellatam ait Varro prope Curiam sub Veteribus, quod sub ea arbore Lupa rumam dederit Remo, et Romulo idest mammam. Dalle quali autorità dee raccorsi il Fico Ruminale essere stato nel Comizio presso alla Curia, siccome anche presso al Germalo, ed al Lupercale, ancorchè il Lupercale, e il Germalo fossero di Regione diversa. Rifiutato però come vanità espressa quel che Pomponio Leto disse, essere stato quel fico presso la rotonda Chiesa di S. Teodoro, ed all'opsposto di esso il Lupercale sotto il Campidoglio; e lasciato anche ciocchè se ne dice da altri, si ritrova il sito suo facilmente colla disposizione delle fabbriche da noi fatta pur ora; secondo la quale suppongasi il Comizio di ampiezza maggiore della Curia, come dal verisimile si richiede, e però dietro alla Curia fino all'angolo australe del Comizio si conceda un poco di sito: ivi essere stato il Fico Ruminale non potrà negarsi. Ivi, dove le due vie dividenti le tre Regioni 4. 8. e 10. dicemmo far compito, o vogliamo dir capocroce, se su l'angolo della quarta era il Vulcanale, su quello della decima, cioè sull'angolo boreale del Palazzo il Lupercale, in uno de'due dell' ottava dietro alla Curia, ed incontro al Lupercale era il Fico, che oggidì può additarsi dov'è la Chiesa di S. Maria Liberatrice, o non molto lungi. Così il Fico non fu sopra l'antro del Lupercale, ma incontro, facendo così ombra all'antro, ed a i putti; onde perciò da' Romani vi fu posto il simulacro della Lupa, e de' due gemelli. Livio nel decimo c. 6. Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii ædiles curules . . , . . . et ad Ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum Urbis sub uberibus Lupæ posuerunt; etc. il qual simulacro essere stato di bronzo, è testimonio, Plinio nel cap. 18, del 15. Nome di libro: Miraculo ex ære juxta dicato.

Nome di Rumina-, le .

Restami dir solo al nome di Ruminale due derivazioni darsi dagli antichi. Una dalla ruma, cioè
poppa, come, oltre Festo portato sopra, scrive Plinio nel luogo allegato poco fa: Colitur ficus arbor
in Foro ipso ac Comitio Romæ nata sacra, fulguribus ibi conditis: magisque ob memoriam ejus quæ
nutrix fuit Romuli, ac Remi conditoris appellata,
quoniam sub ea inventa est lupa infantibus præbens
Rumen (ita vocabant mammam) miraculo etc. l'al-

tra da Romolo, secondo Ovidio nel secondo de' Fasti, v. 411:

Arbor erat: remanent vestigia: quæque vocatur Rumina, nunc ficus, Romula ficus erat.

Oltre il Ruminale un altro Fico detto Navio essere stato nel Comizio, si legge in Festo, piantato da Tarquinio Prisco nel luogo preciso, dove Azzio Navio fè vedere la maraviglia della cote col rasojo tagliata, soggiungendo Festo ivi: Ficus quoque in Comitio appellatur Navia ab Attio Navio Augure . . . Et ficum ab eo satam ibi esse intra id spatium loci, qui contentus fine sacro sit, eamque si quando arescere contigisset, subseri, sumique ex ea surculos jussisse, quo facto tantos intra temporis tractus cum aliæ in eo loco complures ficus enatæ essent, atque eæ evulsæ deinde de sacro illo loco radicitus removerentur, omnes quæ inibi tunc temporis erant, ficum præter unam illam, ejectas fuisse, admonitu fatali, ac jussu in primis Aruspicum, et divinis etiam responsis promittentibus, quandiu ea viveret, libertatem Populi Romani incolumem mansuram, ideoque coli, et subseri ex illo tempore cœptam. Ma il miracolo di Azzio essere stato fatto nel Foro, e non nel Comizio, scrive Dionigi nel terzo, ov'era il suo Tribunale, e quel luogo dice essere detto Pozzo, che del Putegle di Libone aver voluto intendere sembra chiaro, e la statua posta da Tarquinio ad Azzio nel Foro soggiunge. A che facilmente può rispondersi, il miracolo d'Azzio essere successo nel Foro, ma presso al Comizio, a cui il Tribunale di Tarquinio era congiunto, o vicino. Quindi ad Azzio la statua fu posta nelle scale del Comizio, che nel Foro sporgevano, come Livio dice; e però si può dire posta nel Foro, secondo Dionigi. Il fico, se fu piantato nel piano del Foro, ma congiunto al muro del Comizio, si potè dir nel Foro, e parimente nel Comizio, come Plinio più apertamente dice nel 18. del 15. libro: Colitur ficus arbor in Foro ipso, ac Comitio Romæ nata sacra fulguribus ibi conditis, etc. Ove se del Navio parli ivi Plinio, come a me par chiaro, oppur di altro Fico nato parimente, o piantato lungo il muro del Comizio sul Foro, mi riporto ad altri; ma o quello, o altro ch' egli fosse, così segue Plinio a dirne: Magisque ob memoriam ejus, quæ nutrix Romuli.

Ficus Na-

ac Remi conditoris appellata, quoniam sub ea inventa est lupa infantibus præbens Rumen (ita vocabant mammam) miraculo ex ære juxta dicato, tanquam in Comitium sponte transisset. In comprobazione di ciò, si riporta qui appresso tal fatto della Lupa con i gemelli lattanti espresso in una medaglia della famiglia Pompeja descritta dall'Orsini (1).

> L'altra metà del medesimo lato del Foro .

## CAPO QUARTO.

V isto lo spazio tra la Curia Ostilia, e la Via Sacra, resta, che dall' altra parte della medesima Curia, che quasi in mezzo dicemmo essere, si rintracci l' altra metà di quel lato, la quale forse non meno facile ci potrà essere.

Basilica Poreia.

Alfa Curia stava congiunta la Basilica Porzia. Così mostra Asconio nell'argomento della Miloniana, ove dopo il racconto dell' incendio della Curia fatto coll'abbruciamento del corpo di Clodio, segue: Et item Porcia Basilica, quæ erat ei juncta, ambusta est; la quale ove precisamente fosse, non si stenta a ritrovare. Era ella sul Foro, come si vedrà sotto; ed essendo congiunta alla Curia, non potè star' altrove, che alla sinistra di quella, giacchè alla destra era il Comizio. Fu dunque presso Santa Maria Liberatrice, e forse dove ancor dura un pezzo d'antica fabbrica, della quale con nuovi muri appoggiativi si son' oggi fatti granaj (2). Da Plutarco in Catone Censorino si dice sub Curia; forse perche più bassa della Curia era in piano, o quasi in piano del Foro: Quam ex ære publico vicinam Foro sub Cu-Vi tene- ria ab se ædificatam Porciam Basilicam appellavit. vano ra- In essa aver tenuto ragione i Tribuni della Plebe dichiara Plutarco in Catone Uticense: Tribuni plebis, della Ple- quoniam in illa jus dicere consueverant, columnam,

gione i Tribuni

(1) Si veda la medaglia num. 18.

<sup>(1)</sup> Questi muri appartengono piuttosto alla Curia secondo ciò che è stato veduto di sopra.

quæ sellas eorum impedire videbatur, decreverant

tollere, vel in alium locum transferre.

Fu questa la prima Basilica, che aver avutà Roma si sappia ; poichè l'anno suo 533. nel Consolato fatta in di Marcello, e Levino in Roma non essere anche sta- Roma. te le Basiliche, fa testimonianza Livio nel sesto della terza cap. 21.: Neque enim tum Basilicæ erant. e la Porzia fu poi fatta l'anno 564. essendo Consoli Lucio Porcio, e Publio Claudio; così scrivendone Livio nel nono della quarta c. 29. Cato Atria duo Mœnium, et Titium in Latomiis, et quatuor Tabernas in publicum emit, Basilicamque ibi fecit, quæ Portia appellata est. Ove in luogo di quegli atrii, dove fu poi la Basilica detta Latomie, cioè Pietraje, dà alcun segno, che su quella sponda del Palatino, essendovi state prima cavate pietre, fosse stato già il sito abbassato assai più del piano della Curia, e del Comizio, ed adequato forse al piano del Foro; ove sì potè poi far la Basilica sotto la Curia, cioè della Curia più bassa. Asconio nella Divinazione c. 16. dice, che non l'atrio, ma la casa tutta Menio vendè a Catone: Mænius sum domum suam venderet Catoni. et Flacco Censoribus ut ibi Basilica ædificaretur, exceperat jus sibi unius Columnæ, super quam tectum projiceret ex provolantibus tabulatis unde ipse, et posteri ejus spectare munus gladiatorum possent, quod etiam tum in Foro dabatur. Ex illo igitur Columna Mænia vocitata est. Quindi i tavolati spor- Columna genti in fuori delle case furono detti Meniani, ed oggi Mania. pur si segue a dirli Mignani, de'quali poco diversamente si legge nelle schede di Festo: Mæniana appellata sunt a Moenio Censore, qui primus in Foro ultra columnas tigna projecit, quo ampliarentur superiora spectacula. Concordi con Asconio sono Valerio nel c. 20. del libro nono, e Nonio Marcello.

De' Meniani fanno menzione la legge Malum ff. de verb. signific., e la legge Mæniana C. de ædif. privat. de' quali anche ampiamente discorrono Alessandro di Alessandro nell' undecimo del libro nono. e Celio Rodigino nel decimo del libro 28.

Il Tempio di Romolo da Vittore, e da Rufo, in Templum questa Regione registrato, concordemente essere diver- Romuli. so dall'altro della quarta detto di Remo, e da noi giudicato oggi SS. Cosmo, e Damiano, vano è il dubi-

Tom.II.

tarlo. Del medesimo così scrive Dionigi nel primo Ostenditur (parla del Lupercale) secundum viam qua itur ad Circum, Templumque ei proximum, in quo est lupa præbens pueris duobus ubera. Donde si cava essere stato in quella strada, che alla Via Sacra per il Vulcanale, e per il resto della falda del Palatino dirizzata al Circo aver divisa la quarta Regione, e la decima dall'ottava, dissi nella quarta; della qual via spero portar anche il nome fra poco; sicchè il Tempio di Romolo presso al Lupercale, ma nell' ottava Regione fu necessariamento incontro, o quasi incontro al Lupercale, dal Fico Ruminale non lungi, cioè dietro alla Curia, o alla Basilica Porzia, dove è oggi S. Maria Liberatrice, o distante poco; e la Lupa di bronzo co' due putti detta da Dionigi nel Tempio, da altri presso il Fico Ruminale, o fu veramente nel Tempio al Fico vicina, o piuttosto stando di fuori sotto il Fico, siccome que' putti vi stettero, per la vicinanza grande al Tempio, si scrisse in esso da Dionigi, onde erroneamente dal Panvinio questo Tempio è scritto In Foro.

Lupa di Bronzo.

Lupa che nelle tori .

Ouesta Lupa, crede il Fulvio, essere la medesistanze de' ma, che oggi su le stanze de' Conservatori si vede; Conserva nè è cosa inverisimile, ma l'affermarlo mi par troppo arrischiamento, poichè se ben' ella si riconosce per cosa antica, altre statue di bronzo della medesima lupa essere state in Roma, oltre quella del Lupercale, è certo, ed una fra l'altre essere stata in Campidoglio colpita dal fulmine, Cicerone scrive nell'orazione terza contra Catilina c. 8.: Tactus est etiam ille, qui hanc Urbem condidit Romulus; quem inauratum in Capitolio parvum, atque lactentem uberibus lupinis inhiantem, fuisse meministis, e già in quella, che oggidì si conserva sul Campidoglio, li segni del fulmine pare si scorgano (1).

<sup>(1)</sup> L'essere stata trovata nella Chiesa di S. Teodoro la Lu pa di bronzo, che oggi si vede in Campidoglio nelle stanze dei Conservatori è una gran prova per credere quell' edificio l' antico Tempio di Romolo. Tale infatti lo credette il Torrigio nella Storia di quella Chiesa (cap. 3. p. 141.) e dopo lui con ragioni ancora più plausibili il Venuti (P. 1. c. 1. p. 2.) L' Infessura dice, che il Pontefice Niccolò V. rifabbricò la Chie-

Il Tempio degli Dei Penati registrato parimente Templum da Rufo, e da Vittore, con quanta ragione si assegni Deorum da tutti in quella parte del Palatino, ch'è presso

sa di S. Teodoro, ma in sito diverso dall' antica. A fronte di questa asserzione il VVinckelmann ( Mon. ant. ined. T. 1. Tratt. prel. p. xxx11.) ed il Milizia (Roma etc. p. 78.) riconobbero questo edificio per antico. Che infatti sia più antico del tempo di Niccolò V. lo dimostrano i mosaici cristiani, che ancora vi esistono, e si credono dell'epoca di Felice IV. Onde convien dire, che l'Infessura s'ingannò, e che Niccolò V. non rifece se non che la cupola, e quell' arco, che serve d'ingresso alla Chiesa, sul quale si veggono

lo stemma Pontificio, ed il nome di Nicolo V.

Vero è però, che Vitravio dice (lib. 3. c. 2.) il tempio di Romolo essere di architettura dorica, e d'altronde la costruzione della odierna Chiesa di S. Teodoro non è la migliore: può pertanto con ogni verosimiglianza credersi, che sia stato il tempio di Romolo ne' tempi meno buoni rifatto, e forse ai tempi di Diocleziano; ma non da Niccolò V. In questo Tempio ha esistito fino a' tempi di Clemente XI. l'ara antica, che da quel Pontefice su fatta trasportare l'anno 1703. avanti la Chiesa, dove ancora si vede. Il Fulvio (Ant. Rom. lib.3. p. XLII. 1.) assegna questo tempio a Vulcano ; e l' Albertini ( Roma prisca et nova p. xxxv. ) lo crede il Germalo. Ma ne l'uno, ne l'altro hanno fondamento

certo, sul quale appoggiare la loro opinione.

Venendo ora a parlare della Lupa di bronzo, fu questa eretta, e dedicata dagli Edili Curuli Gneo, e Quinto Ogulnii colle multe degli usurai. Livio al lib. 10. c. 16. così si esprime : Eodem anno (de' Consoli Q. Fabio e P. Decio cioè il 458. di Roma) Cn. et Q. Ogulnii Aediles Curules aliquot fæneratoribus diem dixerunt. Quorum bonis multatis ex eo, quod in publicum reductum est ænea... et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus Lupæ posucrunt. VVinckelmann riconosce in questa Lupa ( Storia delle arti del disegno lib. 3. c. 3. p. 201. e 202) un esempio del secondo stile etrusco, ed ecco le sue parole: I capelli, e i peli disposti a file o cioc-che parallele non solo sul capo, ma eziandio sul pettignone, si vedono senza eccezione su tutte le figure etrus-che, e su gli animali stessi, fra i quali posso addurre ad esempio la famosa Lupa di bronzo del Campidoglio, che allatta Romolo, e Remo, essendo questa probabilmente quella Lupa stessa che a' tempi di Dionisio (Ant. Rom. lib. 1. c. 79. p. 64.) vedeasi in un piccol tempio nel monte Palatino, cioè nel Tempio di Romolo dedicato ora a S. Teodoro, ove diffatti fu essa dissotterrata. E poiche DioVelia contrada

l'Arco di Tito, pur troppo apparirà a chi fissamente coi siti finora disposti vi farà considerazione; e per meglio anche dimostrarne il suo luogo vero, non restiamo noi di ragionarne più distesamente. Fu il Tempio de' Penati in Velia contrada del Palatino. Livio nel quinto della quinta: Ædes Deorum Penatium in Velia de Cœlo tacta erat. Varrone nel quarto: Verliensis sexticepsos, in Velia apud ædem Deum Penatium; e Solino nel cap. 1 dice avere Tullo Ostilio abitato in Velia, ubi postea ædes Deorum Penatium, facta est; non diversamente da Varrone allegato da Nonjo nel titolo. De Doctorum indagine: Tullum Hostilium in Velis, ubi nunc est ædes Deum Pena-

nisio stesso ne parla come d'antico lavoro (χαλκεα ποιηματα παλαιας εργασιας) dobbiam crederla opera di etrusca mano, sapendosi, che degli artefici di questa nazione si servivano anticamente i Romani. Deve osservarsi però, che se antichissimo lavoro è la Lupa, opera moderna sono i due bambini, che allatta.

Non è però possibile, che la frattura, la quale si osserva nelle sue gambe sia effetto del fulmine come generalmente si pretende. Imperciocche quella, della quale parlò Circerone nel luogo riportato dal Nardini si dice avere esistito nel Campidoglio, e non nel Tempio di Romolo, come esisteva, ed ha sempre esistito questa, Oltre il passo di Cicerone riferito di sopra dal Nardini, più chiaramente quel grande Oratore si esprime nel 1. de Divinat. c. 13.

Hic silvestris erat Romani nominis altrix Martia qua parvos Mavortis semine natos Uberibus gravidis vitali rore rigabat: Qua tum cum pueris flammato fulminis ictu Concidit atque avulsa pedum vestigia liquit.

Ora se essa fu svelta non può essere quella del Campidoglio, la quale è soltanto percossa in una gamba. Questo avvenimento viene ricordato da Cicerone stesso nel secondo libro de Divinatione (c. 20.): Tum statua Nattæ: tum simulacra Deorum Romulusque et Remus cum altrice bellua vi fulminis ictì conciderunt.,.. e da Dione lib. 37.

Ev γαρ τω Καπιτωλιω ανδριαντες τε πολλοι υπο κεραυνων συνεχωνευθησαν, και αγαλματα αλλα τε και Διος επι κιονος ιδρυμενον εικων τε τις Λυκαινης συν τε τω Ρωμω και συν τω Ρωμυλω ιδρυμενη επεσε etc. Imperciocchè nel Campidoglio molte statue furono dai fulmini fuse, e fra gli altri simulacri, uno di Giove eretto sopra un cippo. Una immagine poi della Lupa innalzata insieme con Remo, e Romolo, cadde.

tium. Ma Velia, anzi lo stesso Tempio dove erano? se la prima casa di Publicola era in summa Velia, e come Dionigi dice, sovrastava al Foro, a che Plutarco in Publicola è conteste: Valerius etc. habitabat Dos mum nimis insolentem sub Velia imminentem Foro, et de qua propter altitudinem prospectus usque quaque pateret etc. non potè essere dov' è l'Arco di Tito, ma nell'altro lato del Colle riguardante il Campidoglio; ove ben pote il Tempio de' Penati essere nella Regione del Foro, siccome ho mostrato. Vi consente quello, che del Germalo contrada congiunta a Velia nella Reg. 10. si dirà. Tacito nel decimoquinto degli Annali capo 41. l'accenna non lontano dal Tenipio di Vesta mentre dell'incendio di Nerone dice: Ædesque Statoris Jovis vota a Romulo, Numæque Regia, et Delubrum Vestæ cum Penatibus Populi Romani exusta: ove la particola cum non avrebbe convenienza alcuna tra luoghi lontani. Dionigi nel primo così ne scrive: Templum Romæ ostenditur non procul Foro secundum viam quæ ad Carinas fert compendio, situm in loco obscuro propter circumjecta ædificia, qui Romanis vulgo sub Velia (1) dicitur. In eo positæ sunt Trojanorum Deorum imagines, quas cuivis fas est inspicere, cum inscriptione Denas quæ Penates significat. Videntur enim mihi illi prisci ante inventum P. usurpasse pro eo D. literam; sant autem hastati duo juvenes habitu sedentium admodum antiqui operis; dal qual concetto d'autorità, dove fosse il Tempio de' Penati, e Velia resta ormai chiaro, e dagli altri edifizi, che appresso gli erano, la verità riuscirà in breve più evidente, ma per istabilirne intanto il luogo preciso diciamo, che il Tempio era non molto lungi da quel di Romolo, fra S. Maria Liberatrice, e la rotonda Chiesa di S. Teodoro, e se prima era stata ivi l'abitazione di Tullo Ostilio, come Solino dice, eccola non lungi molto dalla Curia ritrovata, siccome anche dopo abitando Ostilio nel Celio con gli Albani presso la nuova Curia si fè la Casa . Il Tempio de' Penati aver avuto cortile, ove Augusto fece trapiantare una palma, nel 92. di Sve-

<sup>(1)</sup> In altri testi si legge sub Oliva.

trapian tatà nel Cortile di quel Tempio Tabernæ veteres .

tonio in Augusto si legge: Enatam inter juncturas lapidum ante Domum suam palmam in compluvium Deorum Penatium transtulit, utque coalesceret,

Per far ritorno al Foro presso la Basilica Porzia

magnopere curavit.

furono le Taberne dette Vecchie: le quali presso la Curia Ostilia son dette da Varrone: ut Curia Hostilia, cujus id vocabulum, quod primus ædificavit Hostilius Rex sub veteribus, e se a ciò non vuol darsi fede, perchè le parole sub veteribus non sono in alcuni testi, credasi almeno a Festo nel 17. Ruminalem ficum appellatam ait Varro prope Curiam sub veteribus, quod sub ea arbore lupa, rumam dederit Remo, et Romulo idest mammam etc. Ben può dar durezza, che il Fico, e la Curia, che in sito più alto del Foro, perciò delle Taberne erano, si leggano sub con improprietà, ma potè facilmente essere idiotismo antico dimostrativo del sito, se non vuol dirsi, che Latomiz. col nome delle vecchie non le Taberne, ma le Latomie, o pietraje antiche si dinotassero. Per le Taberne si fa verisimile il senso dal contraposto delle nuove. ch' essere state nello stesso Foro dirassi; il cui contorno ancora, sub novis dicevasi, e non poca luce vi si aggiunge con Livio nel nono della quarta c. 20. portato sopra: Cato atria duo Moenium, et Titium in latomiis, et quatuor Tabernas in publicum emit, Basilicamque ibi fecit, etc. Chi però di sottilizzarvi si dilettasse, potria replicare, che il sub novis, potè non men che quivi intendersi di Pietraje, cioè di quelle, che erano sotto il Campidoglio, nelle quali Servio Tullio fece il Carcere, dette forse nuove per essere cominciate ivi da poi, che nelle vecchie Ostilio fe la Curia, eche le Taberne da Catone comprate non han che far con quel tempo, in cui Ostilio se la Curia sub veteribus, non leggendosi fatte nel foro Taberne prima di Tarquinio Prisco. Ma sia come si vuole; ove non è certezza camminiamo noi co' sensi antichi. Delle vecchie parla ancora Plauto nel Curculione Atto IV. Scena I.

Sub veteribus ibi sunt qui dant, quique accipiunt fænore.

E Svetonio nel c. 100. di Augusto; Bifariam laudatus est: pro æde Divi Julii a Tiberio, et pro rostris sub veteribus a Druso, etc. mentre come ad altri pia-

ce, non si legga pro rostris veteribus. Ne è strano, che i Rostri vecchi si leggano sub veteribus, mentre sub veteribus si diceva ancor la Curia, che loro era dietro. Sono ancor le vecchie poste da Livio presso la casa d'Africano nel 4. della quinta c. 14.; Ti. Sempronius ex ea pecunia quæ ipsi attributa erat ædes P. Africani pone veteres ad Vertumni signum lanienasque et tabernas conjunctas in publicum Ma chechè altri si creda ; la casa d'Africano assai lungi fu dal Foro, e dal luogo detto sub veteribus, e vedrassi più sotto. Livio ivi parla di casa: ædes P. Africani pone veteres; onde ad altra casa, o case vecchie l'intende vicina, non a Taberne vecchie, o se a Ta-

berne, non a quelle del Foro.

Il Tempio di Castore, e Polluce (1) essere stato Templum nel Foro dichiara Livio nel nono c. 32. Martius de Castorum Hernicis triumphans in Urbem rediit: statuaque equestris in Foro decreta est, quæ ante Templum Castoris posita est. Strabone anch' egli nel quinto p. 160. Et in Foro, Castoris, et Pollucis Templum ædificantes honorare eos quos omnes Servatores appellant; in Græciam autem mittere; qui horum patriam vastarent; e Cicerone nel terzo de Natura Deorum c. 5.: Nonne ab A. Posthumio ædem Castori. et Polluci in Foro dedicatam? Essere stato in questo lato del Foro a piè del Palatino, assai chiaro può raccorsi dal 22. di Svetonio in Caligola; ove fra l'altre pazzie di quel Cesare narra, che partem Palatii ad forum usque promovit, atque æde Castoris, et Pollucis in vestibulum transfigurata, consistens sæpe inter fratres Deos medium se adorandum adeuntibus exhibebat, e da Dione più evidentemente nel 50. Divisa itaque in duas partes æde Castoris, et Pollucis quæ erat in Foro Romano, inter utraque signa introitum fecit per idem Templum in Palatium, ut velut ipse ajebat, Castorem, et Pollucem janitores haberet; onde con ragione fu da Dionigi detto, supra Forum nel sesto: Ædes Pollucis et Castoris, quam supra Forum extruxit Civitas, ubi visa sunt illorum simulacra; stando a piè del Palatino, la cui falda so-

<sup>(1)</sup> Circa questo Tempio, che alcuni credono vedere nelle tre colonne presso S. Maria Liberatrice, si veda ciò, ehe fu detto di sopra.

vrastar di sito al Foro doveva. Finalmente, che fosse sulla estremità del lato, si prova ancora facilmente; l'aver servito per vestibulo del Palazzo Augustale di Caligola, mostra, che non più oltre fosse di quell'estremità, alla quale la casa Tiberiana potè al più distendersi da Caligola, come si osserva dal Donati; ma ne toglie ogni dubbio l'essere stato presso al fonte, o lago di Juturna, che era in quell'angolo avanti al Tempio di Vesta, come da Ovidio si dice nel primo de'Fasti v. 708. e seg.

Fratres de gente Deorum

Circa Juturnæ composuere lacus. e da Publio Vittore quivi: Templum Castorum ad Lacum Juturnæ. La cagione della cui fabbrica diffusamente si narra da Dionigi nel libro citato. La sera stessa del giorno, in cui successe il gran fatto d'armi co' Tarquini al Lago Regillo, furon veduti in Roma due giovani far guazzare i cavalli sudati nel lago di Juturna, presso il Tempio di Vesta, e diedero nuova della Vittoria. Questi furono creduti que' due giovani Dii, e perciò ivi proprio fu loro dirizzato Tempio. Lo stesso per appunto scrive Valerio nel primo cap. 8. §. 1 soggiungendovi: Junctaque fonti ædis eorum nullius hominum suam reserata patuit. Il Tempio di Vesta avanti a cui era il Lago di Juturna, fu nell' altro lato del Foro non lungi dalla Via Nova, che dal Foro andava al Velabro, come poi diremo; onde questo dei Castori nel fine del lato, che era a piè del Palatino fu di necessità, ove è posto dal Fulvio, e dal Donati; nè caglia a noi, che diversamente se ne scriva dal Volaterrano, dal Biondo, dal Marliano, e da altri, il primo de' quali a SS. Cosmo, e Damiano, il secondo, e il terzo presso S. Lorenzo in Miranda portaronlo, dei quali più oculatamente Pomponio Leto disse essere In fine Fori; di che dà anche indizio Plutarco in Silla, narrandovi l'uccisione d'Ofella da Silla ordinata nel Foro, standosene egli in disparte a veder tutto nel Tempio di Castore: Ille autem (Ofella) sollicitatus a multis in Forum venerat, quem missus a Silla Centurio jugulavit . Ipse in Castoris æde sedens , e suggesto omnia superne spectabat.

Rifatto Essere stato rifatto da Lucio Metello, scrive Ascoda Metel-nio nell' Orazione Pro Scauro. Fu finalmente rifatto, lo e da e consecrato da Tiberio, che v'inscrisse il suo nome

proprio, cioè Claudio; ed anche quel di Druso. Dione il dice nel 55. Ebbe appresso due statue, una di Quinto Tremellio, che vinse gli Ernici, l'altra eque- Statue di stre indorata di Lucio Antonio con Iscrizione di Patro- di Lucio no del Popolo Romano, Cicerone così nella sesta Filip- Antonio. pica c. 5.: In Foro L. Antonii statuam videmus, sicut illam Q. Tremellii, qui Hernicos devicit, ante Castoris . . . . Sed hæc una statua. Altera ab Equitibus Romanis equo publico, qui item adscribunt PATRONO, e non molto prima: Aspicite a sinistra (cioè a sinistra de' Rostri, verso la qual parte era il Tempio di Castore) illam equestrem statuam inauratam, in qua quid inscriptum est? OVINOVE, ET TRIGINTA TRIBVS PATRONO. Populi Romani igitur est Patronus L. Antonius? del quale n'esponiamo il Ritratto cavato da una medaglia riferita dalla Orsini (1).

Presso lo stesso Tempio essere state le Taberne. ove si vendevano Servi, fa menzione Seneca nel trattato in Sapientem etc. al c. 13. Num moleste feram. si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his, qui ad Castoris negotiantur, nequam mancipia ementes, vendentesque, quorum tabernæ pessimorum servorum turba refertæ sunt? se però Seneca non vuol dir servi ( che io non credo ) gl'istessi negozianti. Queste Taberne facil cosa è, che fossero del numero delle

vecchie .

Non lungi nel lato medesimo essere stato il Tempio di Giulio Cesare mostra efficacemente il Donati saris. coll' autorità di Ovidio nella seconda Elegia del libro secondo De Ponto.

Fratribus assimilis, quos proxima Templa tenentes Divus ab excelsa Julius æde videt;

e dal medesimo nel ultimo delle metamorfosi, ove si accenna quel Tempio a fronte del Campidoglio.

. . . . Ut semper Capitolia nostra, Forumque

Divus ab excelsa prospectet Julius æde. o di Stazio nel principio delle Selve, ove descrivendo il Cavallo di Domiziano posto in mezzo al Foro, e volto verso il Palatino, dice essergli stato quasi incontro:

Hinc obvia limina pandit

<sup>(1)</sup> Si yeda la medaglia n. 19.

470

Oui fessus bellis adscitæ munere prolis, Primus iter nostris ostendit in æthera Divis. Sicchè fu tra il Tempio di Castore, e la Basilica Por-Ai Giulio zia. Appiano nel secondo delle Guerre Civili ne fa menzione anch'egli, dicendo esservi prima stato fatto un Altare al medesimo Giulio Cesare. Dione soggiunge nel 47. essere stato fabbricato da' Triumviri, e dichiarato Asilo, e franchigia di chi vi fuggiva. Quivi ferito da' Pretoriani Tito Vinio in un ginocchio dopo nio ferito l' uccisione di Galba, cadde, e mori. Tacito nel pricadde ivi mo delle Istorie c. 42. : Ante ædem Divi Julii jacuit appresso primo ictu. Dione il dice fabbricato presso dove fu abbruciato il suo corpo nel 47. Et ulterius in honorem Cæsaris Heroon in Foro struxerunt, in loco, ubi ipse combustus fuit. La sua faccia può vedersi nel rovescio di una medaglia di Augusto impressa prima dall' Erizzo, e poi dal Donati; la quale e questa (1).

Il lato, ch' era verso il Velabro.

## CAPO QUINTO.

 $\pm \mathbf{N}$ ell' Occidental lato del Foro, quattro strade erano portanti dal Foro altrove; dalle quali, se prima si rintracciano, e si dispongono, seguirà con facilità la notizia delle altre cose. Furono queste il Vico Giugario, il Tusco, la Via detta nuova, ed un ramo della Sacra .

Il Vico Giugario essere stato a pie del Monte Capitolino tra la porta Carmentale, ed il Foro dice il Vicus Ju-Marliano: né può negarsi, essendo chiarissime le pagarius . role di Livio nel settimo della terza c. 31.: Ab æde Apollinis boves fæminæ albæ duæ Porta Carmentali in Urbem ductæ . . . Virginum ordinem sequebantur decemviri coronati laurea prætextatique. A porta Jugario Vico in forum venere etc., e che andasse nel Foro senza discostarsi dal Campidoglio, eccolo dallo stesso Scrittore nel quinto della quarta c. 18. : Saxum ingens sive imbribus, sive motu terræ leniore, quam

<sup>(1)</sup> Meglio di questi due la dà il Morelli, secondo il qua le da noi si riporta al n. 20.

ut alioqui sentiretur, labefactatum, in Vicum Jugarium ex Capitolio procidit, et multos oppressit. Trasse il nome, o da giuochi, che ivi si facevano, o dall' altare che vi era di Giunone Giuga, la nis Juga quale ai Matrimonj sovrastava secondo Festo. Fu an- in V. J. che detto Turario, o piuttosto il Turario gli fu appres- Vicus Thurariso, seguendosi in Vittore: Vicus Jugarius, item et us. Thurarius, ubi sunt aræ Opis, et Cereris cum signo AraOpis, Vertumni; de' quali due Altari fa anche testimonian- et Cereris za l'antico Calendario allegato dal Giraldi nel suo et Saturni sotto i dieci di Agosto: Aræ Opis, et Saturni in Vi- in V. J. co Jugario. Nel Giugario fu anche il Tempio di Opi, e Saturno, così posti da Vittore : Ædis Opis, et Saturni in Vico Jugario; il quale essere stato il medesimo Tempio di Saturno, che servi d' Erario, posto presso al Clivo Capitolino, si afferma dal Fulvio, giudicato da esso dove gli anni addietro fu la Chiesa di S. Salvatore in Erario incontro a S. Maria in Porti- S. Salva-S. Salvatore in Arario incontro a S. Maria in Fortico, detto anche in Statera per la stadera, che nell'Era- Arario, rio di Saturno tenevasi; ma essendo l'Erario di Sa- et in Staturno stato nel Foro, il conceder ciò sarebbe un tera. por nel Foro il Vico Giugario stesso, tutto il Velabro, e mille altri luoghi, che n' erano fuori, come per appunto senti il Baronio. Dicasi dunque, che se ben scrive Macrobio nel c. 10. del terzo de' Saturnali essere stato solito a Saturno, e ad Opi sagrificare, e far festa in un tempo stesso, non è però, che non avesse Saturno Tempio alcuno suo proprio, e diverso dal comune ; onde fu Tempio differente questo dall'altro dedicato a Saturno solo nel Foro, di cui non anderà molto, che tratteremo. Quindi a differenza del proprio di Saturno si soleva il comune chiamar Tempio d'Opi, e serviva per erario de' Cittadini. Così nella prima Filippica Cicerone c. 7. Pecunia uti- erario nam ad Opis maneret! cruenta illa quidem, sed his particotemporibus cum iis, quorum est, non redditur ne-lare. cessaria: e nella seconda c. 14.: qui maximo te ære alieno ad ædem Opis liberasti; qui per easdem tabulas innumerabilem pecuniam dissipavisti; ad quem e domo Cæsaris tam multa delata sunt etc.

L' Equimelio fu nel Vico Giugario di necessità; Rquimeperchè era sotto il Campidoglio. Livio nell' ottavo del- lium. la quarta c. 18.: Substructionem super Æquimelium in Capitolio etc. locaverunt: e che fosse dalla parte

del Vico Gingario si mostra dal medesimo nel quarto della terza c. 23.: Romæ fædum incendium per duas noctes ac diem unum tenuit, solo æquata omnia inter Salinas, ac Portam Carmentalem cum Equimelio, Jugarioque Vico etc. Fu non Vico, siccome altri disse, ma piazza fatta della casa di Spurio Melio condannato a morte per sospetto di tirannide affettata. Livio nel quarto c. 8.: Domum deinde, ut monumento area esset oppressæ nefariæ spei, dirui extemplo jussit; id Æquimelium appellatum est. Ne diversamente si legge nel quarto di Varrone, e nell' Orazione di Cicerone per la sua Casa.

Vicus Thuscus .

Il Vico Tusco, che nello stesso lato si apriva fu al parere del Fulvio quanto di Valle era tra il Palatino, e il Campidoglio di là dal Foro, per l'autorita di Dionigi nel quinto: His Senatus locum in Urbe ad ædificandum dedit Vallem Palatinum inter. et Capitolinum colles quatuor ferme stadiis protensam, qui usque ad nostram ætatem Tuscus Vicus Romana lingua vocatur, qua transitur a Foro in Circum Maximum. Il Marliano all'incontro dice Vico Tusco quella sola via, che dalle radici del Palatino portava al Velabro; e che il Vico Tusco fosse una sola via, e non la valle tutta, da più luoghi di Livio s'insegna assai chiaro: ma il concordare l'uno, e l'altro non è difficile. Tutta la valle detta prima Velabro potè da' Toscani, che poi vi abitarono, prendere il nome di Vico Tusco, o Valle Tusca; ma secondo il solito di tutti i luoghi ampi, de' quali diverse parti prendendo a poco a poco nomi particolari, lasciano in una parte sola ristretto l'antico, non è strano, che di tutta quella Valle ad un sol Vico, o strada il nome di Tusco restasse, e ad una, o due sole quel di Velabro: ma che il Vico Tusco alle radici del Palatino cominciasse non è possibile. Riusciva nel Velabro, da cui nel Foro Boario si perveniva. Livio nel settimo della terza c. 31.: In, Foro pompa constitit, et per manus reste data, Virgines sonum vocis, pulsu pedum modulantes incesserunt. Inde Vico Tusco, Velabroque per Boarium Forum in Clivum Publicum etc., e Porfirio nella terza Satira del secondo libro di Orazio v. 228 Tuscus dicitur Vicus, qua itur Velabrum. E se il Foro Boario stava a piè del Palatino anche esso, come si poteva dal Vico Tusco al Boario lungo sempre

le radici del Palatino passar per il Velabro, il quale dal Vico Giugario (come poi vedremo) tendeva al Foro Boario, e quindi al Circo Massimo? anzi nel condursi le pompe de' Giuochi dal Foro al Circo (per la qual via quelle Vergini dovettero passare) non si attraversava un poco di Velabro solo, ma per qualche considerabile spazio del medesimo vi si andava a dirittura. Così cantano i versi d'Ovidio nel sesto de' Fasti v. 405.

Qua Velabra solent in Circum ducere pompas, Nil præter salices, crassaque canna fuit.

Così anche della pompa del trionfo di Cesare, dice Svetonio nel 37. Gallici Triumphi die Velabrum prætervehens pene curru excussus est axe diffracto. Dunque intorno al mezzo della valle, non lungi molto dal Vico Giugario, può sicuramente collocarsi, perchè più verso il Palatino era, come diremo or ora, la Via nuova. Così dal Foro potè andar diritto quasi al principio; o al mezzo del Velabro: ma crederemo noi, che nel Velabro terminasse? Io per me non posso immaginarlomi così breve, essendo solito delle strade principali nell' imboccar in un' altra attraversari la, e passando oltre farvi crociera. Anzi avendo dell' inverisimile, che in faccia a' Ponti non fosse alcuna strada o corta, o diritta, il Ponte di S. Maria, detto prima Senatorio, che oggi è rotto, mi fa pensare, che il Vico Tusco non a dirittura, ma distortamente all'antica fin là giungesse, se non collo stesso nome sempre di Tusco, almeno con diverso. Essersi fatti in quel Vico lavori, non di seta, come altri disse, ma di lana, Vi si lasi accenna da Marziale nell' Epigramma 28. dell' undecímo:

Nec nisi prima velit de Tusco vellera Vico (1). E da Giovenale nella sesta Satira v. 289.

. . . . . et vellere Tusco (2).

Vexatæ duræque manus....

<sup>(1)</sup> In altri testi, che forse sono i migliori si legge. Nec nisi prima velit de Tusco Serica Vico: onde ayrebbe torto il Nardini di riprovar quelli, che asserirono essersi fatti nel Vico Tusco lavori di seta.

<sup>(2)</sup> Questo passo di Giovenale non può intendersi del Vico Tusco; ma della lana Toscana, e perciò si porta qui male a proposito : ecco le parole del Boeta v. 287. e seg.

E le Taberne lance, ch' essere state quivi presse nel trattar del Velabro si mostrerà, dan forza all' indizio. Da Orazio nella Satira terza del lib. 2. v. 228. vi

E di unguenti . si pongono unguentarj, e genti empie:

Vi erano Meretrici,e dicevasi Iurario .

Unguentarius, ac Thusci turba impia Vici; Ove Porfirio soggiunge Ubi harum rerum mercatores, idest, unguentarii consistunt. Acrone: Turbam autem impiam, aut negotiatores accipimus, aut lenones; e poco dopo: Deinde quod in Vico Thurario ante meretrices prostabant, nomen Vico dederat. Nè qui solo, ma anche sopra dà nome di Turario al Vico Tusco: Thusci ideo, quia nunc Vicus Thurarius dicitur: ond'è facile, che del Tusco intenda Vittore nel porre il Turario presso al Giugario.

Derivazione del nome Del nome del Vico Varrone ha senso diverso dal già portato da Dionigi, dicendolo nomato dai Tusci, che vennero con Cele Vibenna in ajuto di Romolo; a cui fu dato per abitazione il Celio; ma poi per sospetto furono trasportati nel basso tra il Palatino, e il Campidoglio. Livio consente con Dionigi, Tacito con Varrone, variando però il tempo del fatto, che non sotto Romolo, ma sotto Tarquinio Prisco scrive avvenuto.

Segno di Vertunno Esservi stato il Segno di Vertunno da Varrone si dice nel quarto c. 8.: Ab eis dictus Vicus Thuscus, et ideo ibi Vortumnum stare, quod is Deus Etruriæ. Nè da Properzio si dice meno chiaro nell' Elegia seconda del 4. libro.

Tuscus ego et Tuscis orior, nec pænitet inter. Prælia Volsinos deseruisse focos.

Nec me turba juvat, nec templo lætor eburno; Romanum satis est posse videre Forum.

Donde raccolgasi, che non ostanti le distortezze solite delle strade antiche, si poteva da quel segno vedere il Foro: ma il segno di Vertunno essere stato nel Vico Turario, dice Asconio nella seconda azione contro Verre lib. 1. c. 59.: Signum Vertumni in

Præstabat castas humili fortuna Latinas Quondam, nec vitiis contingi parva sinebat Tecta labor, somnique breves, et vellere Tusco Vexatæ daræque manus, ao proximus urbi Hannibal et stantes Collina in turre mariti, ultimo Vico Thurario est sub Basilicæ angulo flectentibus se ad postremam dexteram partem; ove se il Vico detto Turario fu lo stesso, che il Tusco, secondo Acrone, va bene, che quivi fosse il segno di Vertunno, e potè essere sulla crociera del Vico Tusco, e del Velabro, sicchè le pompe sull'incontro di quel segno voltassero per il Velabro verso il Circo, in conformità di quello che Cicerone dice nella medesima seconda azione contro Verre lib. 1. c. 50. Ouis a signo Vertumni in Circum maximum venit, quin is unoquoque gradu de avaritia tua commoneretur? di là dalla quale intersezione, o crociera non avere durato il nome di Turario al Vico Tusco, le parole d' Asconio in ultimo Vico Thurario fanno indizio; e se Vittore pone il Tempio, non il segno nel Vico Tusco: ædis Vertumni in Vico Thusco, a cui accresce credito Festo, che alla parola Picti diee: Ejus rei argumentum est pictura in æde Vertumni, et Consi, quarum in altera M. Fulvius Flaccus, in altera C. Papirius Cursor triumphantes ita picti sunt, si potrebbe dire, che oltre il segno nel Vico Tusco fosse anche il Tempio fattovi da' Mercadanti, ma in altra parte del Vico, mentre il segno stava in un angolo, da cui vedevasi il Foro; ma lascio io volentieri la disputa a maggiori dottrine. Fu questo un Dio particolare degli Etrusci, secondo Varrone, Fu secondo Properzio nell' Elegia seconda del quarto libro così detto, perchè al tempo di Tarquinio Prisco per il sagrifizio, che a lui fu fatto, si pote far ritornare il Tevere, inondante allora il piano del Velabro, al letto, in cui è oggi:

At postquam ille suis tantum concessit alumnis,

Vertumnus verso dicor ab amne Deus,

A che consentendo Ovidio nel sesto de' Fasti v. 410. dice:

Nomen ab averso cœperat amne Deus.
Asconio diversamente parlandone dice nel luogo portato sopra: Vertumnus autem Deus invertendarum rerum est, id est Mercaturæ, come anche Acrone e Porfirio spiegano nell' ultima Epistola del primo libro di Orazio, e perciò era posto in quelle strade piene di traffichi.

Dove il Vico Tusco, e il maggior Velabro s'in-Basilica tersecavano (se però il Vico Tusco, e il Turario funia.

rono uno stesso), facilmente fu nel destro angolo la Basilica Sempronia col segno di Vertunno; non potendo verisimilmente la Basilica toccata da Asconio e portata sopra, essere altra, che questa; come dal quarto della quinta di Livio c. 14. si raccoglie : Ti. Sempronius ex ea pecunia, quæ ipsi attributa erat. ædes P. Africani pone veteres ad Vertumni Signum, lanienasque et tabernas conjunctas in publicum emit, Basilicamque faciendam curavit, quæ postea Sempronia appellata est, e come ho poi visto avere prima di me osservato il Donati; la quale Basilica essendo fatta in luogo di traffichi, e specialmente di lana ( forse per liti mercantili, o per comodità del negoziare ), in qual miglior luogo fatta può dirsi, che nel Vico Tusco! anzi andando le pompe dal Segno di Vertunno, che gli era nell'angolo. al Circo Massimo, segue essere quel Segno stato colla Basilica sulla crociera, alla quale andandosi dal Foro per il Vico Tusco, s' indirizzava indi al Circo per il Velabro.

ViaNova.

La via detta *Nuova* dal Foro presso al Tempio di Vesta portava anch' ella al Velabro. Gosì canta Ovidio nel sesto de' Fasti v. 305.

Forte revertebar festis Vestalibus illa,

Qua Nova Romano nunc via juncta Foro est. E Varrone disse nel quarto c. 7.: Cujus vestigia, quod ea, qua tum itur Velabrum: et unde ascendebant ad rumam Nova via, lucus est, et Sacellum Larum, e nel quinto c. 3. Hoc sacrificium (d'Acca Laurenzia) fit in Velabro, qua in Novam viam exitur, ut ajunt quidam, ad sepulcrum Accæ. Cicerone così nel primo De Divinatione c. 45. Nam non multo ante Urbem captam exaudita vox est a Luco Vestæ, qui a Palatii radice in Novam viam, devexus est: Ut muri, et portæ reficerentur etc., e Livio nel quinto c. 18. Eodem anno Marcus Cæditius de plebe nuntiavit Tribunis se in Nova via, ubi nunc Sacellum est supra ædem Vestæ, vocem noctis silentio audisse etc. Questa, che se bene antichissima, fu sempre detta Nuova via, come nello stesso libro Varrone scrive, ut Novæ viæ, quæ via jam diu vetus, non potè essere alle radici del Palatino nell'angolo del Foro; perchè portava al Velabro, e da quella parte si andava, come sopra

ho detto, non al Velabro, ma al Foro Boario dirittamente: onde lungi alquanto dal Palatino verso il Vico Tusco, che al Velabro portava anch' esso, aveva l'imbocco; e per dimostrazione più aperta, fralle radici del Palatino, e la Via Nuova essere stato di mezzo il Bosco, e il Tempio di Vesta, insegnano le parole poco fa portate di Cicerone. Dal Marliano si descrive in faccia al Tempio di Giove Statore; ma, se in faccia a quel Tempio, come avrebbe potuto correre dal Foro al Velabro? il Tempio non era nel Foro, donde la Via Nuova principiava, e se stato anche vi fosse, in faccia al Palatino cominciando, sarebbe la Via Nuova andata verso il Campidoglio; nè il Bosco di Vesta dalle radici del Palazzo sarà stato volto verso essa; e se dove fu il Tempio di Giove Statore, fu anche la Via Nuova, le parole di Livio nel primo, che abitando Tarquinio Prisco ad Jovis Statoris ædem, Tanaquil sua moglie parlò al popolo per una finestra in Novam viam versus, sono superflue, anzi mal poste; perchè in buon senso dinotano quella finestra essere stata non nella principal faccia della casa, ad Jovis Statoris ædem; ma in altra Quando rispondente altrove, cioè nella nuova Via, la quale futta. vien però da Livio supposta in altra parte. Per dirne intero il mio senso, giacchè ella vi era fin dal tempo di Tarquinio Prisco, e si diceva allora Nuova, l'aprì facilmente quel Re medesimo coll'occasione della Chiavica, che dal Foro al Tevere fece fare, per la cui gran volta, la quale non potè farsi sotterra, fu di mestiero aprir di sopra, tanto maggiormente, che le chiaviche in que' primi tempi non passavano setto alcuno edifizio, ma erano, come Livio scrive nel fin del quinto, per publicum ductæ. Chi dalla bocca di quella gran Chiavica, la quale sotto la rotonda Chiesetta di S. Stefano si apre sul Tevere, e presso a San Giorgio in Velabro, si vede passare, osserva bene verso l'antico Foro l'indirizzo, vi ravvisa anche il filo dell'antica nuova via . Al parer del Fulvio, e di altri torceva ella verso il Circo Massimo, e passandolo perveniva alle Terme Antoniane, ch'essere state sulla Via Nuova Sparziano racconta : ma quella dicasi pur col Marliano, e con altri Via Nuova diversa, fatta gran tempo dopo da Caracalla, Tom.II.

di cui nella Regione duodecima ragionerò, ed intan-

to terminiamo questa col Velabro.

Ajus Locutius .

Fu nella Nuova Via il Tempio d'Ajo Locuzio. fabbricatovi dopo l'incursione de Galli per la voce. che prima si era udita, come coll'autorità di Cicerone, e di Livio ho detto. Il medesimo Livio nel fine del quinto c. 29.: Expiandæ etiam vocis nocturnæ, quæ nuncia cladis ante bellum Gallicum audita, neglectaque esset, mentio, illata, jussumque Templum in Nova via Ajo Locutio fieri . Il qual Tempio è detto della Fama da Plutarco in Camillo; e non Tempio, ma Altare si legge nel citato luogo di Cicerone ( De Divin. 1. c. 45. ): Ara enim Ajo loquenti, quam septam vidimus, adversus eum locum consecrata est.

Ramo della via Sacra,

Finalmente nell'angolo del Foro, ch'era a piè del Palatino, è credibile, che un'altra Via si aprisse, solendo per lo più negli angoli delle piazze essere strade. Di questa il principio essere stato un ramo della Sacra a me sembra, nè senza buone congetture. Già dicemmo con Festo in voc. Sacram viam: Itaque ne eatenus quidem, ut vulgus opinatur, Sacra appellanda est a Regia ad domum Regis Sacrificuli, sed etiam a Regis domo ad Sacellum Streniæ, et rursus a Regia usque in Arcem. La parte dunque da noi non spiegata a Regia in Arcem resta si spieghi. Non era questa cognita al volgo, perchè passava per lo mezzo del Foro dal lato Orientale all' Occidentale, cioè dall' Arco Fabiano al Tempio di Vesta. Così la guida del libro di Ovidio nell' Elegia prima del 3. Tristium v. 27. e seg. dal Foro di Cesare entrando nel maggiore s'incamina per la Via Sacra, e giunge a quel Tempio (1).

Paruit et ducens : hæc sunt Fora Cæsaris, inquit, Hæc est, a Sacris, quæ via nomen habet.

Hic locus est Vestæ, qui Pallada servat, et ignem, Hæc fuit antiqui Regia parva Numæ.

Qui la Via Sacra torceudo saliva alla Rocca, nè vi è alcun dubbio; ma dall'altro lato del Tempio di

<sup>(1)</sup> Circa quello, che in questo luogo si dice della Via Sacra, si veda la nota apposta dove si trattò particolarmente di quella Via, Tomo I. pag. 271. e seg.

Vesta essendo l'altra via per andare alla porta vecchia del Palazzo, e per il Clivo, detto anch' egli Sa-cro all'antica Roma quadrata, al Palagio Augustale, e al Tempio di Apollo, fu anch' ella o per adulazione, o per venerazione, o per altro chiamata Sacra. Da Plutarco in Cicerone si dice assai aperto: In Templo Jovis' Statoris, quod erectum est juxta principium Sacræ viæ, quæ Palatium respicit. Il qual principio non potè essere quella somma Sacra Via, ch' era di là da Santa Maria Nuova, nè l'altro capo presso S. Lorenzo in Miranda, ne' quali luoghi essere stato il Tempio di Giove Statore, e l'antica porta del Palatino, sicchè per andarvi il libro di Ovidio passasse presso al Tempio di Vesta, non è possibile; nè avrebbe potuto Tarquinio Prisco abitar fra quel Tempio, e la Nuova Via: segue dunque, che di un altro principio di Via Sacra Plutarco intenda, cioè di quella, quæ Palatium respicit; e più sotto egli dice : E Palatio Consul Lentulum sumit , eumque ner viam Sacram, mediumque Forum adducit; ma assai più apertamente Dionigi nel secondo, ove narra il Tempio di Giove Statore da Romolo edificato ad Portam Mugoniam, unde per viam Sacram Palatium aditur. Supposto l'equivoco nel nome di quella porta, come nel primo libro già discorsi, e conchiusi, non di altra via Sacra, che di questa può intendere, essendo impossibile, che la casa di Tarquinio Prisco fosse dov' è l' Arco di Tito, e avesse finestre nella Via Nuova. Perciò il libro di Ovidio segue di là dal Tempio di Vesta il cammino a destra di quel Tempio, e Bosco, torcendo, in vece di salir dirittamente il Colle, al lato del Tempio di Castore,

Inde petens dextram, Porta est, ait, ista Palati; Hic Stator: hoc primum condita Roma loco est.

Marziale inviando anch' egli alla libreria Palatina di Apollo il suo primo libro di Epigrammi, gli fa far lo stesso viaggio, e chiama Sacro quel Clivo nell' Epigramma 70.

Quæris iter? dicam, vicinum Castora, canæ Transibis Vestæ, virgineamque domum.

Inde sacro veneranda petes Pallatia Clivo etc. Ma o Sacra, o non Sacra, che questa via si dicesse veramente, non può negarsi, che aprendosi in quell' estremità del Foro presso al Tempio di Castore, e Domus L. Tarq. Regis. quel di Vesta lungo la falda del Palatino, in breve non giungesse al Tempio di Giove Statore, e alla porta antica del Palazzo; avanti al qual Tempio abitando Tarquinio Prisco potè avere finestre, che dall'altra parte sporgessero nella via Nuova. Così può stabilirsi, che fra l'una via, e l'altra dietro al Tempio, ed al Bosco di Vesta, Tarquinio Prisco abitasse, giacchè nel Foro non abitò; e questa via, che ramo della Sacra si è detta, o guidava al Foro Boario dirittamente, o piuttosto entrava in quella, che già dissi con Asconio andare per il Volcanale, e per la falda del Palatino al Circo, e dividere le Regioni quarta, e decima dall'ottava. Se tale architettura, e disposizione di strade sembra vana, provi pure altri a situarle altrimente, ed a concordarvi ciò, che di esse vie, e delle fabbriche si legge negli Scrittori antichi; che io prometto (quando una tal concordia vi si vegga ) appagarmene, e seguir volentieri l'altrui sentenza. Intanto colla casa di Publicola; e col Tempio della Vittoria, che in questa Regione da Vittore, e da Rufo si contano, quanto finora si è supposto maggiormente si conferma.

Ædse Victoriæ

> sì afferma Iginio allegato, e seguito da Asconio nella Pisoniana c. 22. P. Val. Volesi filio Publicolæ ædes publicas sub Velia, ubi nunc ædes Victoriæ est, populum ex lege, quam ipse tulerat, concessisse; e Plutarco in Publicola: Domumque priore minus splendidam ædificavit, ubi nunc templum est et Vicus publicus dicitur; il qual Fano, o Tem-

> lia, dove prima fu la casa di Valerio Publicola. Co-

Il Tempio della Vittoria fu fabbricato sotto Ve-

Publicolas sisse; e Flutarco in Flublicola; Domumque priosub Velia re minus splendidam ædificavit, ubi nunc templum
est et Vicus publicus dicitur; il qual Fano, o Tempio essere quello, che Igino dice della Vittoria a me
sembra certo; e se quella casa fu sotto Velia, e Velia, come già si è provato, risguardava il Foro, di
necessità fu non lungi dal Tempio di Giove Statore,
e dalla Porta del Palazzo; il che si conferma di più
da Festo nel 17. libro: sed porta Romana instituta
est a Romulo infimo Clivo Victoriæ; ed il Vico
da Plutarco detto Publico essere la via descritta da
Dionigi, e da noi tante volte detta dalla Sacra al Circo è assai verisimile; la quale se Vico Publico da
Plutarco si dice, vico anche Publico si noma da Livio nel secondo c. 4. Delata confestim materia omnis infra Veliam, et ubi nunc Vicus Publicus est,

Domus in infimo Clivo ædificata; che infimo Cli- Vico Puvo della Vittoria si dice da Festo, e forse non Pub-blico, blico, ma Pubblicio correttamente l'eggendosi deve Publicio. dirsi, di che altrove. So che altri mosso da un manoscritto di Livio nel quale in vece delle parole recitate, ubi nunc Vicus publicus est; con aperta scorrezione leggevasi, ubi nunc vice Pocæ est, argomenta doversi ivi leggere, ubi nunc Vicepotæ est, e così l'altre di Plutarco et vicus publicus dicitur, emenda, et Vicepota dicitur. Ma non trovandosi notizia di tale Dea ( quando non debba veramente leggersi Ubi nunc Victoriæ est, che ha del probabile ) non ardisco io di rifiutare le lezioni vulgate, ed in specie quella di Livio, che oltre l'avere senso piano, e diritto, ha del Vico, e del Clivo Pubblico, o Pubblicio tra Velia, e l'Aventino buoni rincontri; de' quali spero nella Regione decimaterza compire di discorrere.

La Casa di Publicola sotto Velia essere stata fab. Casa di bricata a spese del Pubblico, ed esserle per privile- Publicogio fatta la porta, che diversamente dall'altre si apri-cata aspe va in fuori, scrive Asconio nella Pisoniana c. 22. : se publi-Valerio Maximo ut Antias tradidit inter alios ho-che, la nores domus quoque publice ædificata est in Pala-si apriva tio, cujus exitus, quo magis insignis esset, in pu-in fuora. blicum versus declinaretur, hoc est, extra privatum

aperiretur .

Del Tempio della Vittoria Livio nel lib. 10. c.24. fa edificatore Postumio Console: Ædem Victoriæ, quam cedilis curulis ex multatitia pecunia faciendam curaverat, dedicavit; ma se questo fosse, oppur l'altro. ch' era sul Palatino, io non mi arrischio a giudicarne. Un altro Tempietto esserle stato fatto appresso da Catone, scrive il medesimo Livio nel quinto della quarta c. 9. Iisdem diebus, Ædiculam Victorice Virginis prope ædem Victoriæ M. Porcius Adicula Cato dedicavit, biennio postquam vovit; ch' essere Virginis. stato quivi insegnano Rufo, e Vittore, della qual Vittoria l'Orsini pone la seguente medaglia nella famiglia Porzia (1); ma è ormai tempo di tornarcene sul Foro.

<sup>(1)</sup> Si veda la medaglia segnata num. 21.

Il Lago di Juturna presso al Tempio di Castore fu fonte, che dalle radici del Palatino sorgendo turnas . faceva ivi laguna breve, ma profonda, come da Dionigi nel 6. è descritta. Oggi non se ne vede vestigio, perchè ripieno, e alzato il sito, l'acqua ha pigliata via sotterranea. Alcuni l'immaginano quella, che presso a S. Giorgio in Velabro si vede, che sotto terra va al Tevere. Dicono altri quella di San Giorgio essere acqua della Cloaca Massima, nè può negarsi; ma perchè è un gran capo, vi può essere mista quella di Juturna.

Templum Vestæ.

Il Tempio di Vesta fu presso al medesimo Lago, o fonte. Così oltre molte autorità, che lascio di addurre, scrive Dionigi nel sesto, parlando di Castore, e di Polluce conducenti i Cavalli sudati ad fontem, qui apud ædem Vestæ scaturiens parvam, sed profundam facit lacunam. Nè solo Tempio ebbe Vesta ivi, ma e Bosco, ed Atrio. Il Tempio parve al Biondo, che fosse la rotonda Chiesetta di S. Stefano. ch' è sul Tevere poco lungi dalla Scuola Greca, ingannato forse da quella forma rotonda: giacchè di simil forma essere stato, dice Ovidio ne' Fasti, e somiglianti a quel Tempietto se ne veggono l'imagini ne' roversci di più antiche medaglie (1). Ma se Ve-

Vidimus flavum Tiberim retortis Littore Etrusco violenter undis, Ire dejectum monumenta regis, TEMPLAQUE VESTAE;

sostennero la stessa opinione, malgrado il consenso unanime degli antichi Scrittori, che pongono il Tempio di Vesta alle falde del Palatino, e malgrado l'impossibilità fisica, che dove oggi si vede il Tempio rotondo alla Bocca della Verità, fosse da Numa edificato quello di Vesta. Imperciocchè a' tempi di quel Re era tutto quello spazio occupato dal Te-

vere e dalla palude detta Velabro.

<sup>(1)</sup> Il Ficoroni e il Venuti ingannati da quel passo di Orazio ( lib. 1. Od. 2. ):

Non è però impossibile, che a Vesta fosse sacro quel Tempio, ma è certo che era diverso da quello dove erano le Vestali, e dove si conservava il Palladio. I passi che il Nardini riporta sono senza replica, e questi tutti pongono il celebre Tempio di Vesta fra il Palatino e la via Nuova, cioè non lungi da quello di Castore. Anzi pare, che il Nardini stesso lo allontani troppo

sta ebbe il Tempio nel Foro, non giunse il foro al Tevere, anzi neppure al Velabro. Il Marliano è di senso Tempj di Vesta essere stati due ; uno , che da Dionigi nel secondo è detto fuori della Roma quadrata di Romolo, e concordemente col Biondo giudica quella rotonda Chiesetta; l'altro nel Foro alle radici del Campidoglio, dov'è oggi la Chiesetta di Santa Maria delle Grazie presso l'Ospedale; ma quanto al primo equivoco il Marliano nella quadrata Roma di Romolo, non intendendola sul Palatino, fuori del quale fu il Tempio di Vesta veramente, ma per Roma quadrata, abbracciante il Campidoglio, e li piani frapposti; la quale, come nel primo libro discorsi, non fu quadrata. Anzi le parole di Dionigi, un sol Tempio di Vesta suppongono, e quello fuori della Roma quadrata sì, ma nel mezzo fra il Palatino, e il Campidoglio, ch'è un dirlo nel Foro. Quanto del 1emal secondo, se il Tempio di Castore, e Polluce era store, sotto il Palatino, e presso il Lago di Juturna, quel Polluce. di Vesta vicino allo stesso Lago, ben può dirsi, che con vicinanza non intesa rigorosamente, fosse dalle radici del Palatino qualche poco lungi, ma il porlo nell'opposto termine sotto il Campidoglio, ha troppo di durezza. Il Fulvio lo stabilisce presso Santa Maria Liberatrice, detta prima S. Silvestro in Lacu al suo credere dal Lago di Juturna; Il cui maggiore argomento si è l'essere state trovate ivi appresso dodici Iscrizioni di Sepolture di Vergini Vestali; ma chi dirà, che quelle Vergini nel Tempio si seppellissero? Che il loro Sepolcro fosse in luogo non molto lontano dal Foro sia vero, non perciò si dee tirare il Tempio all'orlo del Palatino. Da Dionigi nel secondo è dichiarato nel mezzo dello spazio tra il Palatino, e il Tarpejo, e perciò necessariamente ver-

dal Palatino, ponendolo ove é ora S. Maria delle Grazie. Imperciocche l' Aldroaudi racconta, ( Memorie n. 3. ) che presso S. Maria Liberatrice furono a' suoi giorni trovati dodici sepoleri di Vestali con iscrizione. Conviene però notare che il Tempio di Vesta avea come il Nardini dimostra altre fabbriche annesse; e forse i sepolcri trovati a' tempi dell' Aldroandi saranno stati nel luco o bosco sacro di Vesta, il quale si sara esteso fin la mentre il Tempio stesso poteva essere più verso il Velabro.

tem imperium accipiens privatos quidem non movit

stæ .

Curiarum focos, communem vero constituit omnium unum εν τω μεταξυ του Καπιτωλιου και του Παλατιου χωριω in medio inter Capitolium, et Palatium loco jam Collibus uno circuitu in Urbem comprehensis, et in medio inter utrumque existente Foro, in quo posuit Templum, et custodem Sacrorum: secondo il qual senso va benissimo, che i Sabini dalle radici, e dalla porta vecchia del Palatino, fino al mezzo dello spazio, ch'è tra l'un Colle e l'altro, fossero rispinti indietro. In oltre il Bosco di Vesta da Cicerone è descritto a piè del Palatino sì, ma sporto verso la Via Nuova nel primo De Divinatione cap. 45.: A luco Lucus Ve- Vestæ, qui a Palatii radice in Novam viam. devexus est, ch'è un dirlo nell' Occidental lato del Foro disteso da quell' estremità di esso lato, che era sotto il Palatino verso la via Nuova, custodiamque Sacrorum (1), cioè, verso il Tempio di Vesta, ch' essere stato nell'imbocco della via Nova si accenna; siccome ce lo addita ancor Livio, mentre nel quinto c. 18. dice: Marcus Cæditius de Plebe nuntiavit Tribunis, se in Nova via, ubi nunc Sacellum est supra ædem Vestæ, vocem noctis silentio audisse etc. dimostrando quel Sacello nella Nuova via sì. ma supra ædem Vestæ; e da Ovidio nel 6. de' Fasti citato sopra si accenna il medesimo. In ultimo la morte di Galba scritta da Svetonio, da Tacito, e da Plutarco fa, che il Tempio di Vesta si vegga quivi quasi con gli occhi. Calato Galba dal Palagio Neroniano per la via Sacra nel Foro, da' Pretoriani, che dal lato orientale per la Basilica di Paolo vi sboccano, è assalito, ed ucciso presso al Lago Curzio. Vinio ferito fuggendo va a cadere avanti al Tempio di Cesare, e Pisone pur fuggendo si ricovera nel Tempio di Vesta, ch'essere però nel lato opposto a quello, donde i Pretoriani vennero, è conseguenza.

Prevedo oppormisi l'equestre statua di Domiziano descritta da Stazio nel primo delle Selve v. 32. e

<sup>(1)</sup> Questa espressione pon si trova nelle migliori edizioni .

seg. Questa nel mezzo del Foro eretta riguardava il Palazzo, e il Tempio di Vesta:

Ipse autem puro celsum caput aëre septus Templa superfulges; et prospectare videris, An nova contemptis surgant Pallatia flammis Pulchrius? an tacita vigilet face Troicus ignis? Atque exploratas jam laudet Vesta ministras? Nè poteva in un tempo mirar l'uno, e l'altro, se l'uno, e l'altro erano in lati diversi: ed io quivi interrogo parimente, se l'altura della colossea statua di Domiziano sovra base doppia,

Quæ super imposito moles geminata Colosso etc. sovrastava a' Tempj, come poteva in un tempo con faccia alzata riguardar la cima del Palatino, e avere chini gli occhi al fuoco dell'umil Tempio di Vesta? Non al Tempio antico dunque aveva volto il guardo la statua, ma a quella Vesta, che sul Palatino era avanti al Palagio Augustale, e di cui nella Regione decima si ragionerà: ma quando anche riguardante al Tempio di Vesta, ch' era nel Foro, voglia dirsi l'Augustal Palagio, era sopra quell'angolo del Foro, presso a cui era il Tempio, e il Bosco di Vesta, onde la statua all'uno, e all'altro edifizio si potè dire rivolta egualmente.

Per dispor dunque gli edifizi di questo lato nel Bosco, Foro si può primieramente dire, che nel suo princi- di Vesta pio sotto il Palatino, e sull'angolo della via detta Sa- ove foscra il Bosco di Vesta cominciando si stendesse verso sero. la via Nuova, come da Cicerone è descritto, e nella sua estremità il Tempio sull'imbocco della via; il quale benchè nel mezzo giusto dello spazio tra il Palatino, e il Tarpejo con scrupolosità puntuale di misura geometrica non si riconosca, alla qual puntualità avere avuto riguardo Dionigi non è credibile, basta che intorno alla metà di quello spazio riesca collocato in guisa, che ben potesse Dionigi ragionevolmente dirlo in quel mezzo (1).

<sup>(1)</sup> L'espressione di Dionigi riferita di sopra: ev 70 μεταξυ του Καπιτωλιου και του Παλατιου χωριώ, nel luo. go fra il Campidoglio ed il Palatino; non porta per necessità che il Tempio di Vesta fosse nel centro della valle. che è fra i due monti sopraindicati: Imperciocchè la frase

Il Tempio da Ovidio ci si descrive rotondo coe diverse me la Terra. All'intorno essere stato cinto da colonparticola ne mostrano molte medaglie, che se ne trovano. La Tempio. sua sommità si dice da Plinio nel terzo del 34. libro coperta di bronzo siracusano: Vestæ quoque ædem ipsam Syracusana superficie tegi placuisse; e per prova di quello, che dice Ovidio del Tempio di Vesta, aggiungiamo qui la medaglia della famiglia Cassia (1), uno de' quali Cassi, come scrive Asconio nella Miloniana, Vestæ Templum damnatis virginibus incestis purgavit.

Foco perenne di Vesta.

Vi si conservava, e vi si adorava un fuoco perenne, il quale vi stava non sospeso in lampada, come altri crede, ma sopra Altare; nè era fiamma ardente in olio, o in altro liquore, ma aveva sotto di se ceneri, e perciò era acceso di legna: di che è testimonianza assai buona il fatto di Emilia Vergine Vestale, narrato da Dionigi nel secondo: Hæc dicens, et e veste linea fasciam abstrahens, qua cincta erat, dicunt illam post orationem actasse in aram. eque frigido cinere, quod longe antea fuit absque scintilla, magnam per linum exisse flammam etc., ed esservi stato uno, o più focolar si può trar da Valerio nel quarto del libro quinto: Ignoscite æterni vetustissimi foci, veniamque date ignes. Che non sospeso fosse, nè in terra, ma sopra Altare, o Altari, oltre le parole portate di Dionigi, assai ben l'esprime Lucano nel primo v. 549. :

. . . . . Vestali raptus ab ara Ignis, . . . e nel nono v. 902.

Servat et Alba Lares et quorum lucet in aris Ignis adhuc Phrygius, nullique aspecta virorum Pallas in abstruso pignus memorabile templo. E Silio nel primo v. 546.:

Et nos virginea lucentes semper in ara Laomedonteæ Trojana altaria flammæ etc.

dello Scrittore di Alicarnasso potrebbe essere giusta ancorche il Tempio di Vesta fosse stato più dappresso a un monte che all' altro, come diffatti lo era più al Palatino che al Campidoglio secondo ciò che si è veduto poco anzi.

<sup>(1)</sup> Si veda il Num. 22. a. Un' altra medaglia differente da questa si ha in Domiziano, il quale forse avrà ristaurato questo Tempio, la quale si riporta al num 22. b.

Nè ignudamente sopra Altare, come gli altri fuochi de' Sacrifizi, ma sull'Altare era uno, o più basi, o foconi di creta. Valerio nel cap. 4. del lib. 4. Et æternos Vestæ focos fictilibus etiamnum vasis contentos etc., onde ai vasi, ed alle fiamme, come a

statue, servivano gli Altari per piedestalli. Nel Tempio di Vesta fu un particolar luogo detto Penus; di cui Festo così scrive lib. 16.: Pe- nus. nus vocatur locus intimus in æde Vestæ segetibus septus, qui certis diebus circa Vestalia aperitur, ii dies religiosi habentur. In vece di segetibus facilmente diceva tegetibus; così dell'Altare de' Lari disse Nevio allegato da Festo in Penem:

Theodotum compellas, qui aras Compitalibus Sedens in cella circumtectuas tegetibus

Lares ludentes peni pinxit bubulo. La quale chiusura era forse in foggia di padiglioni. Giovenale nella Satira 6. v. 117.

Ausa Palatino tegetem præferre cubili.

Del Peno dà notizia Lampridio in Llagabalo c. 6.: Et in Penum Vestæ, quod solæ virgines, solique Pontifices adeunt, irrupit etc. Ivi si conservava forse il Palladio; il quale mai non si vedeva, se si Palladio crede a Lucano già portato, e ad Erodiano rel primo libro: Plurima quoque, et pulcherrima Urbis ædificia conflagrarunt, inter quæ et Vestæ Templum, sic ut Palladium quoque conspiceretur: quod in primis colunt, atque in arcano habent Romani, Troja (ut perhibent) advectum, ac tum primum postquam in Italiam devenit, conspectum ab hominibus nostræ ætatis. Quippe raptum id Vestales virgines media Sacra via in aulam Imperatoris transtulerunt. Che dalle sole Vestali fosse veduto, o dalla sola Vestale Massima, eccone anche testimonio Lucano nel primo v. 507.

Vestalemque chorum ducit vittata Sacerdos, Trojanam soli cui fas vidisse Minervam.

Anzi che neppur le Vestali vedessero il Palladio, e l'altre cose sacre, che erano ivi, par racconto espresso di Dionigi nel secondo. Da che può cavarsi, che Lucano dica della sola Massima essere tal facoltà; ma come si apriva dunque il Peno ne'dì Vestali? Si apriva forse il padiglione, che il ricopriva, il quale tolto, restava discoperto l'armario, o il Tabernaco-

lo, ma serrato, dentro al quale potè stare il Palladio sempre nascosto. Se poi oltre al Palladio vi fosse chiuso altro, come da Dionigi si sospetta; l'incendio, che sotto l'Impero di Commodo successe in Roma, quando dalle Vergini fu portato fuori il Palladio secondo Erodiano già citato, fa congetturarne il nò; perchè se altro vi fosse stato, l'avrebbono le Vergini col Palladio portato fuori.

Atriam Vestæ. Regiz Numæ. Quello, che Atrio di Vesta si dice, fu la Regia di Numa, ove soleva quel buon Re udire il. Popolo, e tener ragione. Ovidio nel sesto de Fasti v 265.

Hic locus exiguus, qui sustinet Atria Vestæ:

Tunc erat intonsi Regia magna Numæ. E perciò Atrio Regio soleva anche dirsi. Livio nel sesto della terza Deca c. 21.: Comprehensa postea privata ædificia (neque enim tum Basilicæ erant) comprehensæ Latomiæ, Forumque piscatorium, et Atrium Regium, ædes Vestæ vix defensa est tredecim maxime servorum opera etc. Onde quella, che Regia propriamente dicevasi, essere stata diversa, come nella Regione quarta dissi, maggiormente apparisce. Ma se quella, che già fu Regia di Numa, non fu edifizio diverso dall'Atrio, come Regia Numæ, et Atrium Vestæ son posti da Vittore distintamente? Io li direi posti per mera dichiarazione, e crederei, che in un medesimo verso andassero scritti Regia Numæ, Atrium Vestæ, cioè quella, che fu prima Regia di Numa, e poi Atrio di Vesta; quando non voglia dirsi una di quelle particelle glossema de'soliti aggiungersi da' Trascrittori. Fu questo Atrio non congiunto al Tempio, ma fabbrica affatto separata, e forse qualche poco lontana, per quanto nel settimo dell'Eneide scrive Servio v. 153.: Ad Atrium autem Vestæ conveniebatur, quod a templo remotum fuerat ; e perciò nell'altro lato dell'imbocco della Via Nuova sul Foro di là dal Tempio essere stato l'Atrio, mi sembra di poter conchiudere.

Basilica Inlia Nel medesimo lato essere stata la Basilica Julia dicono il Lipsio, ed il Donati, cavandolo dalla positura del cavallo di Domiziano da Stazio descritto; il quale se posto nel mezzo del Foro riguardava il Palatino, e si dice al verso 29., e 30. che a'lati aveva due Basiliche, da uno la Julia, dall'altro quella di Paolo:

At laterum passus hinc Julia Templa tuentur, Illinc belligeri sublimis Regia Pauli;

la Basilica di Paolo Emilio gli fu a lato sinistro presso S. Adriano; onde la Giulia gli fu a destra sicumente: nè può negarsi; poichè con argomento auche più conchiudente, a mio credere, si può provare. Festo nel decimottavo libro parlando del Lago Lacus Ser-Servilio così scrive: Servilius lacus appellabatur ab vilins. eo, qui eum faciendum curaverat in principio Vici Jugari continens Basilicæ Juliæ, in quo loco fuit effigies hydræ posita a M. Agrippa. Stava dunque il lago, o vogliamo dir fonte Servilio ornato da Agrippa dell'effigie di un' Idra forse gettante acqua presso l'imbocco del Vico Giugario nel Foro; il quale fu in questo lato su l'angolo sotto il Campidoglio, e perciò la Basilica Julia presso a quel fonte fu di necessità tra il Vico Giugario, e il Tusco, cioè a dire presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie.

Ove Stazio dice Julia Templa, piace a Lipsio di leggere Julia tecta, secondo un antico manoscritto, per torre la confusione col Tempio del medesimo Giulio, il quale pur fu nel Foro, e diverso edifizio dalla Basifica. Al Donati il legger Templa non dà punto di durezza; primieramente perchè giudica essere state ancora le antiche Basiliche inaugurate come li Tempi, e Curie: secondo perchè ancora in Marziale la Basilica Julia si legge Templa nell'Epi-

gramma 38. del lib. 6.

Jam clamor, centumque viri, densusque coronœ Vulgus, et infanti Julia Templa placent; ancorche in altri testi pur di Marziale si legga Julia tecta. Io nondimeno sento volentieri col Lipsio, non leggendosi, che le Basiliche siano state mai Tempj, o inaugurate, nè dovendosi ciò credere; poichè ne' primi tempi di Roma si teneva ragione non già ne' Tempi, ma allo scoperto ne' Fori, e perciò se per comodità furono fabbricate poi le Basiliche, niuna ragione persuade, che s'inaugurassero, se ciò non si legge. Inoltre in Marziale la troppo brutta cacofonia, che ne seguirebbe Julia Templa placent, e l'anfibologia, che ne risulta col Tempio di Giulio, fanno inclinare ad eleggere la lezione Julia tecta, tanto in

Marziale, quanto in Stazio Poeti ambedue coetanei (1).

Servi quella Ba Centumviralı .

Nella Basilica Giulia essersi agitate le cause Censilica per tumvirali, oltre i versi portati di Marziale, si dichia-Le cause ra da Plinio Cecilio nell'epistola ultima del quinto libro; Descenderam in Basilicam Juliam auditurus, quibus proxima comperendinatione respondere debebam . Sedebant Judices , Centumviri (2) venerant, obversabantur advocati etc., e della medesima ragiona Quintiliano nel lib. 12. al capo quinto: Quum in Basilica Julia diceret primo Tribunali etc. In quattro Tribunali essere stata divisa quella Basilica dal medesimo Plinio nell'Ep. 33. del lib. 6. si rac-Tribuna- coglie: Quadruplici Judicio bona paterna repetebat. Sedebant Judices centum et octoginta ( tot enim quatuor consiliis conscribuntur . . . . Nam duobus Consiliis vicimus, totidem victi sumus; ma però benchè le Centumvirali cause nella Basilica si agitassero. pure alcuna volta trasportati nel Foro i Subselli si litigava allo scoperto. Quintiliano scrivendo di Porzio Latrone famoso Declamatore nel lib. 10. cap. 5. Ut quum ei summam in scholis opinionem obtinenti causa in Foro esset oranda, impense petierit, uti subsellia in Basilicam transferrentur. Ita illi Coe-

Divisa in

GABINIVS . VETTIVS PROBIANVS . V.C. PRAEF. VRB STATVAM . QVAR . BASILICAE IVLIAE . A . SR . NOVITER REPARATAE . ORNAMENTO ESSET . ADIECIT

È questi forse il Probiano che si crede essere stato Prefetto di Roma nel 378. dell' Era Volgare.

<sup>(1)</sup> Questa Basilica fu ristaurata ed ornata di una statua da Gabinio Vettio Probiano Prefetto di Roma come si ricava dalla seguente iscrizione riportata da Grutero p. 71. n. 7. e trovata non molto lungi dalle tre colonne del Comizio dette volgarmente di Giove Statore:

<sup>(2)</sup> In altri testi si legge Decemviri cioè quelli che giudicavano le liti, e che sono detti nelle iscrizioni DECEM-VIRI STLITIBVS IVDICANDIS.

lum novum fuit, ut omnis ejus eloquentia contineri tecto, ac parietibus videretur. Chi poi vuol vedere questa Basilica minutamente descritta, legga il cap. 1. del quinto libro di Vitruvio, che, com' egli dice, ne fu l'Architetto. Svetonio scrive nel 37. di Caligola, che quell' Imperadore Quin et nummos non mediocris summæ e fastigio Basilicæ Juliæ per aliquot dies sparsit in plebem. Ne argomenta il Donati, che sopra la medesima Basilica, e sopra tutto quel lato del Foro passasse il gran Ponte da Caligola fatto per andare dal Palazzo nel Campidoglio.

Del Lago Servilio, di cui si è toccato poco fa ( ed era forse posto a corrispondenza del lago di Juturna, ch' era presso l'altro estremo del lato stesso) occorre soggiungere quel, che scrive Seneca nel Trattato: Cur bonis viris etc. c. 3. Videant largum in Foro sanguinem, et supra Servilium lacum (id enim proscriptionis Sullanæ Spoliarum est ) Senatorum capita et passim vagantes per urbem percus-

sorum greges etc.

Il lato sotto il Campidoglio.

## CAPO SESTO.

uì primieramente noi veggiamo l'Arco di Severo Arcus Sequasi mezzo sotterra, da cui la bassezza dell'an- veri. tico piano ci si rappresenta, Ricordandomi averlo veduto tutto scoperto nel principio del Pontificato di Gregorio XV. quando ne fu tolta la terra, affine di fargli intorno un muro, e sotto la volta maggiore un ponte, acció si vedesse intero, e spiccato come la Colonna Trajana; ma considerato dipoi', che quel cupo sarebbe stato un ridotto d'immondizie, fu cangiato pensiero, e riempiuto di nuovo quanto a tal fine s'era cavato (1). Ha questo scolture di Guerre in basso

Pons Ca-

Servilio

spoli**ario** 

della pro scrizione

Sillana .

ligulæ.

<sup>(1)</sup> Due altre volte era stato quest' arco precedentemente scavato, cioè da Leone X. coll' assistenza di Buonarroti e quindi nel 1563.; ma tutte e due le volte si riempi di terra per la vicinanza del colle. Il Regnante Pontefice però lo fece scavare l'anno 1803. e circondollo di un forte muro onde essere per sempre scoperto. Del che se n'ha una

rilievo due per facciata, e dall' una, e dall' altra vi si legge la seguente Iscrizione, ov'è da osservarsi in quel ver-

.CAIS.LYCIO.SIPTIMIO.M.FIL.SIVIBO.PIO PIRTINACI.AYG.PATRI,PATRIAI.PARTHICO.ARABICO

so: Optimis fortissimisque Principibus, il piano del marmo assai più basso, che altrove, e dimostrante chiara la rasura di altre lettere, che prima vi erano (1). Ivi era certamente il nome di Geta, il quale Caracalla da tutt'i monumenti fe radere, come Sparziano scrive. Anzi chi accuratamente mira nelle lettere i forami del bronzo, che le guarniva, scorge evidenti vestigi di altre lettere diverse (2).

memoria nella iscrizione seguente, che ivi si vede affissa:

PIVS . VII. P. M.
RVDERIBVS CIRCVM
EGFSTIS
ARCVM RESTITVENDVM
ET MVRO SEPIENDVM
CVRAVIT AN. MDCCCIII

(1) La rasura comincia dal P. P. della terza linea.

(2) Nè Sparziano autore della vita di Geta, nè Dione parlano che Caracalla facesse radere il nome di Geta dai monumenti; anzi le parole di Sparziano sembrano volere indicare che il barbaro Augusto onorasse, o fingesse di onorare la memoria dell'estinto fratello. Così egli si esprime in Caracalla cap. 3. Ipse mortem ejus sapissime flevit .... eúmque et imaginem ejus honoravit . R in Geta c. 7. Mirum sane omnibus videbatur, quod mortem Geta toties ipse etiam fleret quoties mominis ejus mentio fieret, et

ob.rem.pvbligam.restitytam.imperiyngvb.popvli.romani.propagatym insignibys.yitytibys.xomymodep.popvli.romani.propagatym Parthico.adiabenico.pontific.ntaximo.tribynic.potest.xi.intp.xi.cos.iii.procos.yt imp.caes.nt.avrelio.l.fil.antonino.avg.pio.felici.tribynic.potest.vi.cos.procos.p.p

OPTIMIS FORTISSIMISQUE . PRINCIPIBUS

Nel mezzo del medesimo lato furono due Tempi, uno della Concordia, l'altro di Vespasiano additati da Stazio, dove il Cavallo di Domiziano v. 31., più volte detto, descrive, situando li riguardanti per Vespasiadiritto la groppa.

Terga Pater, lætoque videt Concordia vultu.

Il Tempio della Concordia, dice Festo nella parola Senatula essere stato inter Capitolium, et Forum; e Vittore nel racconto de Senatuli colle parole medesime lo nota. Da Plutarco in Camillo si dice risguardante il Foro: Postridie concione habita decretum est, ut Templum Concordiæ in rei memoriam ad Forum, et Comitium spectans ædificaretur. Il Tempio dunque dovette avere, anzi ebbe molti gradi avanti di se. Marco Tullio nella decima Filippica: Equites Romani, qui frequentissimi in gradibus Concordiæ steterant; i quali gradi cominciando a piè del monte nel Foro, di necessità alzavano

quoties imago videretur, aut statua. Laonde per conciliare i passi di Sparziano col fatto (giacche è chiara la ra-sura tanto in questo, quanto nell' altro arco al Velabro), convien credere, che Caracalla affettasse questo dolore nel vedere le immagini e la memoria di Geta appunto per toglierle, cioè che gli adulatori vedendolo così afflitto, fecero sparire l'oggetto del suo mentito dolore.

Ma tornando all' arco fu questo eretto a Settimio Severo per la vittoria Partica, e per aver soggiogato gli Arabi e gli Adiabeni ; ma egli non vi passò trionfante , poichè Sparziano nella sua vita al cap. 17. dice: Inde in Syriam rediit victor et parthicum deferentibus sibi patribus triunphum, idcirco recusavit, quod consistere in curru affectus articulari morbo non posset : filio sane concessit ut triumpharet cui Senatus Judaicum triumphum decreverat. idcirco quod et in Syria res bene gestæ fuerant a Severo. Questo monumento inciso dal Bartoli fu sufficientemente illustrato dal Suaresio, onde per non ripetere ciò che da altri si disse, l'ometto. L'essere quest'arco di marmo salino a differenza degli altri, che sono di marmo pario ha fatto si che i bassirilievi abbiano estremamente sofierto. L'attico era adorno di metalli (*Piranesi c. 1. p 3.*). I rosoni delle volte sono bellissimi e di varia forma. Dalla medaglia riportata al n. 23. si rileva che sul piano superiore vedevansi sopra un carro di bronzo la statua dell' Imperadore e de' figli tirati da sei cavalli, fra due soldati a piedi e due a cavallo.

il Tempio in qualche poco di eminenza, ed insieme lo discostavano dalla sponda del Foro alquanto su quel principio di poggio. L'antica inegualità del Colle in tempo di Camillo potè dare alle fabbriche occasione d'inegualità fra esse nei siti. Fu non lungi dalla Carcere, secondo Dione, che nel 57. scrive di Sejano: Eodemmet die Senatus coactus prope Carcerem in æde Concordiæ.

Portico antico di otto copidoglio.

Perciò è comune opinione, che avanzo del Tempio della Concordia sia quel Portico di otto colonne, lounesat- che a piè del Campidoglio presso l'Arco di Severo è toilCam- ancora in piedi, sopra il cui architrave si legge:

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS INCENDIO . CONSVMPTVM . RESTITVIT

Ma di ciò niuna congruenza persuasiva, non che prova conchiudente sembra a me vedersi. Era il Tempio della Concordia sporto sul Foro: questo portico n' era assai lungi, vedendosi molto più dentro dell' Arco di Severo. Si legge di quello Inter Capitolium, et Forum: Ouesto considerata l'altezza sua in riguardo del piano dell'Arco di Severo, che è sotterra, e del Carcere Tulliano, appare non già inter Capitolium, et Forum, ma su lo stesso Campidoglio, fuori però dell'appiombate sostruzioni della Rocca; anzi l'altre tre colonne, ohe gli sono appresso colla parola scritta nel cornicione ESTITYER, indicano indubitatamente il piano del Campidoglio alle sostruzioni soggiacente essere stato ivi. Aveva quello la faccia, ed i gradi risguardanti il Foro, e il Comizio, secondo Plutarco, e guardava a faccia il tergo del cavallo di Domiziano, secondo Stazio nel 1. delle Selve v.31.

Terga Pater, lætoque videt Concordia vultu; Ove oltre alla proprietà del Videt l'inculcarvisi di più læto vultu, non mai si potrà confar con un Tempio, il cui solo, fianco si veggia dal Foro; nè senza improprietà, e sproporzione potrà interpretarsi. Il Tempio di Saturno da Servio nel primo dell' Eneide è detto Juxta Concordiæ Templum; eppure quand'anche il Tempio di Saturno fosse stato la Chiesa di S. Adriano, che non fu, con niuna ragione Servio in un'abbondanza d'edifizi pubblici uno all'altro quasi contigui straordinaria, ci potè contrasegnar quel Tempio colla vicinanza di questo. S. Adriano verso S. Lorenzo in Miranda ebbe più fabbriche riguardevoli, ed in

ispecie la famosa Basilica di Paolo; dall'altra il Segretario del Senato, dietro i due famosi Fori di Augusto, e di Cesare, che perciò in tribus Foris S. Adriano si legge; poco lungi aveva il Carcere, e l'Arco di Severo, ed altre che o non si sanno, o il rammentarle è superfluo; e senza una gran violenza di ragione, che convinca, ardiremo dire, che il Juxta di Servio di due si lontane fabbriche fra di loro s'intenda? ma glie ne compisce l'evidenza Valeriò nel c. 7. del libro nono, narrando, che Sempronio Asellione sagrificava avanti al Tempio della Concordia nel Foro: Pro æde Concordiæ sacrificium facientem, ab ipsis altaribus fugere extra Forum coactum etc. Il Tempio di cui furono le otto colonne, non ebbe faccia, nò scala drizzata al Foro, ma al primo piano Capitolino, e chi avanti a quello faceva sagrifizio, non è possibile, che fosse nel Foro, nè che incalzato dalla turba fuggisse dal Foro.

Non mi si faccia replica col prope Carcerem di Dione portato sopra; poichè il fine di quell'Istorico essendo di dichiarare tenuto il Senato non lungi dal Carcere per potervi fare speditamente condurre Sejano, non aveva di mestiero d'un prope si stretto, bastandogli, ch' il Tempio della Concordia fosse, (ed era) il più vicino al Carcere di quelli, nei quali fu solito tenersì il Senato. Il Marliano con una Iscrizione, che in S. Giovanni Laterano dice essere, sosten-

ta il parere comune, ch'è l'appresso:

D. N. CONSTANTINO . PIO
FELICI . AC . TRIVMPHATORI
SEMPER . AVGVSTO . OB
AMPLIFICATAM . TOTO . ORBE
REMPVBLICAM . FACTIS
CONSILIISQ
S. P. Q. R
AEDEM . CONCORDIAE
VETVSTATE . COLLAPSAM
IN . MELIOREM . FACIEM OPE
RE . ET . CVLTV . SPLENDIDIORE
RESTITVERVNT (1)

<sup>(1)</sup> Questa iscrizione diceva:

Ma trattandosi qui di Tempio per la vecchiaja cadu, to, anzi migliorato di faccia, non ha corrispondenza alcuna coll'altro delle otto colonne, che si legge

D.N.CONSTANTINO.MAXIMO.PIO.FELICI.AC TRIVMPHATORI.SEMPER.AVGVSTO.OB.AMPLIFI CATAM.TOTO.ORBE.REM, PVBLICAM.FACTIS.CON S. P. Q. R. DEDICANTE.ANICIO.PAVLINO.IVNIORE.C.V.COS

ORD. PRAEF, VRBI

S.P.Q.R.
AEDEM. CONCORDIAE. VETVSTATE. COL LAPSAM . IN . MELIOREM . FACIEM . OPERE ET . CVLTV . SPLENDIDIORE . RESTITVERVNT

L' Anicio Paolino, che dedicò il Tempio della Concordia fu Console nel 334, e forse lo stesso anno Prefetto di

Ma per tornare alla questione del Tempio della Concordia , il Nardini ebbe ragione a non ammettere l'opinione di coloro, che ne riconoscevano gli avanzi nel portico delle otto colonne di granito, che si veggono sul Clivo Capitolino. Egli però s'inganno ponendolo nel basso del Foro più verso la Consolazione. Oggi non v' ha più dubbio sulla vera situazione di questo celebre edifizio: fra le tre colonne residuo del Tempio creduto di Giove Tonante, ed il Carcere si è trovata di recente la cella del Tempio della Concordia rivolta al Gomizio, e ricca di marmi preziosi. Quattro inscrizioni di bella forma tre delle quali sono votive determinano questa scoperta. In una si legge:

> M. ARTORIVS . GEMINVS LEG. CAESAR, AVG. PRAEF. AERAR. MIL CONCORDIAE

Questa che è la più conservata è dell'epoca di Augusto, il quale secondo Dione lib. 55., pag. 647. istitul l' Erario militare, di cui fu Prefetto questo M. Arterio. L'altra è frammentata in caratteri minori, e dice:

> .... lvsitaniae DESIGN pro salvte . TI. caesaris AVGVSTI . OPTIMI . AC IVSTISSIMI PRINCIPIS CONCORDIAE AVRI . P. V ARGENTI . P. X

consumato dal fuoco, e poi solo risarcito. Noi pigliandone misura alquanto più esatta diciamo, che se all'opposto dei Rostri, e del Cavallo di Domizia-

La terza è un frammento assai piccolo nel quale però rilevasi la parola CONC. La quarta è pure un frammento; ma si riconosce esser votiva.

L'interno della cella è rivestito di giallo antico e paonazzetto, ed il pavimento oltre questi marmi è lastricato
ancora di affricano. Si sono rinvenute delle colonne di giallo, e paonazzetto le qu di per la loro piccola dimensione
non potevano servire, che alla decorazione interna: si sozi
no scoperti pure moltissimi frammenti de' membri di Architettura che decoravano la eella, e fra questi parecchie basi,
tutto d' una esecuzione eccellente; ma troppo carico di ornati. Ciò mi fa credere che il Tempio della Concordia avendo sofferto per l'incendio Vitelliano fosse ristabilito da qualcuno de' Vespasiani. Imperciocche lo stile di queste basi e
degli altri frammenti si accosta di molto ad altre basi trovate nelle Terme di Tito, agli ornati dell'Arco di questo Imperadore, ed al creduto Tempio di Pallade nel Foro di Ner-

va, tutti edifizi della stessa epoca. Quanto ai passi degli antichi Scrittori riportati dal Nardini si accordano ottimamente colla situazione della fabbrica scoperta. Essa è inter Cupitolium et Forum, come dice Festo; guarda il Comizio, siccome afferma Plutarco, ed è presso il Carcere, secondo che narra Dione. Tutto ciò che nello scavo si è rinvenuto ha sofferto estremamente dal fuoco; il che prova essere stato distrutto da un incendio; Quando ciò accadesse è incerto: il vedere che la Chiesa di S. Sergio, e Bacco già ivi dappresso esistente, la quale si fa rimontare al VII. secolo, ne avea occupato una parte, potrebbe far credere che a quella epoca già fosse disfatto Ma potè dopo estendersi la Chiesa sulle rovine del Tempio della Concordia senza esserlo stata dapprincipio. Ciò si rende tanto più verisimile, che restano memorie di questo Tempio fino al 1143. nell'Ordine Romano, e memorie tali che se non intiero almeno il dimostrano in gran parte esistente. Io per me oso asserire, che la sua distruzione debba ascriversi al feroce Brancaleone nel 1257.; che diroccò quanti edifici antichi rimanevano ancora in piedi; per torre alle famiglie potenti i mezzi di fortificarvisi

Meritano ancora di essere citate fra gli oggetti rinvenuti, varie statue colossali consumate dal fuoco, di cui una sembra una Giunone. Si sa da Plinio, che questo Tempio era decorato delle opere d'insigni artefici Greci: cioè di un Batto che adora Apollo e Giunone, gruppo di Beda (Hist. Nat. lib. 34. c. 8.); di una Latona nell'atto di sostenere Apollo e Diana da lei dati alla luce, opera di Eufranore no furono i Tempi di Vespasiano, e della Concordia, ponendo quel di Vespasiano sotto le otto colonne, verremo a porgli quello della Concordia a destra alquanto più verso la Consolazione; dalle quali positure ogni inverisimilitudine, o sproporzione si esclude.

Senatulo

Fu il Tempio della Concordia da Camillo votacongiun- to, e dal Senato poi fatto; Così Plutarco in CamiltoalTem- lo, e Ovidio nel primo dei Fasti. Ebbe congiunto il Senatulo, di cui Festo lib. 19. parla così: Senacula tria fuisse Romæ, in quibus Senatus haberi solitus sit memoriæ prodidit Nicostratus in libro qui inscribitur de Senatu habendo: unum ubi nunc est ædis Concordiæ inter Capitolium, et Forum, in quo solebant Magistratus dumtaxat cum senioribus deliberare: donde traggasi, che non solo al tempo di Festo non vi era più, ma che solo vi era stato prima, che il Tempio della Concordia vi si facesse. Ben può essere, che dipoi lo stesso Tempio, in cui si teneva spesso il Senato, si solesse dire Senaculo: Quindi anche Livio nel primo della quinta dice del Portico fatto nel Clivo Capitolino c. 26. ab æde Saturni in Capitolium ad Šenaculum etc. Quivi contro Catilina, ed i compagni fu fatto il Senato. Sal-

<sup>(</sup> ibid. ); di un Esculapio ed Igia di Nicerate ( ibid. ). di un Marte e Mercurio di Pisicrate ( ibid. ) e finalmente di una Cerere, Giove, e Minerva opera di Stenide (ibid.). Vi si ammirava ancora una pittura di Nicia rappresentante Bacco ( Plin. Hist. Nat. lib., 31. c. 11. ), ed una Cassandra, pittura di Teodoro ( ibid. ). Sulla sommità del frontispizio del Tempio v'era una Vittoria, la quale dice Livio (lib. 36. c. 23.), che cadde nel quarto Consolato di M. Claudio Marcello, e secondo di M. Valerio Levino l'anno 544. di Roma; ma nel cadere rimase appesa alle altre Vittorie che stavano sotto.

Una idea del tempio della Concordia può trarsi dalla medaglia riportata al num. 24., la quale da altri senza alcun fondamento pretendesi rappresentare il Tempio di Augusto sul Palatino. L' immagine della Concordia si ha nelle medaglie della famiglia Didia, una delle quali si riporta da noi sotto il num. 25. Forse al Tempio della Concordia apparteneva l'iscrizione PACI AETERNAE riportata nel Tomo' I. pag. 284. che fu trovata presso l'arco di Settimio nel 1547., ed alla quale allude la notizia che si legge nel Vacca (Memorie n. 67.).

lustio Bel. Catil. c. 49.: Usque eo ut nonnulli equites Romani, qui præsidii caussa cum telis erant circum Concordiæ . . . . egredienti ex Senatu Cæsari gladio minitarentur; e nella seconda Filippica Cicerone: Cum in Cella Concordia, in qua me

Consule salutares sententite dicte sunt etc.

Gli fu appresso il Tempio di Saturno, il quale avanti al Clivo Capitolino essere stato fa fede Servio nel primo dell' Eneide: Ossa Orestis etc. condita ante Templum Saturni, quod est ante Clivum Capitolinum juxta Concordiæ Templum; conteste con Dionigi, che nel sesto libro addita il Tempio di Saturno nella via, per cui dal Foro si saliva al Campidoglio. Varrone prima dell'uno, e dell'altro disse nel quarto, capo 7.: Ejus vestigia (della Città di Saturno ) nunc mahent tria, quod Saturni fanum in faucibus etc. intendendo della foce del Clivo Capitolino; e Livio nel primo della quinta c. 26.: Censores. . . . et Clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt; et porticum ab æde Saturni in Capitolium etc. Esser qui stato l'Erario dei Romani consentono tutti: Macrobio nel primo dei Saturnali al c. 8. Ædem vero Saturni ærarium Romani esse voluerunt . Solino nel c. 2. Adem etiam quæ Saturni ærarium fertur, comites ejus ( di Ercole ) condiderunt in honorem Saturni. Plutarco in Publicola: Ærarium Saturni ædem constituit, quæ hodie etiam manet; e Servio nel secondo della Georgica v. 502. : Populi tabularia, ubi actus publici continentur, significat autem Templum Saturni, in quo et ærarium fuerat, et ubi reponebantur acta, quæ susceptis liberis faciebant parentes. Quindi il Fulvio stimo, come sopra dissi, l'antico Tempio di Saturno essere stato la Chiesa di S. Salvatore presso all' Ospedale di S. Maria in Portico; perchè era cognominato in Erario, et in Statera, ma già risposi, che portare il Foro fin là non era possibile; e che il Tempio di Saturno fosse nel Foro, oltre le autorità di Dionigi, e d'altri toccate pure ora, chiaramente il dice Livio nel primo della quinta c. 21.; Et Arcus interdiu sereno cœlo super ædem Saturni in Foro Romano intentus etc., ed Asconio nell' argomento della Miloniana: Sedebat eo tempore Cn. Pompejus ad ærarium, perturbatusque erat eodem

Templum

illo clamore etc., e più sotto: Præsidia in Foro, et circa omnes Fori aditus Pompejus disposuit: ipse pro ærario, ut pridie, consedit septus etc., ed è precetto di Vitruvio nel lib. 5., che l'Erario sia nel Foro.

Chiesa di S.Adriano.

La comune opinione si è col Marliano, che il Tempio di Saturno con l'Erario fosse quello, che la Chiesa di S. Adriano oggi è detto (1). Si giudica però, che due Tempi di Saturno fossero anticamente, uno nel Vico Giugario, che S. Salvatore in Erario s' è poi chiamato: l'altro nel Foro dove è Santo Adriano; il primo edificato da Tazio, l'altro da Tarquinio. L'antico Erario si dice stato prima in quello, trasportato di poi in questo. Ma tal sentenza è piena d'incespi. Primieramente qual fosse il Tempio edificato da Tazio, non può affermarsi; onde l'immaginarlo in S. Salvatore in Erario ha del chimerico; e se al tempo di Publicola, da cui fu determinato l'Erario nel Tempio di Saturno, l'uno, e l'altro dei due Tempj era in piedi, per qual cagione l'Erario non fu posto nel bel principio in questo del Foro? Non essere stato mutato mai l'Erario da quel Tempio, in cui fu posto da Publicola, le parole di Plutarco in Publicola suonano assai chiaro: Ærarium Saturni ædem constituit, quæ hodie etiam manet: Anzi queste, in cui l'Erario si dice trasportato di poi, essere stato il Tempio antichissimo di Saturno fa fede Solino nel c. 2. Ædem etiam, quæ Saturni ærarium fertur, comites ejus (di Ercole) condiderunt, spalleggiato da due più antiche autorità del sesto di Dionigi, e del quarto di Varrone.

Che poi questo Tempio fosse dove è S. Adriano, più è ripugnante alle autorità degli antichi. Presso al Tempio di Saturno fu l'antica Colonna Milliaria, nella quale erano descritte tutte, e sotto cui terminavano le strade Romane. Tacito nel primo delle Istorie c. 27. raccontando la congiura di Ottone contro

Milliarium aureum .

<sup>(1)</sup> Quanto sia mal fondata l'opinione del Marliano e de' suoi seguaci che vogliono fare di S. Adriano il Tempio di Saturno, oltre quello che qui dice il Nardini, si può vedere la nota al luogo dove si tratta della Basilica Emilia al c. VIII. di questo libro,

Galba, scrive, che la Coorte ad Milliarium aureum sub æde Saturni pergit etc., e Stetonio in Ottone c. 6.: Ergo destinata die, præmonitis consciis, ut se in Foro, sub æde Saturni ad Milliarium aureum opperirentur, mane Galbam salutavit. Plinio poi nel quinto del libro terzo asserendolo nel capo del Foro, ne dichiara il sito alquanto più preciso: Ejusdem spatii mensura currente a Milliario in capite Romani Fori statuto ad singulas portas etc. Ora in qual capo del Foro fosse il Milliario, non è difficile il ritrovarlo. Il medesimo Tacito nel luogo portato narra, che Ottone dal Palazzo per Tiberianam domum in Velabrum, inde ad Milliarium aureum sub æde Saturni pergit etc. donde si argomenti, che se per calare al Milliario passò Ottone prima nel Velabro, stava il Milliario di necessità in quel capo del Foro, che era verso l'Ospedale della Consolaziene, non nell'altro di S. Adriano, a cui non per il Velabro, ma per la Via Sagra Ottone sarebbe andato; anzi perchè nel calar dal Palazzo al Foro, e al Milliario per sentiero certo, e diritto non si toccava il Velabro, che ne era più lungi, se Ottone prima che al Foro, scese al Velabro, il fè per giungervi improvviso, e occulto, senza attraversare il Foro, che è un confermar quel Milliario sull'estremo del Foro al Velabro vicino. Vi s'aggiunga Plutarco, il quale oltre al consentir con Tacito, e con Svetonio nel primo fatto di Ottone, Descendensque per ædes, quæ Tiberii vocantur, gradiebatur in Forum, ubi stabat columna aurea, in qua incisæ omnes Italiæ viæ finiunt etc. soggiunge non molto dopo: Huic dum ita per Forum ferebatur totidem alii occurrunt etc. I Soldati Pretoriani con Ottone inviaronsi verso i loro alloggiamenti, che essere stati fuori della Porta Viminale altrove si è detto, e dal Foro, vi si andava per il lato orientale del Foro, che era quello, dove è S. Adriano; mentre dunque i Pretoriani pigliato Ottone presso al Milliario, e portandolo passarono per il Foro, ed in esso furono incontrati da altri, segue di necessità, che il luogo del Milliario, donde partirono, fosse non nelle estremità presso S. Adriano. donde sarebbono usciti dal Foro subito, ma nell'altra opposta presso la Consolazione, da cui faceva di mestiero attraversare il Foro tutto. Qualche momento può anche farvi la parola sub usata concordemen. te da Tacito, e da Svetonio sub æde Saturni. Posta la Colonna fra S. Adriano, ed il Campidoglio, il sub æde Saturni poco bene le si adatta. Posto il Tempio di Saturno alla falda del monte nel lato da noi supposto, la Colonna non gli si potè dir meglio, che sotto. Per conferma Plinio nel 60. del settimo libro trattando degli Oriuoli dice: Duodecim Tabulis Ortus tantum, et Occasus nominantur. Post aliquot annos adjectus est et Meridies, Accenso Consulum id pronunciante, quum a Curia inter Rostra, et Græcostasim prospexisset talem Solem. A Columna ænea ad Carcerem, inclinato sydere, supremam pronunciabat; ove oltre alla dirittura della linea del camino Solare dal Grecostasi ai Rostri, alla Colonna, ed al Carcere da me un'altra volta considerata, se l'ultima ora del giorno si pronunciava dall'Accenso nel vedere dalla Curia il Sole fra la Colonna, ed il Carcere, che era dove è oggi la Chiesa di S. Niccolò detto In carcere, o ivi appresso, la Colonna non altrove, che nella parte più occidentale del Foro può essere immaginata. Finalmente qualche evidenza se ne porge dalla Notizia delle dignità doll' Imperio, che in questa Regione annovera Milliarium aureum Juliæ, additandolo presso la Basilica Julia, e rappresentando, che per quella vicinanza era comunemente chiamato così. Averla ivi eretta Augusto, quando sovrastette alle strade, e propose loro due persone Pretorie. Dione scrive nel 54.

Colla milliaria Colonna il Tempio di Saturno rimane ormai stabilito presso l'estremo del lato verso Occidente, ove ancora Lucano nel terzo della Farsaglia c. 154. sembra descriverlo col rimbombo . che ferono verso la Rupe Tarpeja le porte dell'Erario rotte da Cesare.

Tunc Rupes Tarpeja sonat, magnoque revulsas Testatur stridore fores, tunc conditus imo Eruitur Templo, multis non tactus ab annis. Romani census Populi etc.

Capitoli-

Imbocco E per meglio avverargli la vicinità del Tempio della del Clivo Concordia, si supponga verso l'estremità del lato l'imbocco del Clivo Capitolino, e a sinistra del Clivo il Tempio di Saturno; il che non è supposto fantastico, e senza fondamento. Livio nel primo del

quinto c. 26.: Censores . . . Clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt, et porticum ab æde Saturni in Capitolium ad Senaculum ( o cœnaculum ) . . . . lapide straverunt etc.; ove il Portico sopra i Tempi di Saturno, e della Concordia, che era l'antico Senacolo, addita l'uno, e l'altro Tempio nella sinistra; ma di ciò più espressamente Tacito nel terzo dell' Istorie c. 71. Erant antiquitus porticus in latere Clivi dextræ subeuntibus etc. Alla destra dunque di chi entrava nel Clivo era ancora il Tempio di Saturno, ed a sinistra di chi dal Clivo

verso il Foro riguardava.

Dell' edificazione del Tempio varietà grandi si trovano tra gli Scrittori. Tazio, come dissi, edificò Edificaun Tempio a Saturno. Quel, che era avanti al Cli-zione del vo Capitolino, essere stato fatto dai compagni di Er- Tempio cole, Solino dice. Vi consente Dionigi nel primo, ai s ma lo chiama Altare. Macrobio nell'ottavo del libro primo de' Saturnali riferisce Tullo Ostilio averlo consegrato, e dato alle feste Saturnali principio. Soggiunge scrivere Varrone, che fu ordinato da Lucio Tarquinio, e consagrato da Tito Largio Dittatore, e vi aggiunge leggersi in Gellio, che fu fatto di ordine del Senato, e che Lucio Furio Tribuno de' Soldati vi soprastette. Livio nel primo l'afferma consegrato nel Consolato di Sempronio, e di Minuzio. Tante varietà potrebbono concordarsi con dire, che il Tempio di Saturno, e d'Opi nel Vico Giugario fosse fatto da Tazio, e poi da Ostilio consegrato. L'altro nel Foro, essendo stato da principio non Tempio; ma, come Dionigi dice, Altare dirizzato da' Compagni d' Ercole, fosse da Tarquinio ridotto in Tempio; nè si temano le parole di Dionigi, che lo dicono Altare esistente ancora a suo tempo, non essendo contrarietà, che col Tempio nuovo durasse l'Altare antico. Anzi il medesimo Scrittore nel principio del sesto dice senza bisogno di chiosa, che ivi fu il Tempio. Così Macrobio nel luogo citato (Saturn. l. 1. c. 8. ) parla del Tempio, ed insieme dell' Altare, Habet aram, et ante se cœnaculum: illic Græco ritu capite aperto res Divina fit: Il qual Cenacolo è forse quello, che Tempio si dice da altri, e Fano. da Varrone: Quod Saturni Fanum in faucibus. Così dell' Altare parla ancor Festo nel 18. Saturnii quo-

que dicebantur, qui Castrum in imo Clivo Cas pitolino incolebant, ubi ara dicata ei Deo ante bellum Trojanum videtur, quia apud eam supplicant apertis capitibus, nam Italici auctore Enea velant capita etc. Quivi da Publicola fu ordinato l'Erario secondo Plutarco; e convenendo perció crederlo accresciuto, o mutato, o per lo meno risarcito, facilmente Tito Largio l'anno succeduto alla morte di Publicola lo consagrò; se non furono Sempronio, e Minuzio Consoli, che gli successero, e forse anche consegrato il Tempio da Largio, potè nel Consolato di Sempronio, e Minuzio dedicarsi; poichè la dedicazione veramente, e non altro si legge in Livio; ma che dissi facilmente? Veggasi tutto ciò quasi a parola disteso da Dionigi nel citato luogo del libro sesto; e finalmente non è strano, che nel Tribunato di Lucio Furio, vedendosi necessità di maggior fabbrica, s'ingrandisse. In cima a questo Tempio dice Macrobio nel lib. 1. de' Saturnali c. 8., che erano Tritoni con corni marini: Illud non omiserim Tritonas cum al Tempio buccinis fastigio Saturni ædis superpositos: quoniam di Satur- ab ejus commemoratione ad nostram ætatem historia elata, et quasi vocalis est; ante vero muta, et obscura, et incognita; quod testantur caudæ Tri-

in cima

tonum humi mersæ, et absconditæ. E perchè l'Erario, crescendo sempre più il Ro-

mano Imperio, dovette andar richiedendo fabbrica più capace tanto per la moneta, quanto per le Tavole degli atti pubblici, i quali vi si conservavano; pare a me giusto doversi supporre, che di tempo in tempo la fabbrica dell'Erario si ampliasse. Quindi vi fu Brario poi aggiunta quella parte, che Sanctius ærarium si Santiore diceva, di cui Cicerone nella terza Verrina, e nella seconda Epistola del settimo ad Attico fa espressa menzione; il quale perciò essere stato nella parte più intima ragionevolmente conchiude il Dempstero ne' Paralipomeni alle antichità del Rosino. Nell'Erario detto più santo essere stato quell'oro, che Vicesimario dicevasi, mostra Livio nel settimo della terza c. 13.: Cætera expedientibus, quæ ad bellum opus erant, Consulibus, aurum vicesimarium, quod in sanctiore ærario ad ultimos casus servaretur, promi placuit: Quindi Cesare nel libro primo De Bello Civili capo 14. Quibus rebus Romam nunciatis, tantus

repente terror invasit, ut quum Lentulus Consul ad aperiendum ærarium venisset, ad pecuniam Pompejo ex S. C. proferendam, protinus aperto sanctiore ærario ex Urbe profugeret.

A chi poi fisso nelle denominazioni dei luoghi ri in Romoderni non piace credere, che S. Salvatore sia det- ma. to In Statera, et In Erario vanamente, si può col Donati soggiungere, che non un solo Erario pubblico fu sempre in Roma, perchè Augusto avervi introdotto il Militare, scrive Svetonio nel 49. Erarium militare cum vectigalibus novis instituit; e da Dione si conferma nel lib. 53. Agrippa abdicatus ab Augusto, ejus facultates in cerarium militare delatæ; e nel 55. Augustus pro se, et Tiberio pecuniam in ararium, cui Militaris nomen tradidit, intulit; per cui servi forse il nuovo Tempio di Saturno, che dal medesimo Svetonio nel 20. di Augusto fabbricato si dice da Munazio Planco; e non è inverisimile fosse presso S. Salvatore in ærario. Vi fu anche il privato. Capitolino in Marco c. 17. Quum autem ad hoc bellum omne Ærarium exhausisset suum etc.. e Vulcazio in Cassio c. 7.: Quæ Antoninus in privatum Erarium congeri noluit; ma questo ultimo fu verisimilmente sul Palatino. In ultimo non è mala congettura quella del medesimo Donati, che In Ærario sia S. Salvatore detto corrottamente, e che prima In Thurario si dicesse.

Presso al Tempio di Saturno fu l'Arco enetto in Arcus Tionor di Tiberio per le ricuperate insegne di Varo da berii Ca-Germanico, di cui Tacito nel secondo degli Annali c. 41.: Fine anni Arcus propter sedem Saturni ob recepta signa cum Varo amissa ductu Germanici, auspiciis Tiberii, et ædes Fortis Fortunæ etc. dicantur, il quale essere stato nell'imbocco del Clivo Capitolino sembra a me indubitabile, non dovendosi supporre dirizzato un Arco fuori del transito di qualche via. Così l'altro di Severo nell'imbocco dell'altra salita del Campidoglio si vede eretto; sicchè l'uno, e l'altro nell'uno, e nell'altro estremo del Foro collocati erano con buona decenza di Architettura. ed ornamento del Foro medesimo. Quindi raccolgasi conseguenza necessaria, che non fu il Tempio di Saturno presso l'Arco di Severo, ove un Arca sarebbe stato all'altro d'impedimento. Nè deve dirsi, che

Più Era-

l'eretto a Tiberio nel tempo di Severo, che fu circa duecento anni dopo, fosse già tutto a terra.

Schol. Xvatha .

Presso all'Arco di Severo a destra fra esso, e il Tempio di Vespasiano essere stato un altro edifizio, si ha lume da Lucio Fauno, di cui oggi non si vede residuo alcuno; onde io riportandomi alla testimonianza di vista di questo Scrittore, porrò le sue parole precise. Cost egli scrive nel capo 10. del secondo libro delle Romane Antichità: Qui presso a questo Tempio ( parla del Portico delle otto Colonne, ch'è in piedi, stimato Tempio della Concordia ) cavandosi profondamente non è gran tempo, si travò come un Portico, o come tre Botteghe, dove stavano li Scrittori delli Atti pubblici, o Notai, che diciamo, come dalle Iscrizioni, che vi erano, si potea congetturare; perciocchè nella fascia, o architrave di marmo, che cingeva quest' opera, la quale è stata a'tempi nostri rovinata tutta affatto, e portatene via le pietre, si leggevano dalla parte di dentro sull'entrate queste parole:

C. AVILIVS . LICINIVS . TROSIVS CVRATOR . SCHOLAM . DE SVO . FECIT . BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS A . FABIVS . XANTHVS CVR . SCRIBIS . LIBRARIIS . ET PRAECONIBVS: AED. CVR SCHOLAM . AB . INCHOATO . REFECERVNT **MARMORIBVS** ORNAVERVNT . VICTORIAM . AV GVSTAM . ET . SEDES . AENEAS ET . CETERA . ORNAMENTA . DE . SVA . PECVNIA . FECERVNT

Nel medesimo fregio dalla parte di fuori, che era di opera Dorica, lavorato però schiettamente, si leggevano queste altre:

> BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS . A . FABIVS . XANTHVS . CVR IMAGINES . ARGENTEAS . DEORVM SEPTEM . POST . DEDICATIONEM SCHOLAE . ET . MVTVLOS . CVM TABELLA . AENEA . DE . SVA PECVNIA . DEDERVNT

Oove aggiunge esservi anche stato ritrovato un piedestallo della statua a Stilicone dirizzata con lunga Iscrizione, che egli registra. Ciò, che quell' edifizio fosse, non si ha per mio avviso a penar molto a cercare. Rufo nota in questa Regione la Schola Xanta, la quale da Fabio Xanto uno de' Curatori, che nelle Iscrizioni dette si leggono, rifatta di nuovo, e sontuosamente adornata, ben può supporsi cognominata da lui. Che fosse di Scrittori di atti pubblici, come al Fauno piace, nell' Iscrizione non si dichiara, ma ben vi si dice de' Copisti de' libri ( de' quali allora che non era in uso la stampa fu quantità grande) e de' Trombetti degli Edili Curuli, i quali non avendo con i Copisti alcuna comunione, è credibile, che stanza separata vi avessero, giaechè in foggia di più botteghe essere stata la fabbrica, dal Fauno si fa fede (i).

Sarebbe ormai tempo di ragionare del quarto lato del Foro; ma per maggiore facilità, è d'uopo toccar prima le cose, che erano nello spazio di esso.

Le cose, chi erano nello spazio del Foro.

# CAPO SETTIMO.

ampiezza del Romano Foro non era affatto vacua, I Rostri e ed ispicciata; poichè varie cese o per adornamento, la Colono per altro vi furono fatte, le quali non devono la- na Miliasciarsi sotto silenzio. Fra le più famose erano i Rostri vecchi, ed i nuovi, e la Colonna Milliaria, delle quali essendo stato bastevolmente discorso con altre occasioni, non occorre dirne di più.

Essere stato nel Foro il Tribunale Aurelio, detto Gradus Aurelii, scrive il Polleto nel c. 3., e 7. del primo libro dell' Istoria del Foro Romano, de' quali nell'Orazione pro Flacco Cicerone così dice al c. 28.: Sequitur auri illa invidia Judaici. Hoc nimirum est illud, quod non longe a gradibus Aureliis hæc causa dicitur etc. Sembra detto Gradus in prima faccia, perchè Aurelio Cotta Pretore dopo

<sup>(1)</sup> Del ritrovamento di questo edificio se ne ha menzione ancora nell'Aldroandi (Memorie num. 2.).

208

Silla, che aveva tolto a' Cavalieri il giudicare, e resolo a' Senatori, fe' tre gradi di Giudici, cioè a dire Senatori, Cavalieri, e Tribuni erari, fatto distesamente raccontato da Asconio nella Divinazione; ma nell' Orazione pro A. Cluentio c. 34. Cicerone fa vederci. che i gradi erano materialmente scalini posti per sedili al popolo, che ai giudizi pubblici concorreva: Accusabat Tribunus Plebis idem in Concionibus, idem ad subsellia: ad Judicium non modo de Concione, sed etiam cum ipsa concione veniebat. Gradus illi Aurelii tum novi quasi pro Theatro illi judicio ædificari videbantur; quos sibi accusator concitatis hominibus complerat, non modo dicendi ab eo, sed ne surgendi quidem potestas erat. Questo Tribunale in quale parte fosse del Foro è incerto; ma non difficil cosa è, che sorgesse presso al lato, ove poi fu fatta la Basilica Giulia, che servì a quei medesimi Giudici; che Aurelio riordinò, detti Centumviri; tanto maggiormente, che prima di quella Basilica presso al Tempio di Vesta, che era in quel lato, essere stato Tribunale accenna Orazio nella Satira mona del primo libro v. 35. e seg.

Ventum erat ad Vestæ quarta jam parte diei Præterita, et casu tunc respondere vadato Debebat, quod ni fecisset perdere litem etc.

Nel bel mezzo del Foro fu il Lago Curzio.

Lacas Cura Così Dionigi nel secondo: Ab eo casu lacus Curtius dicitur, medium quidem Fori occupans. Fu una antica palude, che per bassezza del sito era fatta ivi dall'acqua; e nella guerra di Tazio con Romolo, Mezio Curzio Sabino volendo passarla a guazzo, benche a cavallo, vi ebbe a restar sommerso; da cui la laguna prese il nome; e ancorche ripiena di terra, e diseccata Lago Curzio fu detta (1). Così Dionigi nel luogo citato: Locus iste terra expletus est, et ab eo casu Lacus Curtius dicitur; il qual fatto raccontasi

<sup>(1)</sup> Un monumento se ne ha nel piccolo bassorilievo scoperto nel 1552. presso S. Maria Liberatrice rappresentante Curzio Sabino che s' immerge nella palude. Questo bassorilievo si vede affisso a sinistra nello ascendere il secondo ramo della scala del palazzo de' Conservatori sul Campidoglio. Si veda anche il Vacca (Memorie num. 2.).

ancora da Livio nel primo. Secondo altri fu una repentina voragine, e spaventosa, in cui Curzio Cavalier Romano si gittò armato a cavallo, acciò ella, secondo la promessa dell' Oracolo, si chiudesse, come essere avvenuto si dice. Così Livio nel settimo. E secondo altri fu luogo chiuso da Curzio Console. perchè vi colpi il fulmine; le quali denominazioni tutte sono da Varrone spiegate nel quarto; ma qual si fosse veramente la sua cagione, certo è, che dopo non vi fu più laguna, o voragine, ed essere ivi stati Altari suppone Ovidio nel sesto de' Fasti v. 403. O Altari

Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras,

Nunc solida est tellus, sed lacus ante fuit. Se ben Plinio nel 18. del lib. 15. di un solo Altare ( e forse con verità più puntuale ) fa menzione, levatone da Giulio Cesare coll'occasione de'giuochi Gladiatori, che vi celebrò: Ara inde sublata gladiatorio munere Divi Julii, quod novissime pugnavit in

Foro .

Nello stesso luogo essere stato un Olivo, ed una Olea, Vi-Vite postivi per ombra dal popolo, ed un Fico pricus ad Lama nato avanti al Tempio di Saturno, e toltone per- cum Curchè danneggiava la statua di Silvano, il medesimo Piinio ivi : Fuit et ante Saturni ædem Urbis anno CCLX. sublata, sacro a Vestalibus facto, quum Sylvani simulacrum subverteret. Eadem fortuito satu vivit in medio Foro; qua fidentia Imperii fundamenta ostento fatali Curtius maximis bonis, hoc est virtute, ac pietate, ac morte præclara expleverat. Eque fortuita eodem loco est vitis, atque olea umbræ gratia sedulitate plebeja satæ.

La grande statua di bronzo di Domiziano fu an- Equus zch'ella nel Lago Curzio come nel centro del Foro neus Do-mitiani . Stazio nel principio delle sue selve v. 66. e seg.

Ipse loci custos, cujus sacrata vorago,

Famosusque lacus nomen memorabile servat etc. La quale volentieri credo essere quella, che nella Notizia si legge: Equum Constantini, non sapendosi, che Costantino ergesse nella Regione del Foro statua equestre, ed essendo spessi in quella descrizione di Regioni gli errori (1). Presso al Lago Curzio essere

nel Lago Curzio .

<sup>(1)</sup> L'autore della Dissertazione sulle Rovine di Roma Tom. II.

stato ucciso Galba da' Soldati, scrivono concordi Tacito, Svetonio e Plutarco.

ClosesMa zima .

Fu anche nel Foro la Cloaca Massima (1), di cui nel quarto di Varrone c. 32. si legge: Et locus. qui vocatur Doliola ad Cloacam Maximam etc., e non molto sopra disse: Curtium in locum palustrem, qui tum fuit in Foro antequam Cloacæ sint factæ, secessisse etc.; ove la palude Curzia nel Foro seccata colla Chiavica si dichiara. La sua bocca essere stata nel mezzo del Foro presso al Lago Curzio non è inverisimile; e dicendo Plauto nel Curculione pres-

Foro .

Canalis in so al canale del Foro essere stati soliti trattenersi gli Uomini ostentatori, e cicaloni, che noi diremmo quei perdi giornate, i quali passeggiando per lo più le piazze, tassano i fatti altrui, per lo canale sembra a me di potere intendere quel cupo, e concavo del suolo, che avanti alle chiaviche, acciò ricevino l'acque, suol farsi. Le parole di Plauto son queste nella Scena prima dell' Atto quarto.

In medio propter canalem, ibi ostentatores meri, Confilentes, garrulique, et malevoli supra lacum. De' quali intendere Aulo Gellio nel capo 20. del libro quarto: Qui jurabat Cavillator quidam, et canicula, et nimis ridicularius fuit, è dottrina del dottissimo Lipsio nel terzo del secondo libro Electorum; ove doversi leggere Canalicola insegna, scrivendo Festo: Canalicolæ forenses homines pauperes dicti, auod circa canales Fori consisterent.

Doliola .

Presso la Cloaca essere stati i Dolioli, luogo particolare del Foro, in cui non si sputava, le parole recitate di Varrone nel c. 32. del quarto dimostrano:

agginnta al VVinckelmann (Arti del Dis. Tom. 3. p. 410.) pretende che l' Equus Constantini della Notizia sia la statua equestre di M. Aurelio, che oggi forma l'ornameuto principale della piazza del Campidoglio. Sarebbe a desiderarsi però che si provasse, che ai tempi di Teodosio II. a' quali quella operetta appartiene si fosse di già obbliato il vero ritratto di Costantino, che era vivuto meno di un secolo prima .

<sup>(1)</sup> Una parte della Cloaca Massima, che traversava il Foro si trovò nel 1742. a trenta piedi di profondità. La sua costruzione era similissima a quel pezzo, che di questa stessa Gloaca si vede presso S. Giorgio in Velabro.

Et locus, qui vocatur Doliola ad Cloacam Maximam, ubi non licet despuere a Dolioleis sub terra. Eorum duæ traditæ historiæ; quod alii esse ajunt ossa cadaverum; alii Numæ Pompilii religiosa quædam post mortem ejus infossa. Diversamente se ne scrive da Livio nel quinto c. 22.; ove narra, che per la tema de' Galli Flamen interim Quirinalis, Virginesque Vestales, omissa rerum suarum cura, quæ sacrorum secum ferenda, quæ ( quia vires ad omnia ferenda deerant) relinquenda essent consultantes, quisve ea locus fideli asservaturus custodia esset, optimum ducunt condita in Doliolis Sacello proximo ædibus Flaminis Quirinalis, ubi nunc despui religio est, defodere. Ma di altri Dolioli parla Livio; i quali non nel Foro erano, ma in un Sacello, e forse sul Quirinale, dove il Quirinal Flamine avere avuta l'abitazione non è fuori del probabile : su i quali Dolioli parimente per memoria delle cose sagre ripostevi non si sputava.

La Pila Orazia fu nel Foro. Era un pilastro, Pila Hosul quale per trofeo furono poste da Orazio le spoglie ratia ubi de' Curiazi da lui uccisi. Si ha menzione di loro nel etc. primo di Livio, e più ampiamente nel terzo di Dionigi; da cui vi si aggiunge, che al suo tempo vi

durava ancora il pilastro, ma non le spoglie.

Più colonne furono erette nel Foro in Trofei, Columna l'uso delle quali essere stato più antico delle statue, Monime due Coscrive Plinio nel quinto del libro 34. raccontando della Menia, e della Duilia: Antiquior columnarum si- Duilii. cut C. Menio, qui devicerat priscos Latinos, quibus ex fædere tertias prædæ Romani Populi præstabat, eodemque in Consulatu in suggestu rostra devictis Antiatibus fixerat anno Urbis CCCCXVI. Item C. Duellio, qui primus navalem Triumphum egit de Pænis, quæ est etiam nunc in Foro; Dalle cui parole ultime si può raccorre, che la Colonna eretta a Menio, in tempo di Plinio non vi era più. Vi era bene l'altra, che un altro Menio nel vendere la sua casa a Catone si riservò, come già dissi. Vicino a questa solevansi da' Triumviri Capitali gastigare i ladri, e i servi cattivi. Asconio nella Divinazione c. 16. Ut fures, et servos nequam, qui apud Triumviros Capitales apud Columnam Meniam puniri solent; di che veggasi il Polleto nel quinto

della Storia del Romano Foro al cap. 14. Ivi da Nerone essere stato fatto morire Plauzio Laterano, sembra a me, che dica Tacito nel 15. c. 60. Raptus in locum servilibus pænis sepositum etc., e non, come altri crede, nel Campo Esquilino; ove essere stato solito far giustizia, non de' servi soli si legge, ed avervi Tiberio fatto morire Publio Marcio, scrive Tacito, come nella Regione quinta toccai. Della di-

Columna rizzata a Giulio Cesare fa menzione Svetonio nell'85. DiviJulii. Postea solidam columnam prope viginti pedum (che fanno quasi ventotto palmi nostrali) lapidis Numidici in Foro statuit, scripsitque PARENTI. PATRIAE. Apud eam longo tempore sacrificare, vota suscipere, controversias quasdam interposito per Cæsarem jurejurando distrahere perseveravit. E della Colon-

in Rostris Claudio.

na dirizzata a Claudio il secondo scrive Trebellio c. 1.: Illi totius orbis judicio in Rostris posita est columposita D. na cum palmata statua superfixa librarum argenti mille quingentarum. Ancorchè Santo Isidoro nel principio della Cronica de'Goti dica essergli stato posto nel Foro uno scudo, e nel Campidoglio statua d'oro; ed Orosio nel settimo al cap. 25. Cui a Senatu Clypeus aureus in Curia; et in Capitolio statua æque aurea decreta est.

Columna gio.

Sopra una colonna presso i Rostri essere stato eum Sola-ri Horolo-ri Horolotimo libro: M. Varro primum statutum in publica secundum Rostra in columna tradit, bello Punico primo a M. Valerio Messala Consule Catana capta in Sicilia: deportatum inde post XXX. annos, quam de Papiriano Horologio traditur, anno Urbis CCCCLXXVII., nec congruebant ad horas ejus lineæ. Paruerunt tamen eis annis undecentum, donec Q. Marcius Philippus, qui cum L. Paulo fuit Censor, diligentius ordinatum juxta posuit.

Puteal Libonis.

Il Puteale di Scribonio Libone si dice essere stato presso all' Arco Fabiano. Porfirio nell' Epistola 1Q. del primo libro di Orazio v. 139. Puteal autem Libonis sedes Prætoris fuit prope Arcum Fabianum, dictumque quod a Libone illic primum Tribunal, et subsellia locata sint. Ma che Tribunale fosse, da Acrone è posto in dubbio nella sesta Satira del secondo libro v. 35.: Puteal locus Romæ, ad quem veniebant fæneratores, alii dicunt, in quo Tribunal

solebat esse Prætoris. Festo diversamente ne scrive lib. 19. Scribonianum appellatur ante atria Puteal; quod fecit Scribonius, cui negotium datum a Senatu fuerat, ut conquireret Sacella attacta, isque illud procuravit, quia in eo loco attactum fulgure Sacellum fuit; quod ignoraretur autem ubi esset (ut quidam ) fulgur conditum, quod quum scitur nefas est integi semper foramine ibi aperto cœlum patet. Per quarto udiamo Dionigi, che nel terzo raccontato il miracolo della cote di Navio, soggiunge: Nec multum ab ea (dalla Statua di Navio) dicitur esse eadem cautis, et novacula sub Altari quodam defossa, diciturque a Romanis locus ille Puteal. Or fra tante relazioni diverse a quale si ha a credere? Essere il Puteale stato Tribunale da Liti, sembra dichiararsi dalle parole di Ovidio nel secondo De remedio Amoris v. 165. :

Qui Puteal, Janumque timent, celeresque Calendas. E meglio da Orazio nella penultima Epistola del libro primo v. 8.

. . . Forum , Putealque Libonis Mandabo siccis . .

Ma che nel tempo di Augusto, in cui vissero Orazio, e Ovidio, si decidessero ancor le liti sotto Cielo aperto in quel Tribunale, mentre più Basiliche, e più Fori erano fatti per ciò, non sembra fuor di dubbio, ancorchè nei tempi de'Re, e della Repubblica sia vero essersi soluto ivi, e non lungi molto dal Puteale tener ragione a' litiganti; ed alcune volte avervi tenuta ragione l'Imperatore, come Dione racconta: onde potè il Puteale per altro essere fatto, o esser luogo fulminato, secondo Festo, o serbante sotterra la cote; e il rasojo di Navio, secondo Dionigi. Essere stato, secondo Acrone, luogo, e ridotto d'Usurari, come tutto il contorno, è certo, e da quanto si seguirà a dire de' Giani, e di Marsia meglio apparirà; e tale da Ovidio, e da Orazio ci si rappresenta. In due rovesci di medaglie portate dall' Agostini nel quarto Dialogo, una di Libone, l'altra di Lepido, par delineato per un Altare (1).

<sup>(1)</sup> Si veda il num. 26. a. 26. b.

Onde non sarebbe strano il dire, che servisse nelle liti per dare ivi li giuramenti, e le sicurtà di stare a ragione, giacche si soleva da chi giurava tenere l'Altare. Così nell'Orazione pro Flacco c. 36. Cicerone dimostra: Ergo is, qui si aram tenens juraret, crederet nemo, per epistolam quod volet injuratus pro-Tribuna- babit? Il quale Altare lungi dall' antico Tribunale le antico. essere stato, non è credibile; sicchè, se non Altare fu il Puteale, gli fu congiunto, o almeno vicino, dicendosi da Acroue, e da Porfirio nella sesta Satira del primo libro di Orazio: Ad statuam Marsyæ vadimonium statuebatur; la quale statua essergli stata appresso immediatamente dirò. Intanto conchiudasi il Puteale di Libone, l'Altare de giuramenti, e l'antico Tribunale, quando anche tutti fossero cose diverse, essere stati l'uno all'altro appresso, se non congiunti, alle scale del Comizio vicini, come il fatto di Navio da Dionigi, e da Livio narrato ci mostra, le quali scale se furono nel mezzo di quel lato del Comizio, come par credibile, o più verso la Curia; non sì lungi erano dall' Arco Fabiano, che il Tribunale posto fra quelle, e questo non potesse all'uno, ed all'altro dirsi vicino.

Marsyas.

La statua di Marsia essere stata presso al Puteale, e al luego de' giudizi, e dove chi dava, e chi pigliava ad usura negoziavano, s'accenna da Orazio nella Satira sesta del primo libro v. 119.:

Deinde eo dormitum non sollicitus mihi quod cras Surgendum sit mane; obeundus Marsya qui se

Vultum ferre negat Noviorum posse minoris.

Ove da Porsirio si soggiunge: Duo Novii fratres illo tempore fuerunt, quorum minor tumultuose fænerator fuisse dicitur: Satyrice autem, et eleganter hoc dictum, quasi ideo manum levet Marsyas, quod in Foro sustinere non possit hunc Novium. Obeundus autem Marsyas, quia in Foro vadimonium sistendum apud signum Marsyæ sit. Lo stesso dice ivi anche Acrone: donde di vantaggio raccolgasi, che ivi stava Marsia colla mano alzata. Quindi Marziale nell' Epigramma 64 del libro secondo:

Si Schola damnatur, fora litibus omnia ferveut, Ipse potest fieri Marsya caussidicus. Seneca nel sesto de' Beneficj al c. 32. fa parimente di Marsia menzione, parlando di Giulia figlia di Augusto:

Forum ipsum, ac Rostra, ex quibus pater legem de adulterio tulerat filiæ in stupra placuisse quotidianum ad Marsyam concursum, quum, ex adultera in quæstuariam versa jus omnis licentiæ sub ignoto adultero quæreret; le quali parole ex adultera in quæstuariam versa, dinotano a mio credere, che Giulia per trovare adulteri bisognosi di denari frequentava quel luogo, quasi trafficando anch' ella denari ad usura. Della medesima così scrive Plinio nel terzo del 21. libro: Apud nos exemplum licentiæ hujus non est aliud, quam filia Divi Augusti, cujus luxuria noctibus coronatum Marsyam literæ illius Dei gemunt: Della qual corona di Marsia il medesimo Plinio poco sopra: P. Munatius cum demptam Marsyæ coronam e floribus capiti suo imposuisset, atque ob id duci eum in vincula Triumviri jussissent, etc. ove delle corone da burla ragiona. Si coronava forse Marsia da chi negli interessi, che ivi si trattavano, otteneva il suo intento, e perciò forse Giulia ottenuto l'adultero, che desiderava, fè di notte coronarlo. La statua di Marsia colla mano alzata essere stato segno solito porsi nelle Città libere scrive Servio nel quarto dell' Eneide: Sed in liberis Civitatibus simulacrum Marsyæ erat , qui in tutela Liberi patris erat. Idem Lyeus apte Urbibus libertatis est Deus, unde etiam Marsyas Minister ejus per Civitates in Foro est, qui erecta manu testatur nihil Urbi deesse: di che ampiamente Celio Rodigino nel cap. 12. del libro 28. ed altri.

Fu nel Foro il Tempio di Giano; ma di qual Giano? Vi è chi dice il Quadrifronte, ma vanamente, Jani. perchè egli era nel Foro Transitorio lungi dal grande. Sono de' Giani controversie intricatissime tragli Scrittori, ma noi per non incespare in equivoco distinguiamo prima i Giani, e i Tempj. Quelli furono mere loggie, o transiti fatti per trattenimento di chi negozia; questi erano veri Tempi chiusi con porte. Che nel Foro fosse un Tempio di Giano, il quale, o presso al quale prima fu porta detta Januale della Città, dissi nel primo libro coll' autorità di Varrone. Questo dilatate altrove le mura di Roma, fu di porta fatto Tempietto di quel Dio, di cui aveva il nome, e la statua; e si segui ne' tempi di pace a tener serrato, e ne' tempi poi di maggior potenza fatto di bronzo, si descrive a lungo da Procopio nel primo della Guerra

2

che.

Gotica c. 25. Habet vero (Janus) templum in foro pro Curia, paullo supra Tria fata; sic enim Romani tres Parcas appellant. Templum totum æneum extructum quadratæ formæ est, eaque magnitudine quæ vix tegendo Jani Simulacro sufficiat: Simulacrum autem æneum est quinque cubitos longum cætera quidem homini simile; sed bifrons caput habet, vultuque uno Solem Orientem, Occidentem altero prospicit; portæ quidem æneæ in alterutram faciem versæ sunt etc. (1). Il segno, o statua di Giano essere ivi stato posto da Romolo, e da Tazio nella concordia, che ferono dopo la guerra, insegna Servio nel

Del tempio di Giano si ha una medaglia in Nerone che si riporta al num. 27.

<sup>(1)</sup> Si rileva da questo passo di Procopio, che il Tempio di Giano, di cui si tratta era dinanzi la Curia poco più oltre delle tre Parche, dette Triu futa. Ma siccome si sa, che queste erano si dappresso a S. Adriano, che questa Chie-sa ne' bassi tempi appellavasi in Tribus Fatis, quindi conviene credere che per Curia Procopio non intenda la Ostilia, la quale si è veduto essere fra S. Maria Liberatrice, ed il Tempio di Romolo. Sopra due soli edifizi pertanto può cadere il dubbio, cioè sopra la Basilica Emilia poi ridotta in Chiesa di S. Adriano, e sopra il Secretarium Senatus, oggi S. Martina. Io inclinerei piuttosto per la prima vedendo, che la colonna di Foca eretta un mezzo secolo dopo è rivolta appunto alla Basilica Emilia; ma dall' altro canto il nome di Secretarium Senatus, e l'uso a cui quest' altro edificio era consagrato mi decidono per esso. È credo. che i Senatori divenuti Cristiani, abborrendo di adunarsi nell'antica Curia considerata dai Gentili qual Tempio, si adunassero in quest' altro edificio, il quale col tempo ottenne anche esso il nome di Curia. Comunque siasi però. è certo, che il Tempio di Giano era da questa parte. La sua vicinanza alle Tria Fata, o alle tre Parche gli fece dare in seguito il nome di Templum Fatule, come si ricava dall' Ordine Romano scritto nell' 1143. Da questo si ritrae vieppiù che il Tempio di Giano fosse presso il Secretarium Senatus, e la Basilica Emilia. Imperciocchè descrivendosi la strada, che il Pontefice teneva nel tornare dal Vaticano al Palazzo Lateranense, si dice: intrut sub arcu triumphali (cioè quello di Settimio) inter templum Fatale, et templum Concordiae. Da questo passo si dimostra ancora che a quell' epoca il Tempio di Giano, come quello della Concordia esistevano ancora, se non intieri almeno tali da potersi riconoscere

Tatius in fædera convenerunt, Jano simulacrum

stitui, che le porte del Tempio dell'Argileto si chiudessero in tempo di pace; ordinò altresì, che la porta Januale fosse nello stesso Tempo chiusa, testimonio Varrone; e dopo la prima guerra Punica non essendo ivi più porta, ma Sacello, se Tito Manlio chiuse il Tempio di Giano nell' Argileto, non è leggierezza il credere, che con superstizione cautelata il Sacello del Foro ancora chiudesse, come fu solito chiudersi quando era porta, e che così facessero poi anche gli altri. In cotal senso non solo resta spiegato Servio, ma concordano Varrone, Livio, Procopio, e tut-

quam residuo bello; e di cui Plinio nel c. 7. del libro 34. Præterea Janus Geminus a Numa Rege dicatus, qui pacis, bellique argumento colitur etc.; e Capitolino in Gordiano c. 26. : Aperto Jano Gemi-

duplicis frontis effectum est quasi ad imaginem duorum populorum. Aver poi Numa fatto un' altro Temconsulto, che i 306. Fabi andassero contra i Vejenti. Servio nel settimo dell' Eneide v. 607. dice anche egli: Sacrarium hoc Numa Pompilius fecerat circa imum Argiletum juxta Theatrum Marcelli, quod fuit in duobus brevissimis Templis, duobus autem propter Janum bifrontem. Ma come due Tempi, se prima dice un sol Sacrario nell' Argileto? e come brevissimi, se Festo di maggiore autorità esservi stato tenuto il Senato fa fede? Confusissime sono le parole ultime di questo luogo di Servio. Noi però per ridurle a senso ragionevole, e per concordar Livio, che nel primo dice stato solito nella pace chiudersi il Tempio dell' Argileto, con Varrone, e Procopio, che dicono solito chiudersi quello del Foro, parliamone più distesamente. Il Tempio di Giano fu fabbricato ivi da Numa, e forse allora brevissimo, ed in due cappelle diviso, contraposte, e corrispondenti alle due faccie del Nume; il quale Tempio poi da altri potè essere ingrandito. Intanto era nel Foro la porta Januale, che fu poi Tempietto del medesimo Dio. Se Numa in-

Altro Tempio pio a Giano nell' Argileto dimostrerassi a suo tempo, Tempio il quale essere stato Tempio grande, e capace di Senato dichiara Festo, dicendo esservi stato fatto il Senatus. Numa.

ti . Il Giano Gemino, che si legge in Svetonio nella vi- Giano Ge

ta di Nerone, Janum Geminum clausit tam nullo, mino.

no (quod signum erat indicți belli) profectus est contra Persas etc., va però facilmente inteso per l'uno, e per l'altro egualmente chiusi, o di quello dell' Argileto, detto Gemino, forse quasi gemello dell'altro, giacchè altri Giani dopo Numa non bifronti come quei due, ma quadrifronti furono fatti, come dalla medaglia d'Augusto presso Guglielmo Choùl si raccoglie.

Quindi Ovidio nel primo de' Fasti v. 263., ove

dice:

Quum tot sint Jani, cur stas sacratus in uno Hic, ubi juncta foris templa duobus habes? sembra a me male inteso del Tempio, che era nel Foro Olitorio; per commodità del cui senso si sono sforzati gli Antiquari tirare il Foro Piscatorio presso all' Olitorio, acciò contro ogni probabilità il Tempio di Giano all' un Foro, ed all'altro fosse comune. Ouello del Foro Olitorio l' edificò Cajo Duilio dopo la prima Guerra Punica; nè fu mai dedicato fino al tempo di Tiberio, come nella decima Regione dirò: sicchè Ovidio non di quello non ancora dedicato, ma dell'altro, che era nel Foro grande, parla, dicendolo con ragione congiunto, cioè vicino a due Fori che erano quel di Cesare, e quel di Augusto, oltre il grande, in cui stava distintamente accennato nella parola Hic; ed i tanti Giani erano gli altri due, o tre, che appresso gli stavano. Essere questo il vero senso di Ovidio, dichiara egli stesso ne' versi, che in persona di Giano soggiunge, dopo aver raccontato la guerra Sabina (Fasr. 1. v. 273.).

Cum tanto veritus committere Numine pugnam

Ipse meæ movi callidus artis opus.

Oraque, qua pollens ope sum, fontana reclusi, Sumque repentinas ejaculatus aquas.

Ante tamen madidis subjecti sulphura venis,

Clauderet ut Tatio fervidus humor iter; Cujus ut utilitas pulsis percepta Sabinis,

Quæ fuerat tuto reddita forma loco est .

Ara mihi posita est parvo conjuncta Sacello,

Hæc adolet flammis cum strue farra suis. Le quali acque, benchè favolose, essere isgorgate nel Templum Foro, ove era la battaglia, è la sentenza di Ovidio, e derivate da quel luogo, ove fu poi la porta Januale e quel Tempietto dissi con Macrobio nel primo libro;

e Varrone vi è conteste assai chiaro nel quarto c. 32.: Lautolæ a lavando, quod ibi ad Janum Geminum aquæ calidæ fuerunt; ed ecco la verità, da cui ebbe origine la finzione. Quell' acque calide col luogo detto Lautolæ, furono in quei primi tempi nella parte del Foro, in cui Giano aveva il Sacello, da Ovidio dichiarato congiunto a due Fori, siccome di quattro Fori congiunti ivi fa menzione Marziale nell' Epigramma 51. del 10. libro, e sono il grande, quel di Cesare, quel di Augusto, e il Transitorio:

Sed nec Marcelli, Pompejanumque, nec illic

Sunt Triplices Thermæ, nec Fora juncta quater. Augusto, quando nell'universale pace il Tempio di Giano Gemino chiuse, non potè non serrare questo congiuntamente coll'altro di Numa nell'Argileto, onde è, che questo a mio credere, da Svetonio in Aug. cap. 22. si dice Giano Quirino: Janum Quirinum semel, atque iterum a condita Urbe ante memoriam suam clausum, in multo breviore temporis spatio, terra, marique pace parta, tertio clausit; così detto forse (lasciate per ora da parte le interpretazioni diverse, che a i cognomi di Giano si danno da Macrobio nel c. q. del primo de' Saturnali ) a differenza dell' altro di Numa, per essere questo opera di Romolo, e di Tazio. Più apertamente ciò si trae da Orazio, che nell' ode 15. del quarto libro, Giano di Quirino l'ap- E di Quipella con aperta distinzione da quel di Numa...

. . . . Et vacuum duellis Janum Quirini clausit, et ordinem Rectum, et vaganti fræna licentiæ Injecit, etc.

Onde Vittore nella Regione nona del Teatro di Marcello parlando, ed aggiungendovi, ibi erat aliud Templum Jani, disse a distinzione di questo, che era nel Foro.

Resta trovarne il sito, e non è difficile. Benchè Ove pre-Procopio dica nel mezzo del Foro, non intendiamo noi te fosse. quel mezzo esattamente per il sito del Lago Curzio, volendo egli per il mezzo significare, che non era in alcun de'lati a filo degli altri edifizj, ma nel mezzo, cioè isolatamente nello spazio del Foro. Che poi fosse presso al lato Orientale, lo sgorgamento delle acque calde, la Porta Januale, e più di ogni altra cosa la vicinanza agli altri due Fori spiegata da Ovidio il fan-

220

no indubitato. Il suo ritratto si ha in una medaglia di Nerone, portata nel quinto Dialogo dall' Agostini, e

prima dall' Erizzo; la quale è questa (i).

Jani duo celebris etc.

Oltre al Tempietto nel Foro, altri Giani furono accennati da Ovidio nel luogo portato, cum tot sint Jani etc. i quali da Rufo son detti Jani publici, e da Vittore Jani duo celebris mercatorum locus; il quale anche nel Catalogo, che fa nel fine, soggiunge: Jani per omnes Regiones incrustati, et ornati signis, duo præcipui ad Arcum Fabianum superior, inferiorque; de' quali Orazio dice nella prima epistola del libro primo v. 54., ragionando dell'attendere all'acquisto della roba:

### . . . Hæc Janus summus ab imo Perdocet etc.

Ma esservi stato anche in mezzo, Cicerone mostra nel secondo degli Offizi c. 25.: Sed toto hoc de genere, de quærenda, de collocanda pecunia, etiam de utenda, commodius a quibusdam optimis viris ad medium Janum sedentibus, quam ab ullis Philosophis ulla in schola disputatur; e nella sesta Filippica c. 5. Janus medius in L. Antonii clientela sit? È parere del Donati, che il Giano fosse una strada abitata da Banchieri, e da Usuraj, il cui principio, il fine, e il mezzo summus, imus, medius, fossero detti. Ma il Sommo e l'Imo essere stati due Giari del Foro simili a tanti altri, che erano per ogni Regione, cioè loggie, o transiti per ridotti dei Mercadanti, e assai chiaramente ci ha spiegato or ora Vittore. Acrone antico Scoliaste nella terza Satira del 2. libro di Orazio v. 18. ove il Poeta dice:

., ... Postquam omnis res mea Janum Ad medium fracta est, etc.

dichiara, che Jani statuæ tres erant; ad unam illarum solebant convenire creditores, et fæneratores, alii ad reddendum, alii ad locandum fænus. Ma il medesimo nella prima Epistola del secondo libro dice: Duo Jani ante Basilicam Pauli steterunt; ubi locus erat fæneratorum: Janus dicebatur locus in quo solebant convenire fæneratores; e Porfirio ivi replica lo stesso anch'egli; onde sembra a me poter

<sup>(1)</sup> Si veda il citato n. 27.

dire. che i Giani del Foro fossero fornici conformi a tanti altri, con statue di quel Dio, fatti in quella parte del Foro per commodità de' negozianti, come in cantone del Boario fu il Giano quadrifronte, che è ancora in piedi. Erano presso all' Arco Fabiano, dice Vittore, e perciò non lungi dal Puteale di Libone, e dalla Basilica di Paolo; onde Ovidio parlando de' debitori delle usure disse nel secondo de Remedio Amoris v. 165.

Qui Puteal, Janumque timent, celeresque Calendas. E Porfirio nella citata Epistola di Orazio: Omnes ad Janum stabant in Basilica fæneratores; siccome anche Acrone già portato. De' Giani Livio nel primo della quinta c. 26. narrando, che nel Foro di una Colonia Fulvio Flacco Censore ne fece pur tre, compisce di darci luce : et Forum porticibus tabernisque claudendum, tres Janos faciendos. Ma se tre furono i Giani, come si dicono due? forse il Tempietto di Giano era il terzo ? era forse il medio, in cui non negozianti, ed usurari, ma uomini da bene sedevano? Ma essendo questo antichissimo, li tre raccontati da Livio come fatti allora nuovi non possono comprenderlo per uno di essi: Forse nel tempo di Vittore il terzo era per terra? Perciò forse il luogo de' tre Giani presso la Basilica di Paolo, e l'Arco Fabiano, e non lungi dal Tempietto di Giano Gemino era da' Romani detto ( come scrive Procopio ) le tre Parche, che. quasi che ivi si travagliassero, e s' innaspassero le altrui vite. E perchè in alcuni testi d'Anastasio Bibliotecario le Chiese di S. Adriano, e de' SS. Cosmo, e Damiano si leggono In tribus Foris, in altri In tribus Fatis, quando questa lezione ultima fosse la yera (che io non so) li tre fati forse erano la medema cosa, che le tre Parche toccate da Procopio. Basti a noi fra tanto conchiudere, che siccome oggi nel luogo delle liti, sogliono negoziarsi anche i cambi, i luoghi de' monti, i censi, e le compagnie di offizio, anticamente ancora presso al luogo de' litigi s' esercitavapo li negozi delle usure (1).

(1) Fra i monumenti che stavano in mezzo al Foro, merita particolare menzione la colonna cretta all' Imperadore Foca, sulla quale, prima che si scavasse, tanti sogni an-

Il quarto lato del Foro verso Oriente.

### CAPO OTTAVO.

Sul principio del lato all' Arco Fabiano congiunta essere stata la Regia, dissi nella quarta Regione, alla quale appartenere congetturai, e perciò facilmente fu

tiquarj si fecero, cosicchè si credette avanzo del Tempio di Giove Custode, del Grecostasi, del Ponte di Caligola, dei Propilèi del Campidoglio ec. ec.

Nel 1813. scavan losi intorno alla base si scoprì, che poggiava sopra un alto piedestallo, sulla cui faccia rivolta

alla Basilica Emilia si legge :

†optimo CLEMENTIS. felicissimoQVE
PRINCIPI DOMINO n. focae imperatori
PERPETVO ADO CORONATO TRIVMPHATORI
SEMPER AVGVSTO

SMARAGDVS EX PRAEPOS SACRI PALATII
AC PATRICIVS ET EXARCHVS ITALIAE
DEVOTVS EIVS CLEMENTIAE
PRO INNVMERABILIBVS PIETATIS EIVS
BENEFICIIS ET PRO QUIETE
PROCYRATA ITAL, AC CONSERVATA LIBERTATE
HANC STATUAM PIETATIS EIVS
AVRI SPLENDORE MICANTEM HVIC
SVBLIMI COLVMNAE AD PERENNEM
IPSIVS GLORIAM IMPOSVIT AC DEDICAVIT
DIE PRIMA MENSIS AVGVST. INDICT. VND

PC. PIETATIS EIVS ANNO QVINTO

Come si rileva da questa iscrizione, si la colonna, che la statua dorata che vi era sopra furono erette all'Imperador Foca dall' Esarco Smaragdo l' anno quinto dopo il suo Consolato, cioè il 608. dell' Era Volgare a' di primo di Agosto. La colonna però è più antica, e forse fu tolta da qualche fabbrica già rovinata; dallo stile pare, che possa appartenere all' epoca degli Antonini. La sua altezza è di palmi Romani 78. 8. oncie il suo diametro è di pal. Rom. 6. on. 2. dec. 4. ed il piedestallo ha 15. palmi, 10, oncie e 3. decimi di altezza.

Questo monumento fu con un dotto opuscolo illustrato dal chiariss. Filippo Aurelio Visconti, al quale rimando chi

vuole notizie più precise sopra di esso.

Si crede che col piedestallo questo monumento finisse, ne si sapea comprendere come il livello del Foro fosse in questo luogo così alto rispetto all'arco di Settimio; tauto che alcuno suppose che la colonna stesse di già sul monte. su l'angolo della via, che dal Foro passando alle Ga-

rine divideva la quarta dall' ottava Regione.

Congiunto, o incontro, o appresso alla Regia Signa Vefu il Segno di Venere Cloacina nel principio della nerisCloa-Via Sagra, e sul Foro presso al Tribunale, e alle Taberne, che nuove furono dette. Che sul Foro, e presso alle Taberne, e al Tribunale fosse, ecco Livio nel terzo c. 22., ove da Virginio chiesta ad Appio, che sul Tribunale era assiso, licenza di tirare in disparte alquanto la figlia, seducit filiam, ac nutricem prope Cloacinæ, ad Tabernas, quibus nunc Novis est nomen, atque ibi ab lanio cultro arrepto: Hoc te uno, quo possum, ait modo filia in libertatem vindico: pectus deinde puellæ transfigit, respectansque ad Tribunal: Te, inquit, Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro etc. Che su la via sacra fosse presso al Comizio, testimonio è Plinio nel c. 29. del 15. libro: Quippe ita traditur, Myrtea verbena Romanos Sabinosque, quum propter raptas Virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos eo in loco, qui nunc signa Veneris Cluacinæ habet: cluere enim antiqui purgare dicebant; la quale purgazione, e congresso essere stato fatto nel Comizio, scrive Plutarco in Romolo, e nella Via Sagra Dionigi nel secondo; le quali

Il celebre letterato Svedese Sig. Akerblad pieno di zelo per le Romane Antichità insinuò a S. E. la Duchessa di Devonshire, Mecenate degli Artisti, e de' letterati, d'intraprendere uno scavo a' piedi di esso, e mercè la ottima direzione, con cui è stato condotto si sono ottenuti i migliori risultati. Si è scoperto, che il piedestallo poggia sopra una piramide di gradini di marmo, de' quali molti restano ancora al loro posto: si è trovato che il piano, sul quale s' erge tutto il monumento è circa 10. palmi più basso dell' Arco di Settimio, che era già sul Clivo: si sono rinvenute parecchie iscrizioni, fralle quali due metà greche, metà latine di marmo ; una agli Dei Averrunci ; l'altra a Minerva Averrunca; e tutte e due per oracolo. Queste sono:

**ATIOCIKAKOIC GEOIC** EX O'RA'CVLO'

**AOANAI** ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑΙ EX O'RA'CVLO'

Un' altra in travertino, del tempo della Republica, dice:

M. CISPIVS L. F PR

#### 224 OUAR. LATO DEL FORO VERS' ORIENTE

autorità, posto il segno di Venere Cloacina ivi presso all' angolo del Comizio, su l'imbocco della Via Sagra, fanno concordemente vedere Romolo, e Tazio essersi convenuti ivi; e sembra non dissentirvi Plauto nel Curculione, dicendo quasi sul principio dell'Atto quarto:

Qui perjurum convenire vult hominem mitto in

Comitium;

Qui mendacem, et gloriosum apud Cloacinæ sacrum.

Da quello della Cloacina nondiver-

So, che il Segno di Cloacina, di cui Livio, e Plauto, e quel di Venere Cloacina, che in Plinio si legge, dal Vives, e da altri son riputati Segni diversi uno dall'altro: e so che dal Panvinio si annovenerisCloar ra anche quivi il Tempio di Venere Cloacina. Ma il luogo della Cloacina di Livio, e della Venere Cloacina di Plinio scorgendosi uno stesso, mi fa arrischiato a non presumervi più d'un Segno. Si opporrà la derivazione della Cluacina da Cluere; cioè di purgare secondo Plinio, e della Cloacina dalla Cloaca, secondo Lattanzio, che nel primo delle Instituzioni c. 20. dice .Cloacina essere stata una statua trovata nella Cloaca massima, e per non sapersi di chi fosse l'effigie, avere sortito il nome di Cloacina: Cloacinæ simulacrum in Cloaca maxima repertum Tatius consecravit; et quia cujus esset effigies ignorabat, ex loco illi nomen imposuit. Ma ben possono Plinio, e Lattanzio dell'origine del nome di una statua aver diversamente sentito, tanto maggiormente, che l'uno, e l'altro fa di Tazio menzione; e dicendo Lattanzio essere stato ivi consecrato da Tazio, nel cui tempo la Cloaca massima non era fatta, dà indizio dell'equivoco che egli prende, e accredita quel, che da Plinio se ne discorre. S. Agostino in conformità uon men dell' uno, che dell' altro nel sesto della Città, anzi Seneca in un frammento da lui portato dice: Cloacinam T. Tatius dedicavit Deam. Forse il plural nome Signa, che si legge in Plinio può far sospettare ivi più statue, di Cloacina una, l'altra di Cluacina? Per i Segni detti in plurale più facile cosa è, che intenda Plinio con Venere la statua di Amore, se non anche delle tre Grazie, le quali possono esservi state aggiunte dopo Tazio da altri; e se pur furono più segui ivi di Cloacina, non perciò segue, che li Segni fossero di Dee diverse. Come fosse espresso il Segno di Venere Cloacina . se ne adduce quì appresso la medaglia battuta dalla famiglia Mussidia, di cui fa menzione l'Orsini, il quale spiega quello, che denoti la parola Signa, e to-

glie ogni sospetto (1).

Le Taberne dette Nuove essere state ivi appresso dichiarasi dalle medesime parole di Livio, ed avere servito nel tempo de' Decemviri per beccherie; nè diversamente si dice da Dionigi nell' undecimo, e più espressamente da Varrone per relazione di Nonio in Tabernas tit. De Doctorum Indagine: Hoc intervallo primum forensis dignitas crevit, atque ex Tabernis lanignis (certamente lanienist) (2) argentariæ factæ. Di queste fa menzione Livio nel sesto della terza c. 21.: Eodem tempore septem Tabernæ, quæ postea quin- Septem aque, et argentariæ, quæ nunc novæ appellantur, ar- lias quinsere. Sortirono forse il nome di Nuove, quando tol- que Taberte a mestieri bassi, e sporchi di beccherie, e forse an- tarizo Nocora di altro, furono applicate ad uso più nobile di va. Banchieri, e perciò rinovate, e nobilitate di fabbriche; il quale nome, ancorchè poi fatte vecchie ritennero; ma però esser durate beccherie nel Foro fino agli ultimi tempi della Republica, mostra Varrone citato da Nonio nel c. De honestis, etc. in expulsim; ove si legge: Purgatum scito quoniam videbis Romæ in Foro ante lanienas pueros pila expulsim ludere; e può trarsi da Plauto nell' Epidico Atto secondo, Scena se-·conda:

Per medicinas, per tonstrinas, in gymnasio, atque in Foro

Per myropolia, et lanienas, circumque argentarias Rogitando sum raucus factus;

Da che siamo necessitati a dire, o che non tutte in un tempo le beccherie fossero fatte Taberne argentarie, o che nel principio non tutte le argentarie fossero beccherie. Appresso come già si è veduto, stavano gli Usuraj, i quali prima in tempo di Plauto solevano trattenersi presso alle vecchie, siccome egli dice nel luogo citato (Curcul. att. 4. sc. 1. )

Sub veteribus ibi sunt qui dant, quique accipiunt fænore.

<sup>(1)</sup> Ved. num. 28.

<sup>(2)</sup> Ligneis leggesi ne' migliori testi . Tom.II.

# 226 QUAR. LATO DEL FORO VERS' ORIENTE

Nel medesimo tempo di Plauto vi stavano i Ruffiani: così egli nella Scena prima del Truculento:

Nam nusquam alibi si sunt circum argentarias

Cortes lenones quasi sedent quotidie.

Ma poi fatti i tre Giani non lungi dal Puteale, e da Marsia, gli Usuraj si ridussero presso a queste con maggior comodità, onde è, che il contorno fatto celebre in conformità dell'altro sub veteribus detto, fu comunemente nomato sub novis; del qual luogo nel quinto di Varrone si legge: Et sub novis dicta pars in Foro ædificiorum, quod vocabulum ejus pervetustum est; e nel secondo dell' Oratore di Cicerone c. 66. Demonstravi digito pictum Gallum in Mariano Scuto Cimbrico sub Novis distortum, ejecta lingua, buccis fluentibus; del quale scudo Quintiliano soggiunge nel lib. 6. cap. 5. Tabernæ autem erant circa Forum, ac scutum illud signi gratia positum (1).

Le sette poi ridotte a cinque, delle quali dice Livio: Eodem tempore septem Tabernæ, quæ postea quinque etc. in quale parte precisamente fossero non si sa. Di loro disse Giovenale nella satira prima v. 105.

. . . . Sed quinque Tabernæ

Ouadringenta parant . . . .

SubNovis.

Le stazioni de' Municipi poste fra le altre fabbriche della Regione ottava da Vittore furono di necessità in questo lato del Foro, e non lungi forse dalle Taberne dette Nuove; perchè Plinio nel 16. libro al c. ultimo scrive, che il Loto albero piantato da Romolo nel Vulcanale, ed ancora durante al suo tempo passava colle radici per le stazioni de'Municipi al Foro di Cesare: Verum altera lotos in Vulcanali, quod Romulus constituit ex victoria de decumis, æquæva Urbi intelli-Stationes gitur, ut auctor est Massurius. Radices ejus in Forum usque Cæsaris per Stationes Municipiorum pe-

yum.

Q. AVFIDIVS . MENSARIVS TABERNAE . ARGENTARIAE AD . SCYTVM . CIMBRICVM CVM . MAGNA . VI AERIS . ALIENI . CESSIT . FORO

<sup>(1)</sup> Delle Taberne Argentarie si fa menzione nel seguente frammento degli atti del Senato Romano, riportato anche da Muratori ( Thes. Vet. inscr. p. DCX. );

netrant; ed essendo stato il Foro di Cesare dietro a S. Adriano, o non molto lungi da quella Chiesa, la linea dal Vulcanale a quel Foro indica le stazioni tra S. Adriano, e S. Lorenzo in Miranda. Ciò, che tali stazioni fossero, non facilmente si indovina. Essere state guardie, o quartiere di Soldati Municipali posti nel Foro non quadra. Era forse il ridotto; e il posto di essi Municipali, e degli altri forastieri alla cittadinanza aggregati, quando venivano a dare il voto nel Comizio a qualch' elezione, o ad altro effetto; scrivendo nel 37. di Nerone Svetonio: Salvidieno Orphito objectum est, quod Tabernas tres de domo sua circa Forum Civitatibus ad stationem locasset. Ulpiano Giureconsulto così fa menzione delle Stazioni del Foro nella l. Fulcinius S. Illud sciendum ff. quibus ex causis possideatur. Denique eum quoque, qui in Foro eodem agat, si circa columnas, aut Stationes se occultet, videri latitare veteres responderunt. Nelle Stazioni essere stati i Tabellioni detti oggidi Notaj, si legge più volte nell' autentica De tabellionibus; onde facilmente servirono a' Municipi nelle liti del Foro; delle quali alcun lume si trae dal Dialogo degli Oratori di Tacito, oppur di altri, che vero autore ne fu: Quum tot amicorum causæ, tot Coloniarum, et Municipiorum clientelæ in Forum vocent; e presso al fine; Qualia quotidie antiquis Oratoribus contingebant, quum tot pariter, ac tam nobiles forum coarctarent. quum clientelæ quoque, et Tribus, et Municipiorum legationes, ac partes Italiæ periclitantibus assisterent, quum plerisque judiciis crederet Pop. Rom. sua interesse quid judicaretur. Le quali Città avere soluto fra esse contendere avanti ai Consoli, o al Principe dà indizio il posterior Plinio col lodar Trajano nel Panegirico: O vere Principis, atque etiam Consulis reconciliare æmulas Civitates.

La Basilica di Paolo Emilio essere stata presso a Pauli com S. Adriano da Plutarco in Galba si mostra (1) ove di- Phrygiis

206 6

Basilica columnis.

<sup>(1)</sup> Anzi la Chiesa stessa di S. Adriano mostra per la struttura della sua facciata essere stata una Basilica e per conseguenza la Emilia. A ció si aggiunge una prova di gran per so, ed è che nel fare i fondamenti della nuova fabbrica nel 1655., vi fu scoperta una base di marmo colla iscrizio-

# 228 QUAR. LATO DEL FORO VERS' ORIENTE

ce, che i Soldati Pretoriani mandati da Ottone ad uccidere Galba, venendo dagli alloggiamenti, cioè dal Colle Viminale nel Foro, per Pauli Basilicam irrue-

ne seguente riportata da Gualdo (de Lap. Sepulcr.) in un manoscritto della biblioteca privata di Sua Santità, che quando esisteva al Vaticano avea il num. 8253. (p. 71. a tergo):

GAVINIVS . VETTIVS
PROBIANVS . V. C. PRAEF. VRB.
STATVAM . CONLOCARI
PRAECEPIT . QVAE . OR
NAMENTO . BASILICAE
ESSE . POSSIT . INLVSTRI

Questo Gavinio Vettio Probiano è lo stesso Prefetto di Roma che, come si vide di sopra, riparò la Basilica Giulia, ed anche la erse una statua. La differenza del nome Gavinio, che si legge in questa, da quello di Gabinio, che in quella si osserva non deve punto calcolarsi, sapendosi l'uso indistinto, che facevasi di queste due lettere affini.

La costruzione stessa della facciata mostra l'epoca della decadenza, onde può credersi che ella sia stata rifabricata o da questo stesso Prefetto di Roma, che risarci la Basilica Giulia, o circa quell'epoca. Il solco che si vede nell'alto di essa mostra esservi stato un bassorilievo di marmo, o di bronzo, tolto ne'tempi della harbarie. Il resto era decorato a bugne di stucco e se ne vede ancora qualche traccia.

In origine come si trae dalla medaglia riportata al n.29. la facciata di questa basilica era ornata di un doppio portico di colonne, il quale essendo caduto, o per terremoto, o per altro, fu cangiato nello stato attuale. E siccome si nominano colonne frigie, cioè di paonazzetto, che l' adornavano si esternamente, che internamente, e se ne parla da tutti gli antichi Scrittori con meraviglia, dubito che nel rifare la facciata queste fossero tolte e trasportate poi nella Basilica dell' Apostolo S. Paolo sulla via Ostiense. Mi pare, che una congettura siffatta sia più probabile di quella, che vuole le colonne di marmo frigio della Basilica Ostiense tolte dal Mausoleo di Adriano, dove non si sa se mai abbiano esistito. Ma tutto ciò si prenda per mera congettura. In questa supposizione però la facciata della Basilica di Paolo Emilio dee dirsi cangiata ai tempi di Teodosio 1. il quale edificò la odierna basilica Ostiense: e la sua costruzione come si è osservato è precisamente di quei tempi.

L'interno della Chiesa attuale di S. Adriano è totalmente moderno, e la bella porta antica di bronzo fu dal Pontefice Alessandro VII. trasportata al Laterano ove al presente si ammira. Quando poi la Basilica Emilia fosse convertita in LIBRO V. CAPO, VIII. REG. VIII.

bant; e molto meglio dal tante volte rammentato Cavallo di Domiziano s' insegna, del quale Stazio Silv. 1. v. 29.

At laterum passus hinc Julia tecta tuentur,

Illinc belligeri sublimis Regia Pauli; Poichè essendo la Basilica Giulia stata nel lato opposto, è necessità, che in questo fosse l'altra di Paolo. Narra il Marliano avere veduto ivi cavare colonne, e marmi maravigliosi da lui stimati del Tempio di Castore, e di Polluce; ma che della Basilica di Paolo fossero a me sembra certo. Plinio nel c. 15. del lib. 36., ed Appiano nel secondo delle Guerre Civili p. 443. fra i più maravigliosi edifizi di Roma l'ammirano: Nonne inter magnifica Basilicam Pauli columnis e Phrygibus mirabilem ? dice Plinio; ed Appiano: Et Paullus quidem ex hac pecunia Basilicam quæ etiam hodie Paulli dicitur dedicavit; opus inter urbana pulcherrimum. Plutarco in Cesare, ed Appiano nel libro citato la dicono fatta da Lucio Emilio Paolo Console co' 1500. talenti mandatigli da Cesare dalle Gallie per tirarlo al suo partito. Emilio Lepido Console sotto Augusto averne riedificato il Portico narra nel 40. Dione; del qual Portico l'immagine si ha nel rovescio di una medaglia, che il Donati ha impressa fra le altre nel secondo libro, ed è la seguente (1).

Un'altra volta essersi abbruciato, e rifatto in parole da Emilio, ma in fatti da Augusto, e dagli Amici di Paolo, il medesimo Dione scrive nel 54. Finalmente un altro Lepido, benche poco denaroso, averla risarcita, ed ornata sotto Tiberio, scrive Tacito nel ter-

zo degli Annali .

La Chiesa di S. Adriano, che dalla struttura, e S. Adriapiù dalla sua bella porta di bronzo (2) si mostra an-no.

Chiesa di S. Adriano non è ben noto. Certo è però, che Anatasio Bibliotecario nella vita di Onorio I., che fu Papa dal 626. al 637. dice che questo Pontefice fecit Ecclesiam beato Adriano Martyri in tribus futis, quam et dedicuvit et dona multa obtulit: dunque almeno allora fu convertita in Chiesa.

<sup>(1)</sup> Si veda il n. 29.

<sup>(2)</sup> Si veda ciò che pocò sopra si disse.

230 QUAR. LATO DEL FORO VERS' ORIENTE

tica, ciò, che fosse non può dirsi di certo; onde non consentendo noi dirla Tempio di Saturno, ed Erario, come parve ai più, altro non abbiamo da considerarvi, che il Foro di Augusto ivi prossimo da Adriano ristorato, come Sparziano scrive nella vita di quello c. 18.: Romæ instauravit Pantheum, Septa, Basilicam Neptuni, sacras ædes plurimas, Forum Augusti, etc. ed il Tempio da Antonino eretto al medesimo Adriano, da cui Capitolino c. 8. Opera ejus hæc extant Romæ, Templum Hadriani honori Patris dicatum etc. Il qual Tempio essere stato eretto nel Foro grande, e presso a quel di Augusto da Adriano ristorato, se non può affermarsi per non aversene certezza, può almeno dubitarsene, non trovandovisì ripugnanza, nè indizio contrario. Quel poco di sospetto, benchè debolissimo, il quale può aversene, si è. che siccome presso al Foro, ed al Tempio di Marte fu dedicata Chiesa a Santa Martina, e l'antico di Remo, che ancora da Romolo doveva nomarsi, a' due Santi Fratelli Cosmo, e Damiano fu applicato; così forse il Pontefice, che al rito Cristiano lo consagrò. ebbe per motivo l'antico nome; ma perchè leggiera è la congettura, la verità resti pure nelle sue tenebre.

Secretaritus .

Templum D Adriani

Nel sito della Chiesa di S. Martina (1) si dice esum Sena- sere stato il Segretario del Senato per una Iscrizione. che affissa al muro vi fu trovata, e di nuovo poi discoperta molti anni sono, quando il Corpo di quella Martire se ne disotterrò. Si legge presso al Grutero, ed è questa:

> SALVIS . DD. NN. HONORIO . ET THEODOSIO . VICTORIOSISSIMIS PRINCIPIBVS . SECRETARIVM AMPLISSIMI . SENATVS . OVOD VIR . INLVSTRIS . FLAVIANVS INSTITUERAT . ET . FATALIS IGNIS . ABSVMPSIT . FLAVIVS . ANNIVS **EVCHARIVS** . EPIPHANIVS V. C. PRAEF. VRB. VICE . SACRA IVD. REPARAVIT ET . AD . PRISTINAM . FACIEM . REDVXIT

<sup>(1)</sup> Nell' antica Chiesa di S. Martina furono trovati i

Ma che fabbrica potè ella essere? Dottamente se ne Segreta. discorre dal Bulengero nel terzo De Imp. Rom. al c.g. rio, che dal Baronio nell' anno del Signore 332. dal Brissonio cosufosse nel 17. De verb. signif. e dal Donati nel quarto della sua Roma, al c. 3. Si apportano primieramente più Atti de' Martiri, e varie leggi, ed in specie l'ultima C. ubi Senat. vel Clariss. e la terza C. de offic. div. jud. ove Segretario si dice il luogo, in cui le Cause avanti ai Giudici si agitavano; e vi si possono aggiungere le ll. 2. e 5. C. de proxen. Sacr. Scrin. lib. 10. Ma il Segretario del Senato, di cui l'Iscrizione parla, non pote con un luogo di giudizi avere che fare. Il Bulengero, e con esso il Donati, benchè prima dicano in Costantinopoli essere stato un Archivio di scritture spettanti a' particolari detto Secretum privatarum, ed un altro per le scritture di ragion pubblica, detto Secretum publicarum, e perciò il Segretario del Senato poter essere stato un Archivio di Senatusconsulti; nulladimeno più inclinano a dirlo una nuova Curia, dove il Senato solesse adunarsi; e il Donati soggiunge credibile, che i Senatori Cristiani abborrissero il congregarsi più nelle Curie Tempi inaugurati dei Gentili, e che perciò da Flaviano fosse fabbricato un nuovo consesso. Tutto giudiziosamente conchiuso; ma l'esser dato a questa fabbrica un nome, che a' luoghi de' giudizi conveniva, ha qualche durezza; in oltre fino al tempo di Teodosio si segui a radunare il Senato nella Curia; come mostra Simmaco nell' Epistola decimaterza del primo libro: Frequens Senatus maturrime in Curiam veneramus; e verso il fine: Monumenta Curice nostrce plenius tecum loquentur; e la Curia essere stata purgata dalle superstizioni del gentilesimo, e toltone perciò l'Altare, che vi era della Vittoria, si querela il medesimo Simmaco nella 61. Epi-Mola del decimo libro, pregando per la riposizione di quello gl'Imperadori Valentiniano, Teodosio, e Arcadio, ma in vano; poichè efficacemente gli si opposero molti, ed in specie S. Ambrosio con due erudite epi-

stole, e Prudenzio con due eleganti Poesie

i bassorilievi rappresentanti i fatti di M. Aurelio, che oggi sono affissi nel piccolo cortile al primo ripiano della scala nel Palazzo de' Conservatori . Vacca (Mem. n. 68.) Aldroandi (Mem. n. 34.)

Io nelle accennate leggi osservo, che non ogni luogo di giudizi si diceva Segretario, ma i soli luoghi di Criminali controversie; e Cassiodoro, che nell'epistola ottava del sesto fa de Segretari menzione, pur vi ragiona di cause criminali: nè altrimente mostra Simmaco nell'epistola 36. del 10. libro: Nam quum examinandos actus Bassi Præfecti Urbis potestas vicaria ad Secretarium commune prodidisset, etc. e per appunto questa medesima Podestà Vicaria giudicante si legge nell' Iscrizione portata Præf. Vice Sacra Jud. reparavit, etc. donde traggo conseguenza verisinile, che se li giudizi civili s'esercitaron sempre, e si esercitano in luoghi aperti, anzi solevano gli Oratori anticamente condur gente, che applaudisse, come Plinio Cecilio nell'Epistola 14. del libro secondo narra, e deride; nelle criminali richiedendosi interrogazioni segrete de' Rei, e de' Testimonj, e bene spesso tortura, la quale se ne' tempi della Repubblica si dava solo ai servi, fu dipoi sotto gl'Imperadori data indifferentemente a tutti, furono perciò fabbricati luoghi commodi, e detti poi Segretari con nuovo nome. Del luogo, che destinato per l'esame del Testimoni Segreto era detto, chiara è la l. nullum C. de testibus; il qual luogo essere stato chiuso da Cancelli, ed indi aver pigliato i Notaj nome di Cancellieri, giudica il Brodeo ne' Paralipomeni al quinto libro del Polleto.

SezretariodelSenato .

Ma quì si tratta di un Segretario fatto per il Senato, non per i Giudizj. Che cosa potè essere dunque? Posto da parte, che io tengo quasi certo, che li primi Cristiani del Senato sdegnosi di far più conservare li Senatusconsulti nel Tempio di Saturno introducessero il conservarli in altro luogo; che Segretario del Senato potè nomarsi; per non uscire dal significato più comune considero, che nel Senato d'ordine degl' Imperadori si ventilavano anche Cause Criminali. Testimonio chiaro n' è Svetonio nel 58. di Tiberio, e nell' 11. di Domiziano, e Plinio Cecilio in più Epistole. Quindi scrive Tacito nel quarto degli Annali: Jam primum publica negotia, et privatorum maxima apud Patres tractabantur, dabaturque primoribus disserere, etc. e nel terzo la Causa di Pisone commessa al Senato racconta, e nel 14. l'uso già introdotto di appellare dalle Sentenze de' Tribunali al Senato ci spiega; e Marco Aurelio aver commesso al Senato molte, e gravi cognizioni Criminali scrive Capitolino. Introdusse Augusto di scegliere da tutto il corpo del Senato quindici, o venti Senatori, e con quei soli spedire molte cose, come nel 55. Dione racconta. Questi col tempo furono a distinzione degli altri chiamati Patrizi, e del Concistoro del Principe, come dalla citata l. ult. C. de offic. Divin. Jud. si raccoglie, e nel tempo d'Adriano abitarono questi coll'Imperadore. Così Sparziano c. 8. Optimos quoque de Senatu in contubernium Imperatoriæ majestatis ascivit, Da ciò argomenterei, che i Giudizi Criminali già del Senato, fossero poi discussi da' soli Patrizj,

e perciò in luogo dalla Curia diverso.

Inoltre al luogo de' giudizj conveniva Tribunas le, ed altre commodità dal consesso della Curia differenti, e particolarmente un velo, o portiera, che tirato soleva prima della sentenza tenere celati i Giudici Consultanti; del quale gli Atti di S. Euplio dicono in sostanza, che, quum esset extra velum Secretarii, Euplius,... Calvisianus Consularis intra velum interius ingrediens sententiam dictavit, et foras egressus afferens tabellam legit: Euplium Christianum edicta Principum contemnentem, et Deos blusphemantem gladio animadverti jubeo; e gli Atti dei SS. Claudio, e Compagni: Lysias introgressus obduxit velum, postea exiens ex tabella recitavit sententiam. Del quale velo fa anche menzione la l. De submersis C. de Naufrag. lib. 12. De submersis navibus decernimus, ut levato velo istæ causæ cognoscantur; siccome ancora la l. 181. C. Theodos. de Decurion. i quali essere stati più a dentro de' già detti cancelli può inferirsi da Sidonio Apollinare, che nella seconda Epistola dell' 11. libro descrivendo il Re Teodorico vi dice: Circumsistit sellam comes armiger, pellitorum turba satellitum, ne obsit admittitur, ne obstrepat eliminatur; sicque pro foribus immurmurat exclusa velis, inclusa cancellis: Nè cotal velo alla Curia conveniva. Ragionevole cosa è dunque, che il Senato, o almeno i Patrizi avessero un particolar Segretario, dove colla maesta, e le commodità debité giudicassero.

Non era lungi quindi l'antica statua colossea di Statua di Marforio, che per quanto appare, fu alcun fiume. Nel Marforio suo sito, che fu incontro a S. Pietro in Carcere sull'

# 234 QUAR. LATO DEL FORO VERS' ORIENTE

imbocco della via, che salita di Marforio, si chiama ancor oggi, si legge una memoria di marmo postavi dal Marliano, acciò si sappia, che di là fu trasportata sul Campidoglio. Il Biondo la credette statua di Giove Panario, per alcuni tumori somiglianti a' pani, su i quali parve a lui disteso; ma oltre, che quei tumori non sono pani, a quel Giove si legge fatto Altare, non statua in Campidoglio. Il Fulvio più acutamente ravvisandola, e argomentando dalla somiglianza del nome, la credette il fiume Nera, quasi Nar fluvius: ma come il Marliano dice, pare difficile, che o nel Foro grande, o in quel di Augusto fosse fatta a si picciol fiume statua si grande. Perciò stima egli essere statua del fiume Reno, ch'era a piè del Cavallo di Domiziano, così cantata da Stazio nel primo delle Selve v. 51.

Enea captivi crinem terit ungula Rheni (1). Ma che il Capo di Marforio potesse con alcuna architettura soggiacere ad alcun piede di quel cavallo a me par difficile, poiche stando egli disteso a traverso del piedestallo, poteva il petto, e non il capo soggiacervi; onde sembra più probabile, ch' ella fosse di alcun fiume, e servisse per fonte o nel prossimo Foro di Augusto, o in quel cantone del grande incontro alla Carcere, ove ella per appunto stava, e a fronte del Lago Servilio, il quale nell'altro lato dicemmo ch' era; non avendo soluto le genti de' secoli meno antichi trasportar facilmente machine sì grandi (2). Aggiungasi, che ivi era anche la gran tazza di granito, la quale si vede oggi in mezzo del Campo Vaccino, come dalle relazioni di molti, che ve la videro, vive la memoria; onde a questa la statua di Marforio servir doveva (3),

<sup>(1)</sup> Domiziano, che calca il fiume Reno può vedersi nella medaglia riportata al n. 3o. In essa però l'Imperadore non è rappresentato a cavallo, come era la sua statua nel Foro.

<sup>(2)</sup> Nulla può aggiungersi alle notizie sopra questa statua, e l'altra detta di Pasquino raccolte dall'eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri nel suo opuscolo intitolato Notizie delle due famose statue di un fiume e di Patroclo dette volgarmente di Marforio, e di Pasquino Roma 1789. A questa operetta pertanto rimetto coloro, che desiderano essere più ampiamente informati sulla storia di questa statua celebre.

<sup>(3)</sup> Si veda ancora il Vacca (Mem. n. 69.). Questa

Il Nome dal Marliano si sospetta corrotto dal Foro di Marte, quasi Martis Fori, il che a me per alcun tempo parve duretto, leggendosi sempre quel Foro col nome di Augusto; ma vedutolo poi negli Atti di Santa Felicita detto Foro di Marte, Sedit in Foro Martis, et jussit eam adduci cum filiis suis, ne formai concetto di verisimile (1).

Presso S. Martina essere stata una strada, che al dal Foro Foro di Augusto conducesse, è necessità, che si supponga, perchè da un Foro all'altro il transito vi era gusto. di sicuro, la quale potè essere poco lungi da quella,

che fra S. Martina, e S. Adriano è adesso.

L'altra, che salita di Marforio si dice, o se non Marforio propriamente quella, altra vicina avere avuto nome di Mamertina, forse dal prossimo Tempio, e Foro di Marte, si addita da Anastasio, che in Anastasio Papa dice: Hic fecit Basilicam, quæ dicitur Crescentia-na, in Regione secunda in Via Mamertinia in Urbe Roma; avendo noi già fermato, che la seconda Re- sen Vicus. gione delle sette Cristiane era questa ottava; e si conferma dall'antico Carcere di S. Pietro, il quale gli è appresso, ed era come fan fede più atti de' Martiri, chiamato Carcere del Mamertino, cioè del Vico Mamertino. Era facilmente piana, oggidì è alquanto scoscesa per le rovinate sostruzioni Capitoline, che l'hanno alzata nel mezzo (2).

Strada

tazza servirà di ornamento al Quirinale, dove insieme coi cavalli ed obelisco, che già vi esistono adornerà l'ingresso al Palazzo Pontificio.

(1) Il nome di Forum Martis lo ebbe il Foro di Augusto a cagione del Tempio di Marte, che ne formava il

principal ornamento.

<sup>(2)</sup> Il Vico Mamertino fu ne' secoli barbari chiamato Clivus Argentarius come si ricava dal già citato Ordine Romano: prosiliens ante S. Marcum ascendit sub arcu manus carne per Clivum argentarium, inter insulam, ejusdem nominis et Capitolium, descendit ante privatam Mamertini. Verso la stessa epoca si chiamava ancora la scesa di Leone Proto, come si ritrae dalla Bolla di Anacleto II. riportata dal VVaddingo (Ann. min. T. 3. n. 4. p.256.) ed illustrata dal Valesio (Spiegazione di una Bolla d' Anacleto II. Antipapa . Raccolta del Calogerà T. 20. p. 102. e segg.): a primo latere via publica qua ducit per Clivum. argentarii, qui nunc descensus Leonis Prothi appellatur.

I Fori di Cesare, d'Augusto, e di Trajano; ed altre cose aggiacenti.

#### CAPO NONO.

Casaris.

patra .

Forum Al Romano Impero in ampiezza vasta cresciuto l'antico Foro era angusto; nè potendo ampliarsi senza rovina grande de' Tempj, e degli edifizj, che il circondavano, Cesare ne fabbricò un altro vicino, e quasi congiunto: Non quidem rerum venalium (scrive nel secondo delle Guerre Civili Appiano) sed ad lites, aut negotia convenientium. Racconta il medesimo, che Templum Cesare fece ivi un magnifico Tempio a Venere Geni-Genitricis trice, con una famosa immagine di quella Dea manda-Stutua di tavi da Cleopatra; a lato alla quale statua essere stata Venere un'immagine di Cleopatra, scrive nel 2. delle Guerre mandata da Cleo- Civili il detto Autore: Ad Deæ latus effigiem Cleopatræ statuit, quæ hodieque juxta visitur. Al quale Tempio aggiungendo egli un Atrio sontuoso dichiarollo per Foro. L'atrio dunque al Tempio aggiunto fu la Basilica, in cui tenevasi ragione, la quale più della piazza, che gli era avanti fu detta Foro . L' Atrio, e la Basilica essere ivi stata una cosa stessa, non paja strano; poichè Atrio essere stata una gran sala divisata da colonne già ho provato, e l'antiche Basiliche de' Gentili non aver avuto forma diversa dalle prime Chiese Christiane, coll' esempio di S. Giovanni Laterano, di S. Paolo, di S. Maria Maggiore, e di altre, mostra dottamente il Donati; onde dai compartimenti dell'antiche nostre Chiese in più navi possiamo raccor noi la forma delle Basiliche, e Fori de'Gentili, e con-Basiliche chiudere, che gli Atri non erano da quelle dissomide' Gen- chiudete, the gir Att, non elano da quene dissonidifferenti re interamente. Da Dione si dice nel lib. 48. RomadalleCri- no pulchrius. Svetonio nel 26. di Cesare così ne scrive: Forum de manubiis inchoavit, cujus area super H. S. millies constitit ; e si conferma da Plinio nel 15. del lib. 36.

stiane.

Il suo sito si dice essere tra S. Lorenzo in Miranda, e il Tempio della Pace; ma come ciò, se non solo il Tempio della Pace, ma e S. Lorenzo in Miranda, anzi ed altri edifizi più di S. Lorenzo vicini al Foro grande, e al Campidoglio, erano della quarta Regione, ed il Foro di Cesare da Vittore, e da Rufo è con-

tato nell'ottava? Il Foro di Nerva, che dietro a S. Adriano si vede, fu nella quarta, dunque malamente tra S. Lorenzo, e il Foro di Nerva potè verso il Tempio della Pace entrare una sottil lingua dell'ottava Regione. Vi si aggiunga, che Cesare troppo discosto dal grande l'avrebbe fatto, nè avrebbe potuto dire Ovidio il Tempietto di Giano congiunto a due; perciò replicato, che tra S. Lorenzo, e S. Adriano fosse una strada verso le Carine, dividente le due Regioni, segue, che per essa s' entrasse nel Foro di Cesare, il quale strata tra il Foposto dietro a quello spazio, ch'è tra le due Chiese rogrande suddette, si potè con ragione dire quasi un Foro stes- e quel di so col grande, a cui era a lato dirittamente, e così Cesare. Sant' Adriano si potè dir propriamente In Tribus Foris; come in Anastasio si legge più volte.

Eravi nel mezzo avanti al Tempio di Venere la Rquus C. statua equestre del medesimo Cesare di bronzo dora- Casaris in to coll'effigie del suo maraviglioso cavallo; il quale im- ejusForo. paziente di avere sopra, altri che Cesare, aveva l'unghie davanti intagliate in forma di denti umani. Così scrivono Svetonio nel 61. di Cesare, e Plinio nel 42. dell' 8. libro. Quel cavallo di bronzo essere stato già ritratto dal Bucefalo di Alessandro, opera di Lisippo, ad Alessandro donato, e trasportato poi da Cesare nel suo Foro, fattogli aggiustare prima l'unghie a somiglianza di quelle del suo, raccoglie il Donati da quel che Stazio scrive nel primo delle selve quando del cavallo di Domiziano ragiona v. 84. :

Cedat equus, Lative qui contra Templa Diones Cæsarei stat sede Fori. Quem tradere es ausus Pellag Lysippe Duci, mox Casaris ora Aurata cervice tulit.

Tra le pitture superbe vi erano Ajace, e Medea af- Pitture e fissi avanti al medesimo Tempio di Venere. Plinio statue di nel 4. del libro 35. Tra le altre statue, delle quali era quelFore adorno, una ve ne fu di Cesare armato di giacdo erettagli da altri; della quale Plinio nel 5. del 34. Avervi il medesimo Cesare dedicato un usbergo di perle Britanniche, e sei giojelli, scrive Plinio nel 35. del Usbergo nono libro, e nel primo del 37. Esservi stata una Co- di perle. Ionna Rostrata Quintiliano nel lib. 1. c. 7. ci dà contezza: Ut latinis veteribus D. plurimis in verbis ultimam adjectam; quod manifestum est etiam ex Columna rostrata, quæ est Julio ( meglio C. Duellio ) in Foro posita.

Nell' Epistola 16. del quarto libro di Cicerone

la Liber- ad Attico si fa menzione dell'Atrio della libertà presso al Foro di Cesare, benchè il testo apertamente appaja scorretto: Itaque Cæsaris Amici (me dico, et Oppium, disrumparis licet) in monumentum illud, quod tu tollere laudibus solebas : ut Forum laxaremus, et usque ad Atrium Libertatis explicaremus. contempsimus sexcenties H. S. cum privatis non poterat transigi minore pecunia. Piace al Manuzio, che del Foro di Cesare Cicerone parli da distendersi all'Atrio della Libertà. Il Lambino è di opinione, che si tolga la parola Forum, giudicando notarvisi l'ampliazione disegnata della Basilica di Paolo Emilio. Ma se Cicerone ivi proprio scrive ad Attico, che quella Basilica si fabbricava: Paulus in medio Foro Basilicam jam pene texuit iisdem antiquis columnis: illam autem, quam locavit, facit magnificentissimam. Quid quæris? nihil gratius illo monumento, nihil gloriosius. Itaque Cæsaris amici, etc. non potè Cicerone dir ivi di quella monumentum illud, quod tu tollere laudibus solebas, come di molto prima vista, e lodata da Attico. Ma lasciata noi cotal disputa, l'Atrio della Libertà, che da Cicerone si accenna presso al Foro di Cesare, fu sull' Aventino; nè di altro Atrio della Libertà si ha noțizia. Si legge posto da Vittore in Atrium questa Regione Atrium Minervæ; il che pare ad un Minerva. altra correzione del luogo di Cicerone tirarci; nè gran fatto sarebbe, che il Testo per l'antichità corroso nella parola Minervæ, fosse dal Trascrittore supplito coll' altra Libertatis, per essere il famoso Atrio della Libertà più cognito di gran lunga. Ma o della Libertà, o di Minerva, o altro famoso Atrio, ch' egli si fosse, possiamo noi cavarne di lume, che sul Foro di Cesare era un Atrio più di quel del Foro antico; presso a cui fu prima un edifizio celebre, fatto atterrar poi da Cicerone, e da Oppio di valuta un millione, e mezzo; e se tanto valse ivi una fabbrica sola, rimane confermato quel, che Svetonio, e Plinio dicono di tutto il sito cujus area super H. S. millies constitit, cioè a dire più di due millioni, e mezzo (1).

<sup>(1)</sup> Di un atrio della Libertà nel foro di Cesare, e die-

Del Foro di Augusto non si ha dubbio. Era die- FerumAn tro alla Chiesa di S. Martina poco meno, che a lato gusti. di S. Adriano, sicchè la strada, la quale oggi va tra per cui vi l'una, e l'altra Chiesa diritta verso il Foro di Ner-si andava va, ha assai del facile fosse l'antica, o dall'antica dal Foro poco lungi, per cui dal Romano Foro in quel di Au-grande. gusto si entrasse, e più in là si pervenisse a quel di Nerva, che in faccia si vede aneora. Così nella latitudine del Romano contenendosi fuori di esso gli altri due, erano con una triplice contiguità sì uniti, che come di un Foro di tre membri se ne faceva concetto. Stazio nel quarto delle Selve §. 9. v. 14.

Nec saltem tua dicta continentem Quae trino juvenis Foro tonabas. Marziale nell' Epigramma 38. del terzo libro:

Caussas, inquis, agam Cicerone disertius ipso, Atque erit in triplici par mihi nemo Foro.

E nel 64. del settimo:

Lis te bis decimæ numerantem frigora brumæ Conterit una tribus Gargiliane Foris. Ancor questo fu picciolo, ma bellissimo, dicendolo Svetonio nel 20. una delle belle opere, che Augusto facesse. La cagione di farlo (soggiunge il medesimo) fuit hominum, et judiciorum multitudo, quæ videbatur, non sufficientibus duobus, etiam tertio indigere. Itaque festinantius, necdum perfecta Martis Æde publicatum est, cautumque ut separatim in eo publica judicia, et sortitiones Judicum fierent. La cagione di farlo picciolo dallo stesso Svetonio nel 56. si riferisce: Forum angustius fecit, non ausus extorquere possessoribus proximas domos. Ebbe due portici, (i quali probabilmente furono in due lati opposti, mentre in un altro era il Tempio di Marte, nel quarto la Basilica per li giudizi) ne quali portici era- Statue no no statue di Capitani Romani . Svetonio nel 31. Et sta+ portici . tuas omnium triumphali effigie in utraque Fori sui porticu dedicavit. Professus est Edicto commentum

tro la Basilica Emilia non vi può esser dubbio trovandosi la sua pianta ne' frammenti della icnografia. Da quei frammenti apparisce chiaramente, che questo atrio esisteva ancora ai tempi di Settimio Severo e Caracalla, sotto i quali quella pianta fu fatta.

id se, ut illorum velut exemplar, et ipse dum viveret, et insequentium ætatum Principes exigerentur a civibus. Da Plinio nel quinto del 36. libro si computa fra'quattro più maravigliosi edifizi di Roma. Il medesimo nel 53. del settimo libro fa menzione d'un Apollo di avorio, che era in questo Foro: Ante Apollinem eboreum, qui est in Foro Augusti; e nel quarto del 35. dice in una parte riguardevole avervi poste Pitture. Augusto due pitture; in una si rappresentava una guerra, nell'altra un trionfo: Super omnes Divus Augustus in Foro suo celeberrima in parte posuit tabulas duas, quæ belli pictam faciem habent, et tri-

ÆlesMar- umphum . tis Ultoris.

Il Tempio, che ivi se di Marte Ultore, o secondo noi Vendicatore nella guerra civile da lui votato fu di forma rotonda; e in due roversci di medaglie del medesimo Augusto impresse dall' Erizzo, e dal Donati nel libro secondo, se ne vede il prospetto, come ap-

parisce(1).

Gli ornamenti suoi, e le statue degli Dei, che aveva sopra il cornicione, l'armi, e le spoglie de'nemici sulla porta, e le statue, che vi erano de' Re di Alba, e di altri Romani, con altre particolarità, diffusamente si cantano da Ovidio nel quinto de' Fasti. In questo Tempio Augusto determinò, che si tenesse il Senato, quando si doveva trattare di guerre, o trionfi. Svetonio nel 29. Sanxit ergo, ut de bellis, triumphisque heic consuleretur Senatus. Essere stato il Foro ristorato da Adriano già si è detto.

Orto det-

Srive il Martinelli nella Roma Sagra, che il luotomirabi- go dietro a S. Martina fu ne' secoli antico-moderni detto Hortus Mirabilis. Io perciò mi figuro, che nel sito del Foro di Augusto in quelle infelici età fosse orto, nel cui recinto durando parte delle colonne, ed altre antiche magnificenze di quel Foro, nome di mirabile ne apprendesse l'Orto.

Vicus Sigillarius major .

Lo stesso Martinelli nel medesimo Trattato, ove della Chiesa de' SS. Apostoli scrive, portando una Costituzione di Giovanni Terzo descrivente i confini della Parocchia di quella Chiesa, in cui si legge: Usque ad Arcum Elagentariorum, cioè senza scorrezione Ar-

<sup>(1)</sup> Si veda il n. 31.

gentariorum, dichiara quel luogo, o arco presso S. Lo- Arco, e renzolo lungi dalle radici del Campidoglio, tra il Fo- Clivo dero di Augusto, e quello di Trajano. Giovanni III. gli Argen fu nel tempo dell' Imperatore Giustino; onde l'essere stati ivi gli Argentieri in quel tempo può dar qualche motivo, se non di concludere, almeno di sospettare, se l'antico Vico Sigillario maggiore fosse ivi, siccome il minore di là dal Foro Trajano verso la Piazza de' SS. Apostoli, o almeno in quel contorno essere stato, nella Regione settima si è discorso. Anastasio in Benedetto Terzo descrivendo una inondazione del Tevere, col dire, che l'acqua dalla Via Lata ascendit per plateas, et Vicos usque ad Clivum Argentarii, sembra additare apertamente la salita, che oggi di Marforio si addimanda. Gli Argentari non andare intesi qui per Banchieri, ma per fabri di cose di argento, dichiara Javoleno Giureconsulto nella l. si uxori ff. de aur. et arg. leg. ove dice: Si vascularius, aut faber argentarius uxori ita legaret, etc. e Firmico nel c. 1. del lib. 2. Matheseon facit enim aurificos, inauratores, bractearios, argentarios, etc.

La Basilica Argentaria, che nella Notizia si legge, Basilica fu forse quivi; nella quale essere stati venduti orna- Argentamenti femminili di argento fa fede la l. pediculis Forum Ar s. item cum quæritur ff. de aur. et arg. leg. Il Pan- gentarium vinio vi aggiunge Forum argentarium, ma con quale autorità, o luce non mi è noto. Nè dalla Basilica, che ho accennata, si può far conclusione, che con quella fosse anche il Foro. Vittore ne registra più di una, se il testo, in cui si legge Basilicae Argentariae, non è scorretto; ma nemmeno la pluralità fa necessario, ch' elle fossero in alcun Foro particolare (1),

Esservi stato anche il Portico detto Margarita- Margarita ria, che in Vittore si legge, ov'è egualmente facile ria. si vendessero gioje, e cose preziose solite vendersi ne' luoghi detti Sigillaria, colla stessa ragione io direi; ma tali pensieri, come semplici dubbi, restino accennati, e non più (2).

<sup>(1)</sup> Del Clivus Argentarius, o Argentarii si veda ciò, che fu detto di sopra.

<sup>(2)</sup> In un cortile a mano destra, presso la Chiesa di S. Giuseppe de' Falegnami all' entrata della salita di Marforio, Tom. II.

Forum . Trajani etc.

Nell' estremità di questa parte della Regione fu il Foro di Trajano (1). Il suo sito si mostra dalla miracolonna bile Colonna Trajana, che durante in piedi vi fa spetchioccio- tacolo, scolpita tutta intorno della guerra Dacica fatta da quell' Augusto, e con una scala, ch' ella chiude in se, conservante la salita fino alla cima. L' Iscrizione la dichiara opera non di Trajano, ma del Senato eretta in onore di lui; su la quale, o sotto, come Cassiodoro nella Cronica, ed Eutropio nell'ottavo scrivono. Postaper furono poste le sue ossa in un' urna: prerogativa non ad altro Imperadore per prima concessa di essere seno levato polto dentro la Città per testimonianza di Eutropio nel libro citato: solusque omnium intra Urbem sepultus. Insegna l'Iscrizione essere la colonna misura dell'altezza del terreno levato ivi per dare al Foro maggior sito;

3

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS IMP. CAESARI . DIVI . NERVAE . F. NERVAE TRAIANO . AVG. GERM. DACICO . PONTIF MAXIMO . TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P. P. AD . DECLARANDVM . QVANTAE , ALTITVDINIS

MONS. ET . LOCVS . TANTIS . OPERIBVS . SIT . EGESTYS (2)

(2) Sarebbe inutile insieme, e superfluo volersi diffon-

to dato in favore del Monastero di S. Ciriaco esistente presso la Colonna Trajana l' anno 1162. investi il monastero del-

veggonsi gli avanzi di alcune taberne appartenenti all'antico foro di Augusto. Alcuni le hanno senza verun fondamento credute del Foro Romano; ma questo non si estendeva fi-

<sup>(1)</sup> Circa le ultime scoperte fatte in questo Foro si veda l'Appendice posta in fine di questa Regione.

dere in questo luogo sopra i soggetti de' bassorilievi della Colonna Trajana avendolo fatto con molta erudizione il Fabretti nella sua opera in foglio sopra questa stessa colonna. Lo stesso dicasi del merito dell'arte, che in que' bassorilievi si ravvisa, il quale fu discusso da VVinckelmann, e da altri Scrittori, il cui scopo è stato trattare delle Arti del disegno. Mi basterà solo indicare, che questo monumento è stato in ogni tempo riguardato con tanta stima, che il Senato Romano, il quale reggeva Roma nel secolo XII. in un rescrit-

Il terreno dell'estremità del Quirinale essere stato levato, e portato altrove è certo; da che l'antichissima vicinità fra il Quirinale, e il Campidoglio si può

comprendere.

Fra tutti i Fori di Roma eccedeva questo in ricchezza, bellezza, e magnificenza. Onde Ammiano Bellezze dice di Costanzo nel lib. 16. c. 17. : Verum quum ad di quel Foro. Trajani Forum venisset singularem sub omni Cœlo structuram, ut opinamur, etiam Numinum assentione mirabilem, hærebat attonitus per giganteos contextus circumferens mentem, nec relatu effabiles, nec rursus mortalibus appetendos. I quali encomi chi li vuol vedere non iperbolici, fissi lo sguardo nelle tre gran colonne restate al Foro di Nerva, le quali erano senza comparazione minori, poi le parole recitate di Ammiano consideri, e Costanzo attonito si figuri, mentre nel Foro di Trajano stupiva per giganteos contextus circumferens mentem, e bisognerà, che conchiuda essere stata quella fabbrica veramente gigantea. Vi è chi crede le colonne avere di altezza, e grossezza uguagliato la Trajana, che vi è restata; ma a cotal vastità, anzi mostruosità di fabbrica, sotto cui gli uo-

la possessione della Colonna, e della Chiesa di S. Niccolò ai piedi di essa, che prima la possedeva, e nel tempo stesso decretà, che, qui vero eam (columnam) minuere temptaverit, persona ejus ultimum patiatur supplicium, et bona ejus omnia fisco applicentur etc. (Galletti Primic, della S. Sede append. n. LKI. p. 323.). Una tal cuca presa dal Senata in que' tempi di feura ha preservato questo monumento dalla sorte sofferta da tanti altri. Risorte finalmente le Arti, Paolo III. dissotterro il piedestallo di questa colonna. (Tempesti Vita di Sisto V. lib. 10. n. 27.). Sisto V. distrusse alcune case che le stavano troppo dappresso, cinse di muro il piedestallo dissotterrato da Paolo III. ristaurò la Colonna, e vi collocò sopra la statua di S. Pietro, spendendovi in tutto scudi 14528. (Fea Diss. sulle Rov. di Romap. 381.),

Dal suolo fino alla sommità della statua attuale questa Colonna è alta circa palmi 195.; Il fusto è di circa 16. palmi di diametro nella estremità inscriore; e di 14. nella estremità superiore: esso è composto di 23. massi di marmo posti uno sopra l'altro, come altrettanti cilindri, dentro i quali

nel masso stesso sono stati scavati i gradini.

Di questa colonna si ha un monumento nella medaglia riportata al num. 34.

mini sarebbono parsi mosche, io non mi soscrivo, non persuadendolo, nè sofferendolo la verisimilitudine. la proporzione, la commodità, nè il disegno, che pur fu di Apollodoro insigne Architetto. I cornicioni, gli archi, e le volte, per relazione di Pausania nel 5. e nel 10. erano di bronzo (1), e le statue, che aveva in cima, essere state pure di bronzo, si argomenta dal Donati per le parole di Gellio nel 23. del 13. libro: In fastigiis Fori Trajani simulacra sunt sita oircum undique inaurata equorum, atque signorum militarium; subscriptumque est: Ex manubiis. Non però concede il Donati, che di bronzo fossero gli archi, e le volte, stimandolo, come ancora a me pare, incredibile; anzi neppure i principali cornicioni credo io di bronzo, a' quali colonne di bronzo tutte facevano di mestiero. Ben può essere, che e fregi, ed archi, e volte fossero di superbi lavori di bronzo ornate, ed arricchite; ma l'indovinare lascisi pure al senso di ciascheduno.

Il Foro di Trajano ebbe, come gli altri, Basi-Basilica Trajani in lica, e Tempio. Della Basilica si dà cenno da Lam-Forocjus pridio in Commodo c. 2.: Adhuc in prætexta pue-Equus rili congiarium dedit, atque in Basilica Trajani zneusTra præsedit; e da Ammiano nel luogo citato, mentre jani egli narra, che il gran cavallo di bronzo con Trajano sopra era, non nella Piazza del Foro, ma nel mezzo dell'Atrio, cioè della Basilica; e perciò vantandosi Costanzo di voler fare un Cavallo simile; gli rispose Ormisda Persiano: At prius stabulum tale condas (2). S'ella poco si nomina dagli Scrittori, avviene perchè, come del Foro di Nerva dissi, più con nome di Foro, Basilica che di Basilica era chiamata. Così non si dice improdetta Fo- priamente da Claudiano nel sesto Consolato di Onorio

ro .

verso il fine:

desuetaque cingit
Regius auratis Fora fascibus Ulpia lictor;
cingendosi dai Littori la Basilica, non il Foro in cui

<sup>(1)</sup> Circa il vero senso delle parole di Pausania si veda ciò che fu detto nella Regione IV. ove si trattò del Foro di Nerva.

<sup>(2)</sup> Di questa statua equestre se ne ha la figura nella medaglia riportata al num. 36.

stavano. E perciò ancora da Gellio nel 23. del libro 13. il Foro stesso di Trajano si dice Piazza del Foro. Quærebat Phavorinus quum in area Fori ambularet etc. e da Simmaco nell'Epistola 37. del libro sesto, si dice parimente piazza: In Trajani platea ruina unius Insulæ pressit habitantes. Della Basilica si mira oggi delineata la faccia in un rovescio di medaglia del medesimo Trajano impressa dal Donati fra l'altre nel libro secondo, ed in un'altra dall'Agostini nel quarto Dialogo, sotto le quali FORVM. TRAJANI.

si legge, ed eccone la copia (1).

La qual faccia essere della Basilica, non di tutto il Foro, mostra la struttura medesima. Sulla cima vi si veggono le statue, che sul fastigio del Foro si dicono da Gellio. L' altra medaglia portata ivi appresso dal Donati, in cui egli dice essere la Basilica, si scorge, che è l'Arco eretto a Trajano nel Foro, sic-Arcus Tra come narra Dione: le lettere, che vi si leggono intor-jani Cass. no, S. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. maggiormen- Aug. te lo dichiarano, essendo la Basilica di Trajano eretta per comodo del Popolo; l'Arco all' incontro dal popolo in onore di Trajano. Uno in tutto simile ne mostra parimente in una medaglia di Nerone l'Erizzo. Nella Basilica essere stati soliti i Consoli tener ragione; NellaBasi ha da Gellio nel luogo citato: Quum in area Fo-silicasi te ri ambularet (parla di quello di Trajano) et amicum gione da suum Cos. opperiretur, causas pro Tribunali cogno-Consoli. scentem etc.; e da Claudiano portato poc'anzi. Perciò fu ivi solito farsi da' Consoli le manumissioni dei servi, come di Antemio Imperadore, e Console canta Sidonio Apollinare, e dal Donati si osserva:

Nam modo nos jam festa vocant, et ad Ulpia

poscunt

Te Fora, donabis quos libertate Quirites, Quorum gaudentes exceptant verbera malæ. Perge Pater Patriæ felix, atque omine fausto Captivos vincture novos absolve vetustos.

La quale funzione aver soluto fare i Consoli il primo di Gennajo, scrive Ammiano nel 22. libro c. 9.: Allapso itaque Kal. Jan. die . . . Dein Mamertino lu-

<sup>(2)</sup> Si veda il num. 32. e l'appendice.

dos edente Circenses manumittendis ex more inductis per admissionum proximum, ipse lege agi dixerat ut solebat.

Tempio diquelF o ro.

D. Traja-

ni , etc.

Il Tempio a qual Dio dedicato fosse non si sa e perchè Sparziano nella vita di Adriano c. 18. dice avere quell' Augusto eretto a Trajano un Tempio, come a Divo: Quum opera ubique infinita fecisset, numquam ipse, nisi in Trajani Patris Templo, nomen suum scripsit, si giudica essergli da Adriano fatto nel Foro suo, e così pare, che esprimano quelle parole della Notizia: Templum D. Trajani, et Columnam Coclidem, etc. A che non posso io non fare replica dubitativa. Dunque Trajano sovra tutti gli altri pio, e del culto degli Dii zelante ebbe premura di fabricare un Foro cost superbo, nè curò, come in ogni altro Foro era stato fatto, fabbricarvi un Tempio ed alcuna Deità? Ben puo essere, che oltre al Tempio da Trajano fabbricatovi, un altro poi a Trajano da Adriano vi si facesse; e la Libreria, che del Tempio di Trajano si dice, e da Trajano su fatta, dà indizio, che egli la facesse col Tempio, come sè prima Augusto, e prima di Augusto Asinio Pollione. Io rimanendomi fra' motivi lascio ad altri il risolvere. Nel rovescio di una medaglia di Trajano, che è fra l'altre dell'Istoria Augusta dell'Angeloni, sembrano a me effigiati il Tempio, ed i Portici de' due lati del Foro, la quale è la seguente (1).

BibliothecaTempli D. Trajani .

Della libreria Ulpia fanno menzione molti. Vopisco in Aureliano, in Tacito, ed in Probo; ove in specie i Libri Lintei, e gli Elefantini, che vi erano, son toccati. Gellio nel 17. dell' 11. libro, ove libreria del Tempio la dice: Edicta veterum prætorum, sedentibus forte nobis in Bibliotheca Templi Trajani etc.; e riferisce avervi letti gli editti degli antichi Pretori. Sidonio nell' Epigramma 19. del lib. 9. che la dice doppia:

Doppia .

Statue , chev'erano .

Cum meis poni statuam perennem Nerva Trajanus titulis videret Inter auctores utriusque fixam Bibliothecæ;

<sup>(1)</sup> Si veda il num. 33.

Ove essere stato uso di dirizzare statue a' Letterati si può raccorre, ed essere state queste di bronzo lo dichiara egli stesso ne' versi, che indrizza a Prisco Valeriano:

Ulpia quod rutilet porticus ære meo.

Nè è meraviglia, che a Claudiano ancora fosse posta
ivi statua da Arcadio, e da Odorio, come la seguente
Iscrizione dimostra: della quale Iscrizione scrive il Marliano Cujus Titulus in humili quadam domo in Constantinianis Thermis sita reperitur:

## CL. CLAVDIANI . V. C.

CL. CLAVDIANO . V. C. TRIBVNO . ET . NOTARIO INTER . COETERAS . VIGENTES . ARTES . PRAE GLORIOSISSIMO . POETARVM LICET . AD . MEMORIAM SEMPITERNAM . CARMINA . AB **EODEM** . SCRIPTA . SVFFICIANT ADTAMEN . TESTIMONII . GRATIA OB . IVDICII . SVI . FIDEM DD. NN. ARCHADIVS . ET . HO NORIVS . FELICISSIMI . AC DOCTISSIMI . IMPERATORES SENATY . PETENTE STATVÁM . IN . FORO . DIVI TRAIANI . ERİGI COLLOCARIQUE . IVSSERVNT

ΕΊΝ . ΕΝΊ . ΒΙΡΓΙΛΙΟΙΟ . ΝΟΟΝ ΚΑΙ . ΜΟΥΣΑΝ . ΟΜΗΡΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΝ . ΡΩΜΗ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ . ΕΘΈΣΑΝ

Così avervi meritata statua Vittorino Retore nel tempo del Imperadore Costanzo, scrive S. Girolamo nel supplemento alla Cronica d' Eusebio: Victorinus etiam statuam in Foro Trajani meruit. Dione ancora in Trajano due Librerie scrive, come Sidonio: Bibliothecas Trajanus extruxit; nam due fuerunt in eodem Foro, le quali dal Donati si giudica, e bene, essere state una dilibri Greci; l'altra di Latini separatamente disposti, ne altra distinzione essere stata fra

l'una, el'altra; donde possiamo noi fare concetto, essere avvenuto, che da altri con singolar nome Bibliotheca, da altri col numero di due si trovi nomata. Fu Terme Di ella trasportata da Diocleziano nelle sue Terme. Vopiocleziane sco in Probo c. 2. Usus autem sum . . . præcipue libris ex Bibliotheca Ulpia ætate mea Thermis Diocletianis, item ex domo Tiberiana. Così a poco a poco ogni esercizio, o studio si ridusse nelle Terme.

Statue del Foro.

Al Foro di Trajano più statue furono da diversi Imperadori aggiunte: poiche oltre le tre di Sidonio, di Claudiano, e di Vittorino (1), già dette, Marco Aurelio, per testimonianza d' Eusebio nella Cronica, ve le pose a tutti i nobili, che nella guerra di Germania morirono: ed Alessandro Severo, secondo Lampridio, vi trasportò da altri luoghi le statue di persone insigni . D' una che vi era di Augusto fatta d'ambra, e d'una di Nicomede Re di Bitinia d'avorio, scrive Pausania nel luogo citato. Quivi Adriano per fare cosa grata al popolo aver fatte abbruciare le Polize de' debitori del Fisco, Sparziano dice; Aureliano per quiete de' privati avervi fatto dar fuoco alle tavole pubbliche, scrive Vopisco. Marco Aurelio volendo far guerra a' Marcomanni, ed essendo esausto l'erario, per non imporre gravezze nuove, aver fatte vendere le più preziose supellettili dell'Imperial guardaroba, narra Capitolino. Quivi finalmente aver soluto recitare i Poeti, accenna Fortunato nell' Elegia a Bertrammo Vescovo Cenomanense, come dal Donati si osserva:

Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda Foro. forse nella Libreria si recitava, come nella Palatina

fu prima usato.

Il Foro di Trajano nella Regione ottava a piè del dividente Quirinale, e quel di Nerva nella quarta a piè del mele Regioni desimo, apertamente mostrano confine dell' una Re-

<sup>(1)</sup> In varie epoche si sono trovati i piedestalli di altre statue di uomini illustri del tempo della decadenza, fra i quali merita di essere ricordato quello rinvenuto negli ultimi scavi con iscrizione a Flavio Merobaude, personaggio celebre del secolo V. Questo monumento venne publicato con illustrazioni dal ch. Sig. Avv. Fea,

gione, e dell'altra; come anche della sesta essere stato quella via stessa, o non lungi, benchè angusta, che a piè del monte a lato del Monastero di Sant' Eufemia va sotto il monte dalla piazza della Colonna Trajana verso Santa Maria in Campo Carleo; donde trall'antico Foro di Nerva, ed i due d'Augusto, e di Cesare seguendo diritta, torceva poi verso il Foro grande. La vicinità del Colle e di questi quattro edifizi, ne fa evidente la distinzione.

Ben chiaro appare qui l'errore delle Regioni, Nerva. che si leggono nella notizia; ove nella Regione ottava è registrato il Foro di Nerva, benchè prima colnome di Transitorio sia posto nella quarta, della quale è veramente.

Dall' estremo dell' oriental parte della Regione convien ormai, che all' opposta, cioè all' occidentale si faccia un salto.

Il Velabro, e le cose aggiacenti.

### CAPO DECIMO.

Nel Velabro essere usciti il Vico Giugario, il Tusco, e la via Nuova, già si è visto; ma ciò, che il Velabro fosse non è per anche ben chiaro. Ne' tempi precedenti a Tarquinio Prisco fu una Palude, per fosse. cui colle barchette si passava all'Aventino, ed altrove, detto perciò Velabro a vehendo, secondo Varrone. Ma dopo diseccato quel piano, e ridotto abitabile, ancorchè il nome di Velabro a tutta la Valle restasse, col tempo (come del Vico Tusco dissi) essere stato ristretto da'nomi di più fabbriche, o strade, o contrade particolari non è solo verisimile, ma da molte particolarità, che ivi poi furono, cioè dalla Via Nuova, dal Foro Boario, dal Piscario, dall' Argileto, dal Vico Tusco, e forse ancor da altri, si mostra espresso; onde a due sole strade, o contrade, o piazze resta, che si creda ridotto. E per divisarne più sottilmente, essendo il Velabro dopo gli accennati ristringimenti giunto dal Vico Giugario sotto il Campidoglio, al Foro Boario sotto il Palatino, essere stata piazza aperta fra l'uno, e l'altro di quei due termini non si consente dal Vico Tusco, dalla Nuova via, dal Foro Piscario, o da altre cose, che parimente furono

in quello spazio. Che fosse dunque strada, o strade fra l'un colle e l'altro distese, ha più del sicuro, e leggendosi essere stati due Velabri, Maggiore, e Minore, e ponendosi da Vittore il maggiore Velabro nella Regione contigua verso il Tevere, che era l'undecima, e leggendosi (come vedremo) il minore in questa. che è l'ottava, resta che il Velabro si conchiuda una contrada di due vie quasi parallele fra esse.

Il Velabro avere comunicato col Vico Turario,

Comuni-

cava coi vico Tu- si raccoglie da Vittore, e da Cicerone: Vicus Jugarario che rius (Vittore dice) item et Thurarius, ubi Aræ Opis, l'interse- et Cereris cum signo Vertumni; il quale segno essere stato sul Velabro nella seconda azione contro Verre Signum lib. 1. c. 50., da Cicerone si accenna: Qui a signo Vertum- Vertumni in Circum Maximum venit, quin is unoquoque gradu de avaritia tua commoneretur?ove Asconio: signum Vertumni in ultimo vico Thurario est sub Basilicæ angulo flectentibus se ad postremam dexteram partem; e dal segno di Vertunno essere state per il Velabro condotte al Circo le pompe, si è detto nel trattare del Vico Tusco, e dirassi meglio. Se dunque dal Turario, che parte era del Tusco, i Velabri venivano intersecati, e le pompe, che dal Foro passavano per il Vico Tusco ai Velabri, dal segno di Vertunno piegavano, e s'indirizzavano al Circo, ben può essere, che il Velabro sopra il Tusco dal Giugario cominciasse, e le pompe dal Foro per il Vico Tusco passando ai Velabri, senza toccare il Giugario, dal segno di Vertunno piegassero. Ma qual de' Velabri potè giungere al Vico Giugario? Del maggiore così si legge nella x1. Regione di Rufo: Velabrum majus in Foro Olitorio; e se questo fu in quel Foro, non ebbe che far col Vico Giugario, il quale oltre la porta Carmentale non passava; ma del maggiore più pienamente nella Regione x1. si parlerà. Intanto stabiliscasi il minore tra il Vico Giugario, e il Foro Boario, il cui principio poté essere poco lungi dalla Chiesa di S. Omobono, portante verso S. Eligio, e S. Giorgio, detto in Velabro.

Sepulcrum,Ac-Nova.

Nel Velabro, ove colla nuova via incontravasi, fu il sepolcro d' Acca Laurenzia; nel qual luogo si tiz in via celebravano le Ferie Laurentine, come nel quinto Varrone al c. 3.: Hoc sacrificium fit in Velabro, qua in Novam viam exitur, ut ajunt quidam, ad sepulcrum Accre, dalle quali parole, Ut ajunt quidam, osservisi non essere stato ivi di Acca sepolcro visibile, ma solo era opinione, che vi fosse: eravi però d'Acca la statua, o altra scoltura, come nel primo de' Saturnali al cap. decimo scrive Macrobio: Et ideo ab Anco in Velabro loco celeberrimo Urbis sculpta est (1), ac solemne sacrificium eidem constitutum etc. Cicerone fa menzione anche dell'Altare nell'Epistola 15. Ed Altaa Bruto In eoque sum majorum exemplum sequutus, re. aui hunc honorem mulieri Larentiæ tribuerunt, cui vos Pontifices ad Aram in Velabro facere soletis. Ivi appresso essersi sagrificato ancora alle anime servili brum La-Varrone soggiunge al luogo cit.: Ut quod ibi probe faciunt Diis manibus servilibus Sacerdotes, qui uterque locus extra Urbem antiquam fuit non longe a Porta Romanula etc. Eravi il sacello de' Lari secondo il medesimo lib. 4. c. 7. Cujus vestigia, quod ea quà tum itur Velabrum, et unde ascendebant ad rumam Nova via, lucus est, et sacellum Larum. Il quale essere stato lungi dalle mura di Romolo, e perciò anche da quel sacello de'Lari, di cui parla Tacito nel delineare quelle mura, appare manifesto. Con nome di Delubro, Delubrum Larum, da Rufo è notato.

Il Tempio della Fortuna fabbricato da Lucullo, Templum fu a mio credere nel Velabro, poiche Svetonio nel 37. di Cesare dice: Gallici triumphi die Velabra tran- factum. scendens, altrove si legge, Velabrum prætervehens, penè curru excussus est axe diffracto. Il qual caso così è da Dione scritto nel lib. 43. Prima igitur triumphalium die signum haud faustum opperuit; axis enim ipse currus triumphalis fractus est prope Templum Fortunæ a Lucullo ædificatum, ita ut ipse super alio curru residuum triumphi compleverit . Il qual caso concordemente riferito da ambi gl'Istorici, per non immaginarci noi contradizione dove non appare, convien credere, che nel Velabro presso a quel Tempio avvenisse; o ad ogni peggio stava il Tempio della Fortuna da Lucullo fabbricato sulla via de' Trionfi.

Fra un Velabro e l'altro è necessità, che si ponga il Foro Piscario, se non si vuol contradire a Vit-Piscarium

<sup>(1)</sup> V' ha chi invece di sculpta crede doversi leggere sepulta .

tore, ed a Rufo, dai quali è concordemente posto in questa Regione; mentre il maggior Velabro si fa dell' undecima. Da Varrone lib. 4. c. 32. si dichiara vicino al Tevere: secundum Tiberim ad Junium, Foum secun- rum Piscarium vocant . Ideo ait Plautus, apud Pidim Tibe- scarium, ubi variæ res etc. ove la parola ad Junium molti leggono ad Junozium, altri ad Janum; ponendo perciò questo Foro presso all'Olitorio, in cui fu il Tempio di Giano, nè per altro, che per avverare ne' due Fori il detto di Ovidio nel primo de' Fasti v. 263.

. . . cur stas sacratus in uno

Hic, ubi juncta Foris Templa duobus habes? le quali cose col sito, e colla divisione delle Regioni non si confanno. Quanto a Varrone, Dio sa quale scorrezione sia nelle sue parole, il cui senso non camina chiaro. Forse la miglior lezione è ad Junonium, per l'Edicula di Giunone, che da Rufo nella Regione undecima è posta; nella quale è registrato ancora il Vico Piscario, di cui in quella Regione diremo. Ma lasciato ciò a giudizi più maturi, quando tra un Velabro e l'altro il Foro Piscario si stabilisca, non si potè dir lungi dal Tevere; e fu facilmente poco lungi da S. Eligio, e da S. Giovanni decollato.

Pompe Circensi condotte dal Foro al Circo.

Per il Velabro si solevano condurre dal Foro alla dirittura del Circo Massimo le pompe de' giuochi Circensi .

Qua Velabra solent in Circum ducere pompas,

Nil præter salices, crassaque canna fuit. disse Ovidio nel sesto de' Fasti v. 405.; le quali pompe descritte da Dionigi a lungo nel fine del settimo si dicono dal Foro condotte al Circo, e probabilmente per il Vico Tusco, per il quale dal Foro al Circo la più battuta via essere stata Dionigi nel quinto dichiara: Tuscus Vicus Romana lingua vocatur, qua transitur a Foro in Circum Maximum, sul cui angolo essere stato il segno di Vertunno si è detto, dal quale aver piegato le pompe, le parole più volte trascritte di Cicerone contro Verre sono chiare : e se ne può anche trar lume da Livio, il quale nel settimo dell a terza c. 21. un'altra pompa, benche non Circense, narrando partita dal Foro, e per la via, che andava al Circo, passata, dice: In Foro pompa constitit et per manus reste duta, Virgines sonum

vocis pulsu pedum modulantes incesserunt. Inde Vico Tusco, Velabroque, per Boarium Forum etc. Nelle pompe Circensi essere stato solito ornare le strade, acccenna Cicerone colle parole, che soggiunge in quella Verrina (Act. 2. lib. 1. c. 59.): Quam tu Stradeso. viam tensarum et pompæ ejusmodi exegisti, ove liteornar Asconio segue: Exigere viam dicuntur Magistratus, siperqueicum viciniam cogunt munire, quam diligentissime sumptu facto: tensæ autem sunt sacra vehicula. Pompa ordinum, et hostiarum. Il munire, o ornare delle strade facevasi o col vestire le mura di panni, o col coprire le strade con tende in tal guisa, che alle finestre si togliesse la vista all'ingiù, o forse anche coll' una, e l'altra diligenza congiuntamente; scrivendo così Macrobio nel sesto del primo libro de' Saturnali : Verrius Flaccus ait : Quum Populus Romanus pestilentia laboraret, essetque responsum id accidere, quod Dii despicerentur, anxiam Urbem fuisse, quia non intelligeretur Oraculum; evenisseque ut Circensium die puer de cœnaculo pompam superne despiceret, et patri referret: quo ordine secreta sacrorum in arca pilenti composita vidisset. Qui cum rem gestam Senatui nunciasset; placuisse velari loca ea, qua pompa veheretur. E Plutarco in Romolo riferendo l'opinione di coloro, che dissero il Velabro aver tratto il nome da' veli, co'quali coprivasi, insinua lo stesso: Quidam dicunt Velabrum aditum esse eum, quo in Circum ex Foro itur, quem qui ludos exhiberent hinc exorsi velis operire soliti fuerint .

Gli uomini soliti trovarsi nel Velabro da Plauto nella prima del quarto atto del Curculione sono det-

ti i seguenti:

In Velabro vel Pistorem, vel Lanium, vel Haruspicem, Vel qui ipsi vortant, vel qui aliis ut versentur præbeant.

La Porta Carmentale essere stata in capo del Vi- PortaCarco Giugario, si ha dal settimo della terza di Livio, mentalis. come già dissi: Prætextati a Porta, Jugario vico in Forum etc., e forse anche non molto lungi dal capo del maggior Velabro può sospettarsi, ancorchè quello nell'undecima Regione si legga, questa nell'ottava si registri da Vittore. Di essa nel primo libro si parlò abbastanza; onde resta solo rammentarne, che dopo il nuovo recinto d'Aureliano restata senza

mura in isola, e senza uso di porta, fra le altre particolarità della Regione Vittore l'annovera; nè molto lungi da S. Niccolò in Carcere potè essere. Le su Ara Car- appresso l'Altere di Carmenta, da cui pigliò il nomente . me, secondo Dionigi nel primo, e Virgilio nell'ottavo v. 337.

. . . . dehinc progressus, monstrat et aram, Et Carmentalem Romano nomine portam, Quam memorant Nymphæ priscum Carmentis honorem etc.

ove Servio: Est autem juxta portam, quæ primo a Carmenta Carmentalis dicta est etc. Fuvvi anche Tempio della medesima, secondo Solino nel secondo: Pars autem infima Capitolini montis habitaculum Fanum sen Carmentis fuit, ubi et Carmentis nunc Fanum est, Carmente a qua Carmentali portæ nomen datum est: E Gellio nel 7. del lib. 18. Quum forte apud Fanum Carmentis obviam venissent etc. Da Festo gli si dà nome di Sacello nel 18. Scelerata porta eadem appellatur a quibusdam, quæ et Carmentalis dicitur, quod ei proxime Carmentæ sacellum fuit; siccome ancor da Ovidio nel primo de' Fasti v. 635.:

> Scortea non illi fas est inferre sacello, ove edificato si dice dalle Matrone Romane, ricuperato ch' ebbero l' uso de' Cocchi. Lo stesso racconta Plutarco nel 56. Problema.

Nel contorno del Velabro essere stato l'Intemelio pare si possa cavar da Livio, che nel terzo della quarta c. 8. scrive: Lupus Exquilina porta ingressus frequentissima parte Urbis quum in Forum decurrisset, Tusco vico atque Intemelio per portam Capenam prope intactus evaserat. Molti leggono: atque inde Melio, argomentandone, che dal Vico Tusco per l'Equimelio passasse; Ma oltre che l'Equimelio fu Piazza, non Vico, e fu fatta nel Vico Giugario, come già si è visto, dal Vico Tusco alla Porta Capena per l'Equimelio non si passava; e s'avesse voluto dir Livio, che senza dirittura di cammino si andava il lupo aggirando per più Vici, e strade con isregolato allungamento di viaggio, altro che il Vico Melio vi avrebbe nomato. Ciò, che Intemelio fosse io non so; e poter'essere nome scorretto non nego; anzi e che fosse in questa Regione non è certo, potendo fra il Vico Tusco, e la Porta Capena

Intemelio

essere stato altrove; ma ciò che fosse lasciandolo noi indeterminato, ci basti averne quì discorso, perchè col Vico Tusco si tocca da Livio.

Dall' altro capo de' Velabri si entrava nel Foro gio in Vr. Boario, dove è oggi la Chiesa di S. Giorgio detta in labro. Velabro, la quale Ad Vellus aureum è stata ancor nomata, e l'Îscrizione, che è sul portico non dice altrimente, ma per errore de' secoli meno delle antichità eruditi, o per la solita corruzione della favella. Fin lì essere giunto il Foro Boario mostra l'Iscrizio-Forum Bo ne del picciolo Arco marmoreo a quella Chiesa ap-arium, Arpoggiato; qual'è la qui appresso,

et. M.Antonini in

argentarid, etc. negotiantes; boarif. hypys: logi . qvi . IYLIAE;AYG,MATBI.AYG,N:ET:CASTROEYM.ET:SENATY8.ET:PATBIAE:ET:IMP.CAES.M.AYR. IMP. CARS: M. AVRELIO . ANTONINO . PIO . FELIGI . AVG. TRIB. POTEST . VII. COS. III PONT; MAX. TRIB. POTEST. XII. IMP. XI. COS. III. PATRI. PATRIAE. PORTISSIMO . PRIICISSIMOQVE . PRINCIPI . MC . P. P. PROCOS PARTHICE . MAXIMI . BRITANNICE . MAXIMI ANTONINI . PII . FILICIS. AVG MAK. FORTISSIMO . FILICISSIMO DEVOTE ..

mae.caes.d.septimio.severo.pio.pertinaci.avg:arabic.adiabenic.parteic

Nel qual' Arco (1) oltre le figure degl' istromenti de' sagrifizi, e de' segni militari scolpiti, due cariosità ha notabili l'Iscrizione. Una si è nella parola LOCI; a cui sono aggiunte sopra due altre nello spazio tra verso, e verso, cioè QVI. INVEHENT. le quali danno sospetto, che discordando alcuni di que' negozianti, e usando renitenza di contribuire nella spesa dell'Arco, vi fossero dagli altri fatte aggiungere, e risoluto, che i ricusanti, almeno prima di avere contribuito, non potessero più introdurre ivi roba a vendere come gli altri. La seconda è, che sotto le parole AVG. PARTHICI . MAXIMI . BRITANNICI . MAXIMI il marmo cavo, e più basso, che altrove, dà segno essere state ivi prima altre lettere, e quelle poi rase, esservi state fatte queste, le quali si leggono, e ciò avere avuto effetto dopo la morte di Severo, in vita di cui non ebbe Caracalla agnome di Partico; nè può essere, che simili encomi a lui si scolpissero, e non al Padre. Era ivi sicuramente dunque intagliato prima il nome di Geta, il quale essere stato da tutte le Iscrizioni raso d'ordine di Caracalla Sparziano scrive! (2); e nell'Arco di Settimio sotto il Campidoglio già si è osservata l'altra rasura. Così anche nelle due insegne militari, che sono ivi, osservisi sotto le immagini di Severo, e d'Antonino Caracalla restare tanto di luogo vacuo colle sole aste, quanto un'altra immagine poteva capire; segno, che anche l'immagine di Geta ne fu scarpellata (3).

<sup>(1)</sup> Questo arco fu eretto un anno dopo quello del foro, cioè nell' anno 204. dell' Era Volgare, nel quale cade la XII. tribunizia potestà di Severo e la VII. di Caracalla.

<sup>(2)</sup> Si veda la nota all' arco di Settimio nel Foro Romano .

<sup>(3)</sup> Oltre queste insegne, vedesi poco più sopra della iscrizione Ercole, e dall'altro lato, che è incastrato nel muro di S. Giorgio, vi dovrebbe essere Bacco, Divinità tutelari di questa famiglia, siccome ricavasi dalle medaglie. Sotto l'arco poi da una parte è Sattimio Severo che sagrifica con Giulia sua moglie, la quale tiene il caduceo; sotto è un sagrificio. Incontro havvi un sacrificio con bue, e sopra è la figura di Caracalla, che sagrifica; dove è da osservarsi il vano, che occupava la figura di Geta. Sulla faccia laterale poi che riguarda

257

Fu quel Foro detto Boario da una immagine di Etimolo-Bue di bronzo, che vi era:

Foro .

Area, quæ posito de bove nomen habet, dice Ovidio nel sesto de' Fasti v. 478., e Tacito nel 12. degli Annali c. 24. scrive anch' egli : A Foro Boario, ubi æreum Tauri simulacrum aspicimus etc., e Plinio nel 2. del libro 34. parlando dell' Isola Egina: Bos æreus inde captus in Foro Boario est Romæ. Hic est exemplar Æginetici bronzo æris. Ma però essersi anco ivi soluto vendere buoi rall' Iso. appare dall' Iscrizione, di cui poco fa; e Livio nel la di Egisecondo della terza Deca raccontando prodigi dice: na. Foro Boario bovem in tertiam contignationem sua sponte scandisse, atque, inde tumultu habitatorum territum se se dejecisse. Sicchè quell'immagine di bue dall' Isola di Egina portata, fu posta ivi come insegna, nella guisa, che altre insegne tali poste sopra pilastri avere a cotali effetti servito già dissi. Essere anche stato detto Forum Tauri, si legge negli Atti Il Foro di S. Bibiana, ove dicono, che il corpo di quella Boario detto an-Santa martirizzata giacque in Foro Tauri più giorni che Forum insepolto, ed illeso.

I suoì confini sogliono essere fatti troppo ampj Suoi condagli Antiquarj, volendo eglino, che da S. Giorgio fini. in Velabro, anzi e da S. Anastasia giungesse al Tevere, e al Ponte detto Palatino, il quale oggi è rotto; spazio non solo troppo smisurato, ma di più impossibile; perchè stando il Foro Boario nella Regione ottava, fra esso, ed il Tevere, anzi e fra esso, e l'Aventino correya l'undecima del Circo Massimo fino al Ponte dell' Isola nomato di Quattro Capi; nella quale Regione il più del Foro Boario sarebbe stato. Che egli non pervenisse al Tevere, dalle stesse parole di Livio nel quinto della quarta c. 31., che altri apporta per prova contraria, può inferirsi: Incendio a Foro Boario orto diem noctemque ædifi-

l' Arco di Giano vedesi un soldato Romano che conduce intatenato un prigione, e sotto vi è un bifolco, che guida l' Aratro, e che allude forse alla fondazione di Roma. Imperciocchè da ciò che dice Tacito verso questa parte Romolo cominciò il solco delle mura della sua Roma quadrata.

Tom.II.

cia in Tiberim versa arsere tabernæque omnes cum magni pretii mercibus conflagraverunt. Se l'incendio, col quale arsero gli edifizi vicini al Tevere, nacque dal Foro Boario, dunque non era il Foro appresso al Tevere, ove fece le maggiori sue forze l'incendio, ma nel luogo, donde Livio cominciato lo dice; e perciò distinto dall'altro, in cui crebbe. Fassi gran fondamento in Ovidio, che nel 6. de' Fasti v. 477. dice;

Pontibus, et magno juncta est celeberrima Circo Area quæ posito de bove nomen habet.

I quali ponti dicono il Sublicio, e il Palatino; Ma dato, che al Palatino oggi detto di Santa Maria fosse il Foro con ogni mostruosità di grandezza potuto giungere, al certo non potè aver col Sublicio, non dirò congiunzione, o comunicazione, ma nè vicinanza dimostrabile anche alla lontana, se fu il ponte sotto il lato dell'Aventino opposto al Trastevere, ove si veggono ancora i pilastri. Tra il Foro Boario, e il ponte Sublicio fu quasi un quarto di quel monte frapposto, e potè dir' Ovidio Pontibus juncta area? Meglio da altri si legge Montibus, che sono l'Aventino, ed il Palatino, fra' quali ancora il Circo, che si dà per terzo confine, sta chiuso. In oltre dicendo Ovidio il Foro Boario congiunto anco al Circo, domando io se veramente perveniva al Circo quel Foro. Niuno l'affermerà, credo io, poichè nella Regione undecima vedremo quanti e Tempi, e Vici, ed altro erano tra il Foro, e il Circo: e vorremo noi con rigore maggiore interpretando le parole di Ovidio di quello, che s'intendono da questa parte, immaginar del Foro Boario verso i ponti sproporzione mostruosa? Anzi ancorchè congiunto si dica a due monti, neppur congiunzione esatta con quelli si deve intendere; poiche il Vico Publicio ( e lo vedremo ) dall' uno, e dall'altro Monte diviso teneva quel Foro. Cominciava egli non molto lungi dall'antica porta del Palazzo, dove il primo solco di Romolo principiò secondo Tacito Annal. lib. 12. c. 24.: Igitur a Fora Boario etc. sulcus designandi Oppidi cceptus, ma da S. Anastasia tanto in là verso l'Aventino si potè stendere, che con quel suo lato pervenisse appena alla metà della larghezza del Circo massimo: di ohe la ragione è chiara; perchè la Regione undecima del

Circo massimo, passando da quel Circo sotto l'Aventino, e dilungandosi fin presso al ponte de' Quattro Capi, dovette pur avere qualche spazio tra l'Aventino, e il Foro Boario, ch'era dell'ottava. Tra il Foro dunque, e l'Aventino, ed il Tevere erano di necessità le fabbriche dell'undecima Regione. Vadasi poì a dire, che egli perveniva ai due Ponti. Così quel lato del Foro Boario non giunse alla Scuola Greca, e seppur vi giunse, che io non credo, non lo passò dovendosì alla Regione undecima dar tra l'Aventino, e il Foro qualche larghezza, e non immaginarlavisi un collo di Grue. Nè perciò quel Foro rimane angusto, dovendosi considerare di ampiezza proporzionata, e propria di un Foro degli antichissimi, e non principale di quella Roma, i cui principi furono umili, siccome poi grandi i progressi. Non altrimente può discorrersi degli altri lati. L'orientale dal Palatino potè dilungarsi appena sino a S. Giorgio, che detto In Velabro, il termine del minor Velabro ci addita ivi. Sicchè quel Giano quadrifronte, che gli è vicino, o fu su l'imbocco del Velabro nel Foro, o forse il Foro non giungeva fin lì, con tutto che l'Iscrizione di Severo, che gli è appresso, da' negoziantì Boari si legga fatta, potendo quell'Archetto essere stato da quelli dirizzato in vicinanza del Foro, ov'era forse stanza, o fornice servente a' loro negozi. Ivi forse s'annotavano gli animali, o le vendite, o vi si esigevano le gabelle, o piuttosto da' negozianti lungi da' contratti sagrificavasi, giacchè in quell'Arco non altro è scolpito, che un sagrifizio, ed i sagrifiziali istrumenti non senza alcun mistero vi sono esposti. Anzi essendo l' Arco non da' soli Boarj, ma anche dagli Argentari eretto comunemente, chi sa, che il luogo non fosse presso gli Argentari fuor del Foro nel Velabro? Ma che dico io chi sa, se la Chiesa di S. Giorgio, a cui quel picciolo Arco sta appoggiato, in Velabro fu detta; e perciò non è stiratura il credere l'antico Velabro giunto fin lì? Si conceda, per finirla, essere stato ivi un orlo di quel Foro, se così piace. Il dilungarlo ancora più oltre sarebbe trop-

Fu nel Boario un Tempietto rotondo d'Ercole culis Vi-Vincitore. Così Vittore nota, e Livio scrive nel 10. ctoris in c. 16. Insignem supplicationem fecit certamen in F. B. ro-

sacello Pudicitiæ Patritiæ, quæ in Foro Boario est ad Ædem rotundam Herculis inter matronas ortum, e Solino nel secondo: Hoc Sacellum Herculis in Foro Boario est; in quo argumenta et convivii et lætæ majestatis ipsius remanent. Nam divinitus illo neque canibus, neque muscis ingressus est; etenim quum viscerationem sacrificolis daret. Myagrum Deum dicitur imprecatus: clavam vero in aditu reliquisse, cujus olfactum refugerunt canes. Id usque nunc durat. Così anche Plinio nel 29, del 10. libro. Questa pensarono alcuni essere la rotonda Chiesetta di S. Stefano, che è sul Tevere; ma colà non poter' essere giunto il Foro Boario assai si è discorso. Dal Marliano s'insegna presso la Scuola Greca, dicendolo gittato a terra nel tempo di Sisto Quarto; e soggiunge esservi stata trovata la statua di Ercole, che si vede in Campidoglio nelle stanze de' Conservatori. Ma nè ivi giunse il Boario; Campido e quella statua, si scrive dal Fulvio trovata presso l' Ara Massima in una grotta sotterranea nel suo tempo, a cui, siccome a Scrittor di veduta, si dovrebbe del ritrovamento della Statua dar maggior fede. Il gittato a terra in tempo di Sisto Quarto potè essere Tempietto di altra Deità delle molte, ch'erano in quel contorno; ed il Tempio di Ercole essendo da Vittòre posto nell'ottava Regione, certamente non fu ivi; poiche quando pure il Foro Boario fosse giunto fin là, necessariamente quel lato sarebbe stato della Regione undecima, non dell'ottava; e se finalmente fu ivi, dicasi, che fu sull'estremità del Foro, e della Regione da quella parte. La Statua di bronzo indorata, che è in Campidoglio, non è necessità indovinarla del Tempio rotondo, potendo essere altra eretta parimente ad Ercole presso l'Ara Massima, ove la dice il Fulvio ritrovata; e finalmente se trovata in una grotta, come si vuol giudicare, che Statua fosse di un Tempio rotondo? La posta da Evandro d' Ercole si dice Trionfale da Plinio nel 7. del 34. libro: Evaudro Fuisse autem statuariam artem familiarem Italiæ quoque et vetustam indicant Hercules ab Evandro sacratus in Foro Boario, qui Triumphalis vocatur, atque per triumphos vestitur habitu triumphali etc. Donde può inferirsi essere stata non in alcun Tempio, ma nel Foro a pubblica vista, e perciò ne' Triou-

glio.

fi si soleva forse adornare, come la statua di Pasquino si adorna spesso oggidì. Il Tempio di Ercole essere stato dipinto da Pacuvio Poeta, scrive il medesimo Plinio nel 4. del 35.

Erano nel medesimo Foro i Tempi di Matuta, Ades Mae della Fortuna. Il primo fu fatto da Servio Tullio; tatas testimonio Ovidio nel sesto de' Fasti; rifatto da Camillo, secondo Livio nel quinto, e poi da' Triumviri, per ciò creati nel tempo della seconda guerra Punica, secondo il medesimo nel quinto della terza. Il secondo, opera parimente di Servio si dice da Ovidio, e rifatto da' medesimi Triumviri si narra da Livio nel luogo citato. Il Donati crede esser quello; che oggi è Chiesa di Santa Maria Egiziaca presso al Ponte rotto; ma la lontananza del sito mostra l'opposto. Nel Tempio della Fortuna fu l'immagine di legno dorata di Servio Tullio, che nell'incendio del Tempio esser restata sola intatta, scrive Dionigi nel Statuadi quarto, concorde con Ovidio nel sesto de Fasti, che legno di la dice coperta con toghe. Fu chi lo disse Tempio Tullio. della Fortuna Seja, ma con errore manifesto, avendo noi veduto questo nella quarta Regione. Altri l' hanno creduto della Prospera, o della Buona, ma qual cognome in questo Tempio la Fortuna avesse veramente, essere stato dubbioso aucora agli antichi, si cava, per mio credere, da un frammento di Varrone portato da Nonio nel tit. De honestis, et nove etc., nella parola Undulatum; il quale è questo: della for-Et a quibusdam dicitur esse Virginis Fortunæ simulacrum ab eo, quod duabus undulatis togis est opertum, proinde, ut olim Reges nostri undulatas, et prætextas togas soliti sint habere. Ove appare, che altri lo credevano della Fortuna Vergine, altri d'altra, il cui cognome per la perdita del libro ci resta incognito, e fu per tal dubbio taciuto ancora da Ovidio, da Livio, e da altri. Della Fortuna Vergine essere stato Tempio in Roma scrive Plutarco nel Problema 74., e nel libro della Fortuna de' Romani, soggiungendovi, che era presso al Fonte Mu- Fonte Mu-SCOSO :

Vi fu il Tempietto della Pudicizia Patrizia vici- Sacollum no al rotondo Tempio di Ercole. Livio nel decimo Pudicitia c. 16.: Insignem supplicationem fecit certamen in Sacello Pudicitiæ Patritiæ, quæ in Foro Boario

est ad ædem rotundam Herculis, inter Matronas ortum (1).

Giano Quadrifronte . Dicesi, che nel Foro Boario fosse il Giano Quadrifronte condotto in Roma da Falerio; il quale Servio nel settimo dell' Eneide scrive posto nel Foro Transitorio. Due sono gl'indizi di ciò: uno il non essere stato il Transitorio in Roma nel tempo, che Falerio fu soggiogato: da che hanno chimerizzato gli Antiquari, che Foro Transitorio fosse prima detto il Boario: l'altro quell'Arco quadrifronte, che presso a San Giorgio si vede, dal quale si argomenta quel Giano Quadrifronte essere stato prima ivi; ma tutto essere vanità dissi a pieno nella quarta Regione.

Arco Qua drifronte presso S. Giorgio.

Fornix Stertinii in Foro Boario. L'Arco quadrifronte dunque presso a San Giorgio non su Tempio di Giano, ma un Giano di quelli, che essere stati per ogni Regione Vittore dice; i quali siccome anche i bifronti, ne' luoghi de' traffici servivano di comodità ai negozianti. Questo non è strano che sosse uno de' due Fornici, o Archi, che Stertinio avere fatti nel Boario scrive Livio nel terzo della 4. c. 8.: et de manubiis duos Fornices in Foro Boario ante Fortunæ ædem, et Matris Matutæ, unum in Maximo Circo secit; et his sornicibus signa aurata imposuit: i luoghi de' quali segni erano sacilmente i nicchi, che nell'Arco si veggono, dodici in ciascheduna saccia, cioè a dire otto sinti, e quattro veri capaci di statue (2); sicchè sedici sta-

<sup>(1)</sup> La Chiesa di S. Maria in Cosmedin detta volgarmente la Bocca della Verità viene comunemente supposta, come edificata sulle rovine di questo tempietto. Altri credono che ivi fosse il Tempio della Fortuna, altri quello di Matuta, ma niuno può addurre alcun fondamento in sostegno della sua opinione. Se ne parlerà pure nella Regione XI.

<sup>(2)</sup> In due sole faccie di questo arco si veggono quattro nicchie vere ed otto false: ma nelle altre due sono tutte vere. Qualunque però sia stato l'uso di questa fabbrica, del che non vanno d'accordo gli Antiquari, l'opinione del Nardini, il quale la suppone del tempo della seconda guerra punica è inammissibile. Imperciocchè prescindendo dalla sua architettura, che in tutte le parti respira la decadenza del buon gusto, questo monumento è di marmo greco, e si sa che il marmo greco non cominciò ad usarsi in Roma che negli ultimi tempi della Repubblica. Il Signor Abba-

tue poterono ivi essere di bronzo ( per quanto io mi penso ) dorato non molto grandi. S. Gregorio nell'Epistola 68. del nono libro fa menzione di una Chiesa di S. Giorgio posta in loco, qui ad sedem dicitur; la quale se fosse questa del Velabro, o altra ha molto del dubbioso; ma se fu questa, è ancora probabile la vicina sede essere questa quadrifronte residenza di Gabbellieri, oppure di altri.

Nel Boario essere stati fatti giuochi gladiatori Nel Boario narra Valerio nel quarto del secondo libro, ed esse- no fatti re stata solita l'antica superstizione Romana sotter-giuochi. rarvi un Greco, ed una Greca, o di altra nazione. con cui si guerreggiava, racconta Plinio nel secondo Vilsi tole del 28. libro: Boario vero in Foro Græcum, Græ-vano sepcamque defossos, aut aliarum gentium, cum qui-pelir Grebus tum res esset, etiam nostra ætas vidit (1).

Per compimento dell'ottava Regione ci resta or-ni.

mai di salire sul Campidoglio.

Le diverse Salite del Campidoglio.

# CAPO UNDECIMO.

Jal Foro si ascendeva al Campidoglio per tre vie Tresalite diverse. Così dal terzo dell'istorie di Tacito c. 71. del Camp doglio. apertamente s' inferisce. Racconta ivi Tacito primieramente, che i Vitelliani per assalire Sabino fuggito sul Campidoglio, passando frettolosamente il Foro,

te Uggeri ( Journ. Pittor. Tom. 2. ichn. Tab. XIII. ) ne ha data una descrizione, ed una pianta assai esatta, onde a quella rimando, chi vuole averne una più estesa notizia. Intanto aggiungerò, che ogni lato di questo edifizio è di cento due palmi, onde il totale della sua circonferenza è di quattrocento otto; che l'opera laterizia che vi si vede sopra è un avanzo delle fortificazioni che vi fecero i Frangipani ne' tempi bassi, e finalmente, che essendo ingombro di terra fu negli anni scorsi dissotterrato, e reso nel suo totale alla pubblica vista.

(1) Di questo sacrificio parla anche Livio lib. 32. c. 31. Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter quæ Gallus et Galla, Græcus et Græca in Foro Boario, sub terra vivi demissi sunt in locum sa-xo concessum, ibi ante hostiis humanis minime Romano.

sacro imbutum.

erigunt aciem per adversum collem, usque ad primas Capitolinæ arcis fores; il qual primo assalto essere stato fatto per la salita detta Clivo Capitolino, si spiega nelle parole, che seguono. Erant antiquitus porticus in latere Clivi; dextræ subeuntibus. Quindi perchè i soldati v' incontrarono difficoltà, passarono a due altre vie: Tum diversos Capitolii aditus invadunt, juxta lucum Asyli, et qua Tarpeja rupes centum gradibus aditur; delle quali tre salite cominciamo pur noi dall'ultima, per ricercarle:

menta .

I cento gradi della Rupe Tarpeja controversi fra della Ru- gli Scrittori ove fossero, con il trovar prima la rupe pe. può sapersi facilmente. Rupe, e Sasso Tarpejo, e peja alias sasso di Carmenta fu detta quella parte nel monte SaxumCar naturalmente appiombata dall' alto al basso alla porta Carmentale, ed a piazza Montanara sovrastante, donde i rei solevano essere precipitati, evidentemente additata, e descritta da Plutarco in Camillo, e da Livio nel quinto c. 26., ove l'animoso fatto raccontasi di Ponzio Cominio, il quale inde qua proximum fuit a ripa ( del Tevere ) per præruptum, coque neglectum hostium custodiæ saxum in Capitolium evadit; della quale rupe, e sasso oggi neppure un ombra, non che un vestigio si riconosce (1). Considerata quivi la rupe, li cento scalini, che ne' tempi seguiti vi furono fatti, certo si è, che non poterono sul sasso con diverse rivolte, e branche andare serpeggiando; perchè di una rupe appiombata troppo gran parte tagliata, ed atterrata si sarebbe; onde la probabilità persuade, che con una sola dirittura, benchè talora quasi tondeggiante con la rupe, salissero sempre, e se pervenivano, ove la rupe, o sasso di

<sup>(1)</sup> Se ne vede un bell'avanzo verso la piazza della Consolazione, ed un altro pezzo verso Torre de' Specchi; ma questo appartiene piuttosto alle rupi del Campidoglio, che al sasso Tarpeo. Ficoroni che misurò quest' ultimo pezzo dice ( Vestigie di Rom. Ant. c. X. pag. 42. ) che è alto ottanta palmi, elevazione, che anticamente dovea esser doppia, se si consideri l'interramento della parte inferiore della rupe, e la diminuzione che per le rovine, il tempo, e le pioggie deve aver sofferto nélla sua parte superiore.

Carmenta presso la Piazza Montanara perpendicolarmente si ergeva, si deve anco fare conseguenza, che cominciassero poco lungi dal mezzo del Foro, ove per appunto noi dicemmo il Tempio della Concordia. Quindi non paja strano, come parve al Donati, che ciavano dei medesimi cento gradi, e non d'altro intendesse Ovidio, quando nel primo de' Fasti v. 643. e seg. disse:

Candida te niveo posuit lux proxima Templo, Qua fert sublimes alta Moneta gradus.

Nunc bene prospicies Latiam Concordia turbam etc. È pensiero del Donati, che il Tempio della Concordia da Ovidio descritto nel principio degli scalini di Moneta, sia non l'antico fatto da Camillo inter Ca- fabbricapitolium, et Forum, ma un altro fabbricato da Tiberio su la Rocca non lungi da Giunone Moneta; del del Camquale dice parlar Svetonio nel 20. di Tiberio: Dedi- pidoglio, cavit et Concordia ædem, item Pollucis et Castoris non all'at tro che fu suo, fratrisque nomine de manubiis, e nel 56. li- sulla Roc bro Dione: Anno sequenti, Concordiæ ædes dedi- ca. cata est a Tiberio, ipsiusque nomine ac Drusi fratris quamvis vita functi inscripta, e perchè i versi seguenti di Ovidio al luogo citato, mostrano favellare dell'antico di Camillo da Tiberio rifatto:

Farius antiquam populi superator Hetrusci Voverat, et voti solverat ille fidem .

Causa, quod a patribus sumptis secesserat armis Vulgus, et ipsa suas Roma timebat opes.

Causa recens melior; sparsos Germania crines

Porrigit auspiciis Dux venerande tuis etc. l'interpreta egli, che siccome Camillo votò, e fabbrico Pantico Tempio della Concordia per la dissensione della Plebe, così Tiberio per la Germania pacificata votò, e fe' l'altro, di cui si ragiona. Ingegnoso spiegamento! ma alle parole d'Ovidio non bene aggiustato mi sembra. Narra il Poeta fabbricato il Tempio da Furio Camillo:

Furius antiquam populi superator Hetrusci Voverat, et voti solverat illa fidem.

e soggiunge la cagione.

Causa, quod a patribus sumptis secesserat armis Vulgus, et ipsa suas Roma timebat opes. seguendo poi col dire:

Causa recens melior, sparsos Germania crines

Cominque'gradi presso al Tempio della Con cordia .

Cioè al Tempio

#### 266 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO.

Porrigit auspiciis Dux venerande tuis. Inde triumphatæ libasti munera gentis,

Templaque fecisti, quam colis ipse, Dece. apertamente adduce la cagione più fresca, e migliore del rifacimento in più bella forma, di cui Ovidio cantava quel di la festa:

Qua fert sublimes alta Moneta gradus. lo stesso appunto dichiara prima fabbricato da Furio, e meglio se ne sa intendere con i due versi precedenti:

Nunc bene prospicies Latiam Concordia turbam,

Nunc te sacratæ constituere manus. Ove quella fabbrica imminente al Foro dichiara, e non su la Rocca chiusa dai muri. Vi si aggiunga, che colassu fu alla Concordia fabbricato il Tempio da Marco, e Cajo Attilj Duumviri, e votato prima da Lucio Manlio Pretore; del quale scrive Livio nel terzo della terza c. 16. Et Duumviri creati M. et C. Attilii ædem Concordiæ, quam L. Manlius Prætor voverat, dedicaverunt: e nel sesto dell'istessa Deca c. 18. ove dice: In æde Concordiæ Victoria, quæ in culmine erat, fulmine icta, decussaque ad Victorias, quæ jam ante fixæ erant, haesit, neque inde procidit, non di altro Tempio potè intendere, che di quello. Or che su la medesima Rocca fosse poi da Tiberio fatto anche un altro Tempio della Concordia, non solo non si legge, ma per non moltiplicare colassu più Tempi di quella Dea, senza certezza non si dee dire; ed intanto basti a noi, che Ovi-dio canta rifatto da Tiberio non quello della Rocca, ma l'altro fatto prima da Camillo inter Capitolium et Forum. Accresce forza alla fede, che l'Arco eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo, fu presso al Tempio della Concordia, ch'egli per la medesima cagione rifece.

Si vale di più il Donati, di quel, che Cicerone dice nell'orazione pro Domo sua c. 38.: Ergo ejus (M. Manlii) domum eversam duobus lucis convestitam videtis; i quali due boschi dice l'intermonzio dell'Asilo, dove è oggi la statua equestre di Marco Aurelio; e perchè il sito basso non concorda colla sommità della Rocca, in cui fu il Tempio di Moneta, argomenta, che il Tempio fosse su la Rocca si, ma presso l'intermonzio, cioè presso al moderno Pa-

lazzo de' Conservatori, e che dove erano i due boschi, cominciassero li suoi scalini: ma qual proprietà di frase Tulliana sarebbe stata dire quella Casa convestitam duobus lucis solo perchè il principio della lunga scalinata, che non lungi da lei terminava, era presso a due boschi? e quel, che atterra ogni pretesto, non poteva il Tempio di Moneta stare presso all'Intermonzio; perchè votato da Camillo fu fatto nel sito della Casa di Manlio presso al sasso di Carmenta. I due boschi, che vestivano il sito di quella Casa, più convenientemente devono spiegarsi il bosco dell'istessa Moneta congiunto al Tempio, secondo l'antico uso, ed alcun altro di altra Deità postale contigua, come esservi stato il bosco di Bellona si legge; o piuttosto il medesimo della Concordia votato da Lucio Manlio su la Rocca era fatto in mezzo a due sagri boschetti!. Con sillogismo franco dunque conchiudasi: Per cento gradi si saliva alla Rupe Tarpeja, e per gradi scrive Ovidio, che dal Tempio della Concordia si andava a quello di Moneta. Era il Tempio di Moneta sulla Rupe Tarpeja; dunque per i medesimi conto gradi andavasi all'una, e all'altra. Vi si aggiunga, che dal piano fino al sommo della Rupe cento soli gradi non sarebbono bastati, siccome oggi, benchè sotto il Campidoglio il piano sia assai ripieno, cento venti non bastano per salire alla Chiesa dell'Araceli, dunque non cominciarono i gradi dal piano infimo, ma su qualche altezza, dove cominciavano anche a sorgere le sostruzioni; e perciò probabilmente dietro al Tempio della Concordia, che assai più alto del Foro si ergeva. Par duro al Donati, che essendo il Tempio di Moneta fatto ventiquattro anni dopo le sostruzioni, fossero elle per fare quei gradi al Tempio tagliate, e divise, e scemata con gradi la fortezza alla Rocca; ma chi dice, che allora fossero fatti li gradi, e non prima? Chi dice, che per il Tempio di Moneta fossero- fatti? Mentre questi non furono divisi dai cento dal Donati concessi, l'incredibile si converte in evidenza, e ne segue, che colle sostruzioni fossero fatti i cento gradi per fortezza maggiore, serbandosi in essa più facilmente la scoscesità, e più difficilmente superandosi, che per l'altre salite; onde il giudicarli anche come scalini di fortezza angusti, ed erti non sarà vano; e perciò

unto:

#### 268 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO.

delle tre salite questa ai Vitelliani riuscì la più malagevole; i quali gradi furono anche detti di Moneta, perchè presso alla loro somma estremità fu fatto quel Tempio. Al Donati piace, che i cento gradi non salissero continuati, ma vi si frapponessero spesse piazzette per comodità di ripighiar fiato, come in quei di San Pietro, e dell'Araceli; nè il pensiero è sprezzabile (1).

ClivusCa-

Dell'altre due salite una fu Clivo Capitolino co-Pitolinus munemente nomata. Questa Giusto Riquio niega essere stata diversa dai cento gradi della Rupe; ma con poca fatica si confuta dal Donati, ed è pur troppo chiaro Tacito allegato sopra. Biondo Flavio da tutti rifiutato per alcune parole di Livio nel sesto della terza c. 6. confonde il Capitolino col Pubblico dell' Aventino: Quos quum ex arce, Capitolioque, Clivo publico in equis decurrentes quidam vidissent, captum Aventinum conclamaverunt, prendendo il Clivo pubblico per luogo non de'correnti nell' Aventino, ma de riguardanti sul Campidoglio; e perciò pensò fosse nella parte volta al Velabro, donde l'Aventino potesse vedersi; ma il Clivo Pubblico essere stato nell'Aventino è fuori di dubbio, ed in quella Regione se ne dirà.

glio.

Il Baronio nell'Apologia aggiunta alle annotazio-Per esso ni da lui fatte al Martirologio 14. Martii dice aveal re errato coloro, che credettero il Clivo Capitolino sommodel strada ascendente al sommo del Campidoglio, affermandolo una strada già erta; ma poi facile, per cui da Santa Maria in Portico lungo le radici del Campidoglio verso la Consolazione si andava; ma contro la sentenza di si grand' uomo gli Scrittori antichi parlano pur troppo chiaro. Tacito già citato, nel pri-

<sup>(1)</sup> Questi cento gradini esistevano ancora verso l' anno 1130. trovandosi menzionati nella bolla dell' Antipapa Anaclete II. colla quale fu ceduto il monte Capitolino ai Monaci Benedettini: exinde descendit per hortum S. Sergii usque in hortum qui est sub Cancellaria, veniens per gradus centum usque ad primum affinem. Si veda il Padre VVaddingo Ann. Min. T. 3. n. 41. pag. 256. anno 1251. e la Diss. del celebre Valesio; Spiegazione d' una bolla di Anacleto II. Antipapa nella raccolta del Calogera T 20. pag. 102. e seg.

mo assalto dato dai Vitelliani al Campidoglio per il Clivo, è chiarissimo. Livio nel terzo, ove narra la ricuperazione fatta del Campidoglio occupato prima da Erdonio, dice i Romani aver salito colà su per il Clivo. Il medesimo nel quinto scrive, i Galli per espugnare il Campidoglio averlo salito fino alla metà, ed i Romani averne con il sortire fuori fatta strage. Da Ovidio nel quinto de' Fasti si dice scosceso, ed apertamente dichiarasi, che per quello si discendeva dalla Rocca; luoghi considerati, ed apportati già dal Donati; a' quali può aggiungersi, che sotto le radici del Campidoglio tra la porta Carmentale, e la Consolazione fu il Vico Giugario di maniera congiunto al Colle, che spiccatosene un sasso essere caduto in quel Vico scrive Livio nel quinto della quarta; sicche la via di Santa Maria in Portico fu più lontana del Vico Giugario dal Campidoglio, e perciò non Clivo Capitolino.

Il Marliano seguito dalla caterva di quasi tutti gli Antiquarj, Clivo Capitolino dice essere stato la salita ancor durante, per cui dal Campo Vaccino, e dall' Arco di Severo si va al Campidoglio. I suoi Fu divermotivi sono i seguenti. Primo il Tempio di Saturno so dalla salita, che posto da Servio ante Clivum Capitolii juxta Concor- modernadiæ Templum, e da Varrone in faucibus; il quale mente sifa Tempio di Saturno si suppone modernamente essere per l'Ar-S. Adriano. Ma dove il vero Tempio di Saturno fos- vero. se pure assai ho detto. Secondariamente si vale dell' azione 2. lib. 5. c. 30. di Cicerone contro Verre; ove de Trionfanti parlando dice: At etiam qui triumphant . . . . tamen quum de Foro in Capitolium currum slectere incipiunt, illos ( i prigioni ) ducere in carcerem jubent: idemque dies, et victoribus imperii, et victis vitæ finem facit, e dell'antico carcere dura ancora il residuo presso l'Arco di Severo. Ma senza dire, che ai Trionfanti tornava egualmente comodo nel piegare il carro dal Foro verso il Campidoglio, da qualunque parte del Foro si cominciasse la salita, mandare i prigioni a quella Carcere, tanto maggiormente che dallo stesso Clivo alla Garcere, fosse pure il Clivo da qual parte si vuole, era comodo il sentiero, rispondiamo, chè concesso, che i Trionfanti passassero per l'arco di Severo, non era ivi il Clivo Capitolino. Salivasi per il Clivo al-

## 270 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO.

la Rocca, ed era scosceso, e però non buono per i carri; così dice Ovidio nel primo de' Fasti v. 267.

Utque levis custos armillis capta Sabinis Ad summæ tacitos duxeris arcis iter.

Inde velut nunc est, per quem descenditis, inquit, Arduus in Valles, per fora Clivus erat.

Ove il velut nunc est non alla sola esistenza, ma alla qualità espressa arduus ha relazione. Oltre alla scoscesità, augusto ci si predica da Dionigi nel decimo. Et qui fortitudine præstant ceteris ordinibus per adversum Clivum, et viam manufactam in arcem tendebant. His nec numerus proderat, quo longe superabant hostem, per angustam enim viam ascensus erat etc., la via de' Carri de' Trionfanti all' incontro, come più piacevole, ed ampia, fu altra dal Clivo, e fu facilmente la terza, per cui all' Asilo, come a luogo più basso si ascendeva più facilmente. Terzo dall' Arco di Severo fa il Marliano conseguenza essere indi stati soliti salire li Trionfanti; da che secondo la risposta fatta prima si trae il contrario in prova del Clivo; ma vi aggiungo, che avanti al Clivo Capitolino, ed al Tempio di Saturno fu l'Arco eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo, siccome già provai, il quale in minore spazio di duecento anni non potè essere affatto per terra, sicchè Severo avesse poi campo di alzarvi il suo; ed il dire atterrato quello nel tempo di Severo a fine di erigervi questo, avrebbe del temerario, come temerario saria stato il fatto. Sulla bocca dunque del Clivo Capitolino fu l'Arco di Tiberio in un capo del Foro, siccome poi nell'altro capo, ove un altro imbocco era di salita, ne fu dirizzato un altro a Severo. Altri in favore della medesima opinione del Marhiano si vale di Plinio, che nel capo primo del 19. libro scrive: Mox Cæsar Dictator totum Forum Romanum intexit, viamque Sacram ab domo sua ad Clivum usque Capitolinum: argomentandone, che essendo la Via Sagra in faccia all'arco di Severo verso S. Lorenzo in Miranda, ben dicesse Plinio da un' estremo all'altro di quel lato tutto il Foro coperto di tende; ma all' incontro se quel lato solo della larghezza fu coperto da Gesare, non potè dirsi da Plinio. tutto il Foro coperto. Ben sono estremi più dimostrativi i due angoli orientale, ed occidentale, de'

quali presso al primo verso S. Lorenzo era la via Sagra, presso al secondo verso la Consolazione il Clivo Capitolino. Così dall' uno all'altro angolo diametralmente opposti tutta la lunghezza, e larghezza del Foro si dice coperta. E che la Via Sacra dall'Arco Fabiano, che era presso S. Lorenzo in Miranda, imboccata nel Foro passasse per lo mezzo di esso al lato occidentale fino al Tempio di Vesta, e quindi al Cli-

vo Capitolino piegasse, già si è detto.

ć

Resta chiaro dunque, che il primo imbocco del Clivo Capitolino dal Foro era presso all'Ospedale della Consolazione, ove il Tempio di Saturno si disse essere stato, ed il Milliario aureo, che era in capite Fori presso quel Tempio ( e si è abbondevolmente provato, che fu in questo angolo) n'è prova migliore. Vi si aggiunga la Porta Stercoraria, che era nel Clivo, ubi sordes (Festo dice) ex Templo Vestæ sublatæ condebantur, in Tiberim mox transferendæ. Essendo stato il Tempio di Vesta nel lato occidentale verso il Tevere, non potè il Clivo, e la por-ta essere presso l'orientale dal Tevere lontanissimo.

Trovatone il principio, devesi ricercarne il pro- Costeggresso. Non sia però chi s'imprima, che il Clivo giature anticamente salisse a dirittura, siccome le due salite d'oggidì, una da una parte, l'altra dall'altra del Palagio Senatorio si veggono dirizzate a filo. Il piano del Foro allora molto più basso, ed il Colle più alto di oggidì non davano tal comodità; onde fa di mestiero supporlo costeggiante a branche le sostruzioni; col quale supposto della prima branca si scorge il termine. Il piano dell'antico Tempio delle otto colonne restate in piedi comune all' altro delle tre poco lontane, nel cui fregio sono restate queste poche lettere ESTITVER, si mostra piazzetta, che ivi tra il Foro, e le sustruzioni dilatandosi facevano al Clivo la posata primiera. Quindi il rimanente, che da Ovidio si dice scosceso, da Dionigi angusto, e manufatto, costeggiando le sustruzioni a lato del Tempio delle già dette tre Colonne su la parte destra del colle, ov' era la Rocca, portava; se diritto sempre ovvero serpeggiante, le ruine grandi non possono mostrarne segno. Ben può dirsi quasi di certo, che senza passare per l'Intermonzio saliva immediatamente alla Rocca. Così oltre Festo, da cui la via sagra si di-

## 272 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO.

stende a Regis domo usque ad sacellum Streniæ, et rursus a Regia usque ad Arcem, e Varrone, che nel quarto c. 8. dice della medesima: Quæ pertinet in arcem, qua sacra quotquot mensibus feruntur in arcem, et per quam Augures ex arce profecti solent inaugurare. Hujus sacræ viæ pars sola volgo nota, quæ est a Foro eunti proximo Clivo; apertamente si può raccorre da Tacito già portato, il quale delle tre salite contrasegnando una col bosco dell'Asilo, a cui ascendeva, esclude l'altre due apertamente dall' Asilo, e perciò anche dall' Intermonzio, in cui l'Asilo era; sicchè mentre dice il medesimo Porta del Tacito Hist. lib. 3. c. 71. erigunt aciem per adverla Rocca sum collem usque ad primas Capitolinæ arcis fodelClivo, res, non intenderò io per le prime porte della Rocca quelle dell' Intermonzio a differenza delle altre, dalle quali poi la Rocca chiudevasi; ma se il Clivo angusto, ed erto costeggiando le sostruzioni saliva, aveva indubitabilmente nel manco lato parapetto di muro servente alla Rocca d'antemurale, nel cui mezzo, o prima, che si pervenisse alla sommità, essere stata fatta porta da ogni ragion di fortificazione si persuade; o piuttosto se la parte superiore del Clivo entrava ( come è cosa facile, ed usata nelle Fortezze poste sopra scogliere ) in alcuna fissura di sasso, o apertura di terrapiono, su di necessità la prima porta più bassa nel principio dell'apertura, alla qualegiunti i Vitelliani trovarono l'ostacolo della porta chiusa, e colle statue terrapienata. Fortificazione giudiziosa, ed insuperabile, poichè in quelle angustie, benchè rotta la porta, chi avesse voluto levare le statue, non poteva farlo che con gran tempo, e scomodità, ed intanto era a man salva offeso da quei di sopra.

Il Clivo e

Per trattare ormai delle cose, che erano nel Cligradi vo, conviene primieramente osservarvi, che la prima della ru- branca, avanti che arrivasse al piano, incontravasi pe s'incon per necessità negli scalini, che dal Tempio della Cone s'inter- cordia poggiavano nella rupe Tarpeja; oltre i quali secavano. passando l'intersecava, se però non cominciavano questi ( ne è inverisimile ) giusto su quell' incontro. Gradidel Che presso la Concordia passasse il Clivo, Cicerone la Concor accenna nelle Filippiche, dicendo nella settima c. 8. at Chyo An Equites Romani . . . . qui frequentissimi in

273

gradibus Concordiæ steterunt, e parla di quando nel Tempio della Concordia si teneva il Senato contro Catilina. Il medesimo nella seconda c. 7. dice quei Cavalieri nel Clivo Capitolino: Quis enim Eques Romanus.... quum Senatus in hoc Templo esset, in Clivo Capitolino non fuit? e nell'orazione pro Sextio c. 12.: Equites vero Romanos daturos illius diei pænas, quo me Consule cum gladiis in Clivo Capitolino fuissent: Ove pare, che intenda i Cavalieri armati essere stati dietro al Tempio della Concordia sulla prima branca del Clivo, ov'era la piazzetta, e presso i gradi, che dalla Concordia portavano a Moneta, ed alla Rupe Tarpeja (1).

(1) Anche questa gran questione del Clivo Capitolino è ormai definita. Sua Eccellenza il Signor Conte di Funchal, Ambasciadore straordinario di Sua Maestà Fedelissima presso la Santa Sede, personaggio noto per le sue cognizioni, e per l'amore, che porta alle Arti, ed alle Antichità, ha aperto a sue spese uno scavo fra il tempio creduto di Giove Tonante, e quello della Fortuna, ed ha ritrovato l'antico Clivo Capitolino, che cominciando dal Foro presso l'Arco di Settimio, e il Tempio di Saturno, toccava il nuovamente scoperto Tempio della Concordia, passava avanti due citati detti di Giove Tonante, e della Fortuna, e quindi saliva all'Arce. È lastricato di larghi massi poligoni di lava basaltina detta volgarmente selce, ed in quello spazio scoperto ha una pendenza di diciannove palmi sopra circa duecento palmi di estensione, il che dovè renderlo assai arduo, come dice Ovidio citato di sopra (Fast. 1. v. 267.)

Arduus in Valles per fora Clivus erat.

Ciò pare escludere, che per questo salissero i carri dei Trionfanti, tanto più, che la salita più va verso il Campidoglio, e più diviene ardua. L'arco di Tiberio però dovea esser posto sopra l'imboccatura di una via, come lo era quello di Settimio posto sopra il Clivus Asyli; e quale essa fosse è ciò che resta a definirsi. lo credo pertanto, che il Clivo Capitolino avesse due imbocchi nel Foro; uno per l'Arco di Tiberio presso la Consolazione, e l'altro presso l'Arco di Settimio, che è quello ora scoperto, e che questi due rami si andassero poi ad unire dietro il Tempio della Fortuna presso l'angolo del Tabulario. Ed infatti pare indicarsi questo dalla via, che attualmente si vede cominciare alla piazza della Consolazione, e tenere questa stessa direzione; e si sa che su i monti le vie si mantengono poco più, poco meno le stesse, per la difficoltà, che si ha di tagliarne delle nuove; e specialmente si verifica questo

Tom.II.

## 274 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO.

Porticus in Clivo Capitoliy no

Nel Clivo essere stato fatto portico narra Livio nel primo della 5. Censores etc. Clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt, et porticum ab æde Saturni ad Senaculum, et super id Curiam straverunt; del quale non è poca la difficoltà. Che andasse quel portico al lato del Clivo continuamente salendo, come par credenza comune, è vanità; perchè a nulla serebbe servito, come non buono per passeggiare, nè per trattenersi; e per salire copertamente sarebbe stata superfluità non fatta ne'piani delle strade di maggior bisogno; nel qual caso meglio sarebbe stato coprir di volta il clivo medesimo; il che essere stato fatto mai non si legge. Anzi scrivendo Tacito nel terzo delle Istorie c. 71.: erant antiquitus porticus in latere Clivi dextræ subeuntibus, in quarum tectum egressi ( i difensori del Campidoglio ) saxis, tegulisque Vitellianos deturbabant, apertamente discifra, che i Vitelliani, i quali per il Clivo se ne saliyano, non potevano sotto i portici ricoverarsi. Onde mio pensiero è, che il portico di Livio raccontato sopra il Tempio di Saturno (che stando nel piano del Foro, e il Tempio della Concordia sopra molti gradi, questo necessariamente fu più alto, e più indietro ) a destra del Clivo cominciando più alto andasse piano fino al Tempio della Concordia, ed al Senatulo, servente per uso del medesimo Senatulo, acciò ivi i Senatori, o altri avessero comodità di trattenimento. Le altre parole, che seguono, et super id Curiam, o s' intendono di nuova Curia sattagli sopra, o piuttosto (come la parola straverunt sembra insegnare) sottointendendovisi replicato l' Ad cioè ad Curiam, parlando d'un altro portico fatto più in alto avanti alla Curia ( sia la Calabra, o pure altra ) a cui per il Clivo stesso si andava; del quale portico si può dire, che parli Tacito nelle parole portate: erant antiquitus porticus in latere Clivi dextræ subeuntibus etc. ove le parole erant antiquitus di più suggeriscono, che nella ristorazione del Campidoglio fatta poi da Vespasiano quel portico non fu rifatto; ed

sul Campidoglio, il cui masso è formato da un sasso assai duro.

io, che pensava essere lo stesso, di cui oggi sotto il palazzo del Senatore si vedono residui di colonne, ed architrave Dorico, serrate, e sostenute con muro frappostovi, sento raffreddarmene il pensiero, ancorchè quel portico dopo Tacito sia potuto rifarsi.

Il Tempio di Giove Tonante fu nel medesimo Ades Jos Clivo. Vittore: Ædes Jovis Tonantis ab Augusto vis Tonan dedicata in Clivo Capitolino. Svetonio nel 20. d'Augusto: Tonanti Jovi Ædem consecravit liberatus periculo, quum expeditione Cantabrica per nocturnum iter lecticam ejus fulgur perstrinxisset, servumque prælucentem exanimasset; e nel 91. Quum dedicatam in Capi olio Ædem Tonanti Jovi assidue frequentaret, comniavit quæri Capitolinum Jovem Cultores sibi abduci, seque respondisse Tonantem pro Janitore ei appositum, ideoque mox tintinnabulis fastigium ædis redimivit, quod ea fere januis dependebant. Dione poco differentemente nel 54. libro narrando il medesimo sogno scrive, che rispose Augusto d'avere ivi posto il Giove Tonante per antiguardia, e perciò fece la mattina porre alla statua il campanello solito usarsi dalle guardie, per dar segno degli avvenimenti. In conformità di Vittore Dione dice incontrarsi quel Tempio prima di pervenire sul Campidoglio; le quali cose tutte lo ci dipingono dove per appunto si giudica comunemente, cioè a dire nel mezzo della piazzetta; ove ancora durano le tre colonne scanalate, nel cui fregio la non intera parola ESTITVER dà indizio di risarcimento. Se ne vede l'effigie in una medaglia di Augusto portata dal Donati nel cap. 10. del lib. 2., ed in un'altra, ch'è nell'Istoria Augusta dell' Angeloni (1).

(1) Si veda il num. 37. Quanto alle tre colonne, delle quali parla il Nardini, furono esse scavate e raddrizzate negli anni scorsi. In quella occasione si è per la prima volta osservato, che una parte delle gradinate di questo edificio erano negli intercolunni, e non davanti come fino allora era stato creduto. Ciò si era pratticato a cagione della ristrettezza della via fra questo monumento, ed il preteso Tempio della Concordia. La inscrizione . . . ESTITVER mostra, che fu rifatto da più Imperadori insieme, e forse da

Settimio Severo e Caracalla, che risarcirono molti edifici

## 276 DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO

La Porta Stercoraria essere stata nel Clivo ho Porta Ster coraria. detto più volte. Fu ella porta di un ridotto, in cui le immondizie scopate dal Tempio di Vesta solevano in un particolare giorno dell'anno condursi. Festo nel lib. 19. così ne scrive: Stercus ex Æde Vestæ Scopatu- XVII. Kal. Jul. defertur in Angiportum medium redel Tem fere Clivi Capitolini, qui locus clauditur porta stersta dove, coraria. Tantæ sanctitatis majores nostri esse jue quando dicavere; e nel 18. in Quando dice le stesso. Nel Calendario Maffejano sotto il di 15. di Giugno si legge Q. ST. D. F. cioè a dire ( come nel quinto da Varrone s'interpreta ) Quando Stercus delatum fas; le cui proprie parole sono: Dies, qui vocatur quando Stercus delatum fas, ab eo appellatus, quod eo die ex cede Vestæ Stercus everritur, et per Capitolinum Clivum in locum defertur certum; da che, e dalle parole di Festo dicente quel ridotto medium fere Clivi Capitolini; può congetturarsi presso la

> ce dal vedersi fra i varj istromenti di sacrificio, il galero con fulmine; ma se fu tempio, molto breve ne dovė essere la cella, poiche assai poca distanza havvi fra queste colonne e le sostruzioni del Tabulario. Non sarebbe forse improbabile che le tre colonne fossero avanzi di uno de' portici, che dextra subcuntibus fiancheggiavano il Glivo Capitolino, e che incendiati per la guerra Vitelliana furono appresso rifatti. Ma Plinio (Hist. Nat. lib. 36. c. 6.) dice che i marmi componenti il Tempio di Giove Tonante non erano segati, e nell'edificio in questione ciò apparisce chiaramente: inter hos primum, ut arbitror, marmoreos parietes habuit Scena M. Scauri non facile dixerim sectos, an solidis glebis positos, sicuti est hodic Jovis Tonantis ades in Capitolio. Comunque però sia, la statua di Giove Tonante era opera di Leocrate, ed era di eccellente lavoro: Leocras (fecit)...Jovemque illum Tonantem in Capitolio ante cuncta laudabilem. (Plin. loc. cit. lib. 34. c. 8. ). Dentro vi era ancora un altro Giove di bronzo deliaco opera di Policleto: Deliaci autem ( exemplar ) Jupiter in Capitolio in Jovis Tonantis æde; illoque ære (Aeginetico) Myron usus est, hoc (Deliaco) Polycletus etc. (Plin. lib. 34. c. 2.) Davanti poi vi erano le statue di Castore e Polluce, opera di Rgia: Hegia. et Castor et Pollux ante adem Jovis Tonantis ( Plin. lib. 34. c. 8.) Circa le dimensioni e la pianta di questa fabbrica possono vedersi il Palladio (lib. IV. c. XIX.) il Desgodetz (c. XI. p. 132.) ed il Milizia (Roma p. 38.), sebbene non siano esatti.

sommità della prima salita del Clivo, dove la piazzetta col Tempio di Giove Tonante avemo riconosciuta. Ovidio nel sesto de' Fasti v. 713., discordando alquanto da Varrone, e da Festo dice nel di 15. di Giugno essere stato solito portarsi lo sterco non dal Tempio nel Clivo, ma dal Clivo in Tevere:

Hæc est illa dies, qua tu purgamina Vestæ Tibri per Hetruscas in mare mittis aquas. E fu forse equivoco preso da Ovidio, il quale scrisse i Fasti nell' esillo lungi dalle feste Romane.

Presso a Giove Tonante avere avuto Tempio la Fortuna, gli Antiquari traggono da alcuni antichi in Clivo versi, ch' erano nel Tempio della Fortuna di Pre- Capitelia neste:

Templumi

Tu, quæ Tarpejo coleris vicina Tonanti Votorum vindex semper Fortuna meorum etc. Ma perchè più Tempi della Fortuna furono in Roma con diversi cognomi, e specialmente in Campidoglio, de' quali vedasi Plutarco nell' operetta della Fortuna de' Romani, questo, di cui li versi Prenestini parlano, essere stato Tempio della Fortuna senz'altro cognome si giudica, come era quello di Preneste, giacchè in Roma essere stato un cotal Tempio, si ha da Livio nel terzo della quinta c. 12. In Urbe Romana duo editui nuntiarunt, alter in æde Fortunæ anguem jubatum a compluribus visum esse, alter in æde Primigeniæ Fortunæ, quæ in Colle est etc. Ma o senza, ovvero con cognome, se fu presso al Tempio di Giove Tonante, io per me direi essere stato della Fortuna quello, di cui le otto colonne sono oggi in piedi; a che le parole di Livio alter in æde Primigeniæ Fortunæ, quæ in Colle est etc. accrescono fede, quasi dette a distinzione della Fortuna, che non era sul colle, ma a'ginochi di esso, e che il Tempio della Primogenia fosse sul Campidoglio, scrive nell' operetta citata Plutarco. Anzi quel della Fortuna essere stato congiunto all'angiporto ster- Congiuncorario, sto per credere coll'autorità di Clemente tocoll'An Alessandrino; il quale nel Protreptico dice: Romani stercoraautem, qui res maximas, et præclare gestas For- 110. tunæ attribuunt, et eam esse Deam maximam existimant, posuerunt eam in sterquilinio, dignum Dece Templum secessum tribuentes. All' incendio, che ne racconta l' Iscrizione Senatus Populusque Romanus

### DIVERSE SALITE DEL CAMPIDOGLIO

Per sacrum clivum merita decorus Fronde Sicambros.

Ove Acrone con Porsirio concorde soggiunge: Victorem Cæsarem per sacrum Capitolii Clivum captivos Sicambros trahentem pro triumpho. E di quel solo principio del Clivo doversi intendere Orazio, ed i suoi Înterpreti è certo; poichè i Prigioni non si traevano più oltre in trionfo fino alla cima del Campidoglio, ma dalla piazzetta si mandavano in carcere; come con Cicerone già fu detto: Quum de Foro in Capitolium currum flectere incipiunt ( nel qual punto i prigioni, che andavano al carro, dovevano aver fatto il principio della salita ) duci illos in carcerem jubent. Scrivono il Marliano, ed il Fauno essersi a loro tempo discoperta questa terza salita fra la piazza del Campidoglio (ch', era l'Intermonzio) e l'Arco di Severo distorta, lastricata, e sette piedi larga, di cui piacesse al Cielo se ne discernesse oggi almeno una parte; che gran lume se ne trarrebbe dagli studiosi; ma giacchè in questa, come in altre cose siamo giunti a lume spento, ancorchè a tentoni diciamo pure non potere in guisa alcuna essere stata quella una parte della salita trionfale del Campidoglio, mentre meno di una canna fu vista larga. Per essa non solo andarono i carri de' trionfanti, ma anche gli Elefanti con i doppieri, come nel 37. di Giulio Cesare scrive Svetonio: Ascenditque Capitolium ad lumina ( altri testi dicono ad limina) quadraginta Elephantis dextra, atque sinistra lycnuchos gestantibus. Anzi ed Elefanti congiunti ai carri, come de'Trionfi di Pompeo, e di altri so di aver detto: donde la discoperta fu un ramo di essa facilmente, o un'altra, che dal atl'Asilo piano delle sustruzioni, e delle case, che vi erano. calava al carcere, ed alle scale Gemonie; la quale nel 58. di Dione così è descritta: cumque in Capitolio sacrificasset, atque inde in forum descenderet, servi ejus stipatores cum propter turbam segui non possent, in viam, quæ ad Carcerem ducit diverterunt, ac per gradus, in quos damnati projiciebantur, descendentes lapsi sunt, et ceciderunt; la quale nel trattare del Carcere si diluciderà meglio in breve .

sali**ta dal** 

A capo della salita del Campidoglio fu di neces-Pandana sità una porta, che essere stata la Pandana è assai

• .....



the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

per quanto ne dissi nel primo libro. I cardie porte del Campidoglio essere stati fatti di Cardine dopo il tradimento di Tarpeja, acciò il loro delle Porindicasse l'aperimento, scrive Servio nel pri- 30. l' Eneide. Non molto in là dalla porta aver e Africano fatto un'arco, o fornice scrive Li-ArcusAfri settimo della quarta c. 4. P. Cornelius Sci- cani etc. fricanus, priusquam proficisceretur fornicem pitolio adversus viam, qua in Capitolium itur, cum signis septem auratis, duobus equis, rmorea duo labra ante fornicem posuit. Ove Cum laenza mistero dicendo Livio: viam, qua in Ca-bris. m ascenditur, in vece di dire Clivum Capito-, come è solito dire, e come con più brevità, zza, e proprietà poteva dire, dà non oscuro indi questa terza strada, o salita diversa dal Clih' egli altrove, ed altri dicono tendente non in olium, ma alla Rocca. Di tutto il discorso fin e di quello, che si avrà anche a discorrere del doglio, pongo per alquanto di chiarezza la preigura .

Il Carcere Tulliano (1).

## CAPO DUODECIMO.

già cominciato a far menzione del Carcere, ed iai tempo di ragionarne pienamente. Di esso è a in piedi una parte ( nè di ciò si ha dubbio ) la Chiesa di S. Gioseffo detta S. Pietro in Car- S. Pietro perchè ivi è tradizione certa essere stato prigio- in Carce-Pietro, ed avervi fatta miracolosamente scatuacqua, che ancora vi dura, per battezzare il riere convertito alla Fede; nel qual Carcere fu Silvestro Papa in onore di S. Pietro consegrato icciolo Altare, e si vede di presente. Ma perché Atti di S. Pietro chiamasi Carcere di Mamertiquestione grave è fra gli Antiquari, se il Tul-

(1) Le memorie sacre e profane di questo carcere fucon molta precisione rintracciate dal chiaris. Signor : Cancellieri nel suo opuscolo intitolato Notisie del ere Tulliano poi Mamertino ec. Roma 1788.

liano sia il medesimo, o pure l'altro presso piazza Montanara, dove è la Chiesa detta S. Niccolò in Carcere, la quale prima, senza passare più oltre, conviene esaminare.

Carcer

Il Biondo, il Volaterrano, il Fulvio, il Marliaimminens no, il Fauno, il Panvinio, ed altri Antiquari vecchi Tullo Ho- senza dubitarne affermano l'antico Carcere detto Tulsullo etc. liano da Servio Tullio, che l'edifico, (Vittore dice da Tullio Ostilio ) essere il medesimo, che il nomato di Mamertino negli Atti de' Martiri posto sotto il Campidoglio, e dall' Ugonio nel libro delle Stazioni di Roma, e più modernamente dal Donati nella Roma vecchia, e moderna si difende a lungo. All' incontro da un' Autore di poco credito si dice l'opposto, e dal Baronio nelle sue annotazioni al Martirologio sotto il di 14. di Marzo, e poi più ampiamente nell'apologia aggiuntavi contro l'Ugonio, con gran

numero di prove sostiensi.

Che San Pietro in Curcers liano .

Per li primi è argomento potentissimo l'essere S. Pietro in Garcere sull'antico Foro, ove il Tulliafosse l'an no fu già parte del Carcere fabbricato prima da Anco Marzio. Livio nel primo c. 13. parlando d'Anco: Carcer ad terrorem excrescentis audaciæ media Urbe imminens foro ædificatur; di cui Varrone scrive nel quarto c. 32.: In hoc pars, quæ sub terra, Tullianum, ideo quod additum a Tullio Rege., quod Syracuseis, ubi simili de causa custodiuntur, vocantur latomiæ, et de latomia translatum, quod heic quoque lapidicinæ fuerunt: Delle quali antiche latomie, o pietraje ha il Donati riconosciuti a tempo nostro li vestigi, scrivendo: hac nostra ætate nos vidimus eo ipso latere Capitolii, cui Tullianus Carcer est affixus, institutis sub monte lapidum fodinis fitisse rubros tophos abunde, diuque causa ædificationis egestos; quare credendum omnino est similes lapidicinas Anco Martio, Tullioque Regibus occasionem extruendi Carceris in cavis Capitolinis præbuisse; il qual Carcere ha nome di latomie ancor da Livio nel secondo, nel settimo, e nel nono della quarta Deca. In oltre la descrizione, che del medesimo si fa da Sallustio nella congiura di Catilina c.55. rappresenta vivamente questo, che a piè del Campidoglio si vede oggi: est locus in Carcere, quod Tullianum adpellatur, ubi paullulum descenderis, ad

lævam etreiter duodecim pedes humi depressus; eum muniunt undique parietes, atque insuper camera lapideis fornicibus vincta, sed incultu, tenebris, odore fæda, atque terribilis ejus facies est; e finalmente Vittore nella Regione presente scrive in consonanza di Livio, e di Varrone, Carcer imminens foro a Tullio Hostilio cedificatus media Urbe: le quali parole ( toltone l' equivoco da Tullo ad Anco Marzio ) nell'altro Carcere, che non solo non era nel Foro, ma neppure nella Regione del Foro, non possono con distorcimento alcuno avverarsi.

Ma copiosamene risponde a tutte il Baronio; e manopres so S. Nicprimieramente l'imminenza al Foro dice essere stata colò in nel Carcere di S. Niccolò; perchè ivi appresso essere Carcere stato il Foro antico Romano suppone, dove S. Salva- secondo tore detto in ærario fu l'antico Tempio di Saturno posto nel Foro, e presso al Clivo Capitolino, che dice avere cominciato ivi, e salito alquanto verso dove ora è la Chiesa della Consolazione; segue, che se media Urbe si dice da Livio il Carcere fatto da Anco, che essere secondo Varrone stato accresciuto da Tullio non può negarsi; il mezzo della Città fu detto non in riguardo delle mura di Roma da una parte vicinissime, dall'altra lontanissime al Foro, ed al Campidoglio, ma dalla Colonna milliaria, in cui le strade terminavano tutte, ed era perciò detto Umbilicus Urbis, la quale nel Foro, e presso al Tempio di Saturno, cioè, secondo esso, presso S. Salvatore in ærario non era lungí da S. Niccolò in Carcere. In ultimo le parole usate da Sallustio 'per descrivere un Carcere, risponde poter essersi confatte altrettanto con quello, che prima era in S. Niccolò, come con l'altro, che aucora dura sotto S. Gioseffo; perchè come fabbriche ad un effetto edificate ebbero facilmente una stessa fattura.

A che è però facile il replicare. Che il Foro Si prova fosse da S. Niccolò in Carcere lontanissimo provasi il contradal Donati abboude volmente, ed io nel principio del- rio. la Regione credo averne detto soverchio. Ma quello, che più rileva, ponendo Vittore, e Rufo concorde-mente il Carcere nella Regione del Foro, altro Carcere intendono, che quello di S. Niccolò, il quale pervenendo, come scrive Plinio, al Teatro di Marcello, era col Teatro non della Regione ottava, ma

Fore Ro-

della nona fuori della Porta Carmentale, cioè a dire fuor di Roma, non media Urbe, come dottamente scrive il Donati; onde la descrizione di Sallustio ravvisata dagli occhi per aggiustatissima con San Pietro in Carcere imminente all'antico Foro, non può non farvi concerto. A che aggiungasi, che il Carcere de' Rei destinati alla morte per le mani del Carnefice era il Tulliano; Servio nel sesto dell' Eneide: Nam post habitam quæstionem in Tullianum ad ultimum supplicium mittebantur. Sicchè S. Pietro condannato a morte non fu chiuso in altro Carcere, che nel Tulliano; del qual Carcere quelli ch'erano uccisi dentro, solévano da Carnefici essere tratti fuori con l'unco nelle scale Gemonie, ed indi trascinati per il Foro essere tratti al Tevere, come poi si dirà. Donde si cava conseguenza, che il Foro era tra il Carcere Tulliano, e il Tevere, e non più del Carcere lungi dal Tevere, come in paragone di S. Niccolò in Carcere sarebbe stato.

Il Carcere de' destinati al la morte era il Tul liano.

S. Niccolò detto
anticamente In
Carcere
ma non
Tulliane

Molti sono all'incontro gli argomenti, che sì adducono dal Baronio. Uno si trae dal cognome della Chiesa di S. Niccolò detto in Carcere Tulliano; a cui egli, come Scrittore Ecclesiastico non sa non deferire. Ma concessa del medesimo cognome vera una parte, cioè in Carcere non si abbia per strano, che la parola Tulliano si neghi antica, non essendo cosa difficile, che per errore in tempo di minore antichità gli sia stata aggiunta, L'Ugonio consideratamente osserva l'antica denominazione della Chiesa essere in Carcere, senza altra giunta, da quello, che in una tavola marmorea presso la sua porta si legge. EGO ROMANVS PRESBYTER DIVINAE DISPEN-SATIONIS GRATIA SS. CONFESSORIS CHRISTI NICOLAI IN ECCLESIA, QVAE IN CARCERE DICITVR, PROCVRATOR, ET RECTOR; e dal Donati vi si aggiunge una sottoscrizione degli Atti d' Alessandro III., che nel Tomo 12. del Baronio si legge Oddo Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere. Onde il di più resta, che si tenga per giunta fatta in tempi posteriori, e perciò di niuna fede .

Portasi dal Baronio l'autorità di Plinio nel c. 36. del libro settimo. Templo Pietatis extructo in illius carceris sede, ubi nunc Marcelli Theatrum est etc.

il qual Carcere essere anche stato ivi nei tempi della Repubblica prova col medesimo Plinio nell'ultimo del medesimo libro, ove dice, che non essendo allora in Roma oriuoli, l'Accenso de' Consoli della Curia osservava il Sole la mattina per pubblicare l'ora prima, e poi di nuovo nel mezzo giorno, e finalmente la sera: a columna ænea ad Carcerem incli- Ne' tempi nato sydere supremam pronunciabat: ove altro Car-dei Ree cere, che quello di S. Niccolò non può intendersi. Tribuni un solo Quindi poi con Giovenale nella Satira terza v. 312. Carcere mostra, che in quei tempi un solo Carcere aveva Ro- in Roma. ma sotto i Re, e sotto i Tribuni militari, o della Plebe:

Felices proavorum atavos, felicia dicas Sæcula, quæ quondam sub Regibus, atque Tribunis Viderunt uno contentam Carcere Romam.

E ne argomenta l'unico Carcere antico di Roma, che fu il Tulliano, essere stato, ove oggi è S. Niccolò. In risposta lasciato il dir quivi, che le parole di Plinio: a columna ænea ad Carcerem, non dichiarano, che ivi allora il Carcere fosse già fabbricato, potendo essere senso anche piano di Plinio, che l'ultima ora del giorno pronunciavasi, quando si vedeva il Sole piegato al luogo, in cui poi si fece il Carcere, come della colonna milliaria, o Menia non per anche allora erette si deve intendere, e come se avesse detto Plinio, a columna ænea ad Marcelli Theatrum inclinato sydere etc. cioè al sito, in cui oggi è il Teatro di Marcello, non avrebbe violentato a credere quel Teatro di tanta antichità; lasciato dico tutto ciò; l'essere stato un sol carcere in tempo de' Tribuni della Plebe, o de' Militari non può da Giuvenale raccorsi : poichè come dottamente, e giudiziosamente al suo solito il Donati osserva, i Tribuni Militari durati poco tempo non dovevano da Giovenale considerarsi, nè quei della Plebe, i quali non solo durarono dopo le Carceri accresciute, ma essendo il loro uffizio il reprimere solo il rigore de' Consoli, e de' Pretori, non ebbero autorità suprema di castigare. I Tribuni da Giovenale intesi ( dice il Donati ) erano i Capi delle tre Tribù, i quali nei temnati) erano i Capi delle tre 1ribu, i quali nei tem-pi de' Re erano i supremi Magistrati; nel qual tempo il Carcere di S. Niccolò non si prova essere sta- capi delle to, nè può provarsi. Ed in ultimo non potè in tut- tre Tribu.

to il tempo, o almeno in quel primo tempo della Repubblica aver Roma un solo Carcere; poichè le parole poste da Livio in bocca a Virginio contro Appio Decemviro nel terzo libro illi Carcerem ædifieatum esse, quod domicilium plebis Romanæ vocare sit solitus, mostrano un altro Carcere da' Decemviri fabbricato; a che è conteste Vittore osservato dall' Ugonio, nella cui nona Regione si legge Carcer CL. X. viri .

Ouivi il Baronio ribattendo il colpo con un più

forte argomento risorge. Dalle parole di Virginio dice cavarsi solo, che il Carcere si soleva chiamar da Appio Casa della Plebe. Contro Vittore si fa scudo con Rufo, e col Vittor nuovo pubblicati dal Panvi-Carcer C. nio; nel primo de' quali si legge: Carcer C. viro-Virorum, rum, nel secondo: Carcer C. virorum: alias CLX. alias clx. virorum, soggiungendo, che il Panvinio li pubblicò ex antiquis Codicibus facta collatione plurium exemplarium ex diversis Italiæ Bibliothecis acceptorum; e ne argomenta, che il Carcere de Centumviri fu Carcere per i debitori civili, non essendo altre cause ai Centumviri appartenenti . All' incontro il Carcere presso al Teatro di Marcello raccontasi dal sopracitato luogo di Plinio carcere penale de' malfattori; onde fu quivi il Tulliano, ed il Civile de' Centumviri altrove. La connivenza del Baronio nelle parole di Livio a me par chiara; nella purità del quale Istorigo non è chi non possa scorgere il vero senso, e non veda quanto in bocca di Virginio mal si addattino le parole illi carcerem ædificatum esse, spiegate di un Carcere antichissimo fabbricato già da Anco Marzio, mentre un carcere nuovamente fatto vi si sente dall'orecchio; e dal dirsi ivi il carcere fabbricato per Appio, col sapersi, che imprigionatovi poi-Appio morì prima di uscirne, si trova l'elegante allusione di Livio alla denominazione, che per questo avvenimento il Carcere piglio poi da Appio. Il battezzarlo Carcere de' Centumviri col solo fondamento di Rufo, e del Vittore dal Panvinio pubblicati, e per quanto si è da noi osservato finora, ed in avvenire si osserverà, pieni di chimere aggiunte da' Trascrittori, quanto abbia di sodezza ciascheduno sel consideri. Il dirli confrontati con più esemplari di varie Librerie è contrario a quanto dal medesimo Pan-

vinto se ne confessa; dicendo egli averli avuti manoscritti dall'Agostini, e come libri più copiosi de' vulgati a benefizio pubblico darli alla stampa. Ma lasciato per ora in bilancio il credito, che loro si deve, se ne rintracci la lezione vera con congetture. I testi antichi di Vittore, i quali essendo meno copiosi sono li più sicuri, pongono Carcer CL. XVIR. În Andrea Fulvio, che stampò le sue antichità Romane l'anno 1527., e descrivendovi le Regioni vi copia Vittore, non altrimenti si legge, che Carcer CL. X. viri; onde non fu ciò stiratura fattane dall' Ugonio, e che tal sia la lezione vera dal numero de' Centumviri si palesa. Furono quelli prima 105. poi 180. : veggasi di ciò il Polleto, e il Sigonio, e nulladimeno Centumviri si dicevano; come dunque in alcun testo di Vittore si potè mai leggere centum sexaginta virorum? e ben' è ciò aperto indizio, che li testi antichi di Rufo, e di Vittore dicevano in conformità de' più vecchi, che di Vittore si hanno ancor oggi, CLXVIR; ed il Copista Spagnuolo volendo intendere de' Centumviri, scrisse in Rufo centum virorum, e per le due lettere LX. che vi erano di più, soggiunse nel copiare Vittore alias CLX. virorum. L'ultimo disvelamento della verità di tal lezione sarà la giurisdizione de' Centumviri confessata dal medesimo Baronio per mera civile . Se sole liti civili erano da' Centumviri giudicate, niun bisogno aveyano essi di Carcere; non essendosi anticamente adoprato pubblico Carcere contro i debitori. Solito era solo il privato, addicendosi il reo al creditore finchè soddisfaceva. Cicerone nell' Orazione Pro Flacco: Iste cum judicatum non faceret, ad-Pro Flacco: Iste cum jugicatum non justice, unit dictus Hermippo, et ab hoc ductus est. In oltre le in Roma parti de' Centumviri erano il giudicare; alla cui sen- Carcere tenza se il reo non soddisfaceva nel termine di tren- de' Centa giorni, citavasi avanti al Pretore, da cui, e non tumviri. da' Centumviri, era fatto arrestare, e legare, o come Gellio nota nel libro 20. c. 1. mandavasi di la dal Tevere a vendere. Anzi nel Consolato di Cajo Petilio, e Lucio Papirio fu fatta legge, che per debiti non si legasse più alcuno, ma fossero i soli beni obbligati : leggasi Livio nel libro ottavo ; dopo la qual legge pure dovette ritornarsi a dare i debitori in potestà del creditore, come nel portato luogo di

Carcer .

Cieerone si legge. Niun carcere dunque de' Centumviri potè Roma avere; ma dato finalmente, che l'avesse, e che fosse quello, che in Vittore, ed in Rufo si legge, in qual Regione è posto? nella nona, in cui era anco il Teatro di Marcello sito d'una parte di esso carcere. Il Tulliano è registrato in questa del Foro lungi dalla Chiesa di S. Niccolò.

Uno de' più saldi fondamenti del Baronio si è, detta Ro- che nel Carcere Tulliano fu una parte, detta Robur, bur diver secondo Festo, donde si precipitavano i malfattori; so Tarpe- la qual pretende essere anche stata detta Sasso, e Rupe Tarpeja: ed essendo stata questa parte del Campidoglio volta al Tevere secondo Livio, Plutarco, Dione, ed altri, segue, che il Garcere Tulliano pur fosse ivi. Qui prima di rispondere udirei volentieri da altri, qual fosse nell'idea del Baronio la positura del Carcere colla Rupe Tarpeja. Io non so figurarlo in altra forma, che di una fabbrica smisuratamente vesta, ed alta appoggiata alla Rupe, la cui altezza uguagliava, e forsi avanzava, occupante non il solo sito della Piazza Montanara, ma e del Palazzo de' Savelli, e di S. Niccolò in Carcere, il cui mostruoso fantasma considerato serva di risposta. Posto ciò vero, qual fortezza sarebbe stata il Campidoglio? ed in specie la Rupe Tarpeja, come più di ogni altra parte si potè dire inespugnabile? I Galli col salire sul tetto del Carcere vi sarebbono entrati; anzi quella parte, come distaccata da ogni altro edifizio, fu lasciata da' Romani non custodita; Livio, che conteste con Plutarco dice lib. 5. c. 26. præruptum, eoque neglectum hostium custodiæ saxum, non con aluo supposto si avvera; onde esentati noi da altra risposta possiamo discorrere del Robore per solo investigarne la verità, come parte anch'ella dell'Antichità Romane, le quali si cercano.

Che cosa fosse Robur.

Del Robore così dice Festo in Robur: Robur quoque in carcere dicitur is locus, quo præcipitatur maleficorum genus, quod ante arois robusteis includebantur. Non ha punto che fare dunque il sasso Tarpejo, essendo quella stata nna Rupe scoscesissima del monte Capitolino, questa una parte del carcere; ed i malfattori erano precipitati non solo dal sasso, ma anco dal Robore, secondo forse le qualità de' delitti, o delle persone, v de'tempi, o delle congiunture. Che diverse cose fossero una dall'altra, i varj tormenti raccontati da Lucrezio nel terzo libro. v. 1029. e 30. recitato anche dal Baronio n'apportano certezza:

Carcer, et horribilis de saxo jactus deorsum: Verbera, carnifices, robur, pix, lamina, tedæ. So, che di più si allega in contrario Valerio Massimo nel capo terzo del sesto libro §. 1.: Quin etiam familiares eorum, ne quis Reipublicae inimicis amicus esse vellet, de robore præcipitati sunt; ove diversamente da Festo si dicono i Rei dal robore precipitati; ma se, come il Donati dice, si prende il robore fuori della maggiore strettezza, per quelle arche robuste, nelle quali solevano rinchiudersi i servi carcerati, e talora anche i malfattori, acciò loro non si parlasse, le quali già in Festo recitato, e nell'orazione di Marco Tullio pro Milone si leggono, e da Plauto nel Curculione si dicono robusto carcere, dette robur, et robusteæ o dalla rossezza de' sassi secondo Festo, o dall'aver serragli fatti di rovere, ben potevano dirsi precipitati de robore quelli, che si traevano al precipizio da quell' arche. Così dall' Oliviero interprete di Valerio Massimo si dichiara : De robore præcipitati dicebantur, quod ante robustis arcis includebantur, ibique per aliquot dies servati, atque inde postea deprompti præcipitabantur. Così dice anche il Turnebo nel 28. libro al c. 21. de' suoi Avversari; da' quali conchiude il Donati, che il robore nel suo primo significato, e più largo dinota arcas illas, sive angusta e ligno conclavia, in quibus includebantur, nel secondo, e più stretto profundiorem, depressumque humi locum illis arcis insessum, hiatuque structæ cameræ patentem, quo damnati, oneratique vinculis, et ferro præcipites agebantur, ut vel iis collum obstringeretur, frangerenturque cervices, vel fame, alioque teterrimo tormenti genere necarentur; allegando in prova quel. che di Pleminio racconta Livio nel quarto della quarta Deca c. 23. Pleminius in inferiorem demissus carcerem est, necatusque. Io approvando tutto, e riportando l'approvato sulla vista del luogo di S. Pietro in Carcere osservo primieramente la stanza, che prima vi si trova concamerata tutta di pietre, come da Sallustio si descrive. Nel mezzo di essa è un per-Tom. II.

tugio, per cui, o i carcerati si calavano, o i rei si gettavano in un' altra inferiore, a cui non era scala da scendere; perchè quella, che vi è oggi, si dice fatta da' Cristiani per comodità de' devoti: il quale inferior Carcere essere stato il Tulliano veggio colla scorta di Varrone: In hoc pars, quæ sub terra, Tullianum etc. e di Sallustio: Est locus in carcere, quod Tullianum appellatur etc. nè solo Tulliano Carcere, ma Tullianum robur essere stato detto s'indica dai medesimi, ne' quali concordemente l'aggiunto Tullianum in neutro si legge posto, non in mascolino. Così disse anche Calfurnio Flacco: Video Carcerem publicum saxis ingentibus stratum, angustis foraminibus, et oblongis lucis umbram recipientibus; in hunc abjecti rei robur Tullianum aspiciunt etc. Mentre dunque dice Festo essere stati precipitati nel robore i malfattori, mentre dice Servio, che post quæstionem in Tullianum ad ultimum supplicium mittebantur, mentre dice Livio di Pleminio: in inferiorem carcerem demissus est, necatusque, chi altrimente che dal gettare, che si faceva de rei per quel forame di carcere potrà spiegarlo? Ivi essere stato gettato Giugurta Re di Numidia, e non uccisovi, ma fattovi perire di fame scrive Plutarco in Mario: Verum in Triumpho inductus Jugurtha, de potestate rationis exiit: ac post in carcerem conjectus, quum quidam vi ei tunicam eriperent, quidam auream inqurem revellere contendentes, simul auriculam delacerassent, nudus in barathrum detrusus est: ibi perturbatus plene, vultu in risum verso: Hercules, inquit, quam frigidum nobis est balneum; sex totos inde dies colluctans cum fame, et usque ad ultimam horam desiderio vitæ suspensus, dignas tandem flagitiis suis pœnas dedit: e de'rei soliti morire nel robore, ecco Livio chiarissimo nell'ottavo della quarta c. 36. parlando di Scipione Asiatico in persona di Gracco: Ut in carcerem inter fures nocturnos et latrones vir clarissimus includatur et in robore, et tenebris expiret, deinde ante carcerem nudus projiciatur etc., che dunque nel robore Tulliano, cioè a dire nell'inferior carcere si gettassero, o precipitassero, o in altra guisa talora si calassero, e si facessero morire i rei diversamente dal precipizio del sasso Tarpejo, chi può dubitarne? Se poi Valerio nella diversità da tutti gli altri Scrittori unico vuol sostenersi, non dee parere duro, che in diversi sentimenti, e significati sia preso talora il robore, come dall'Oliviero, dal Turnebo, e dal Donati si prende. A che io aggiungerei Valerio intendere facilmente per robore quella bocca, o pertugio, dal quale i rei si gettavano, prendendo per il tutto la parte più esposta, detta anche forse specialmente robore per lo

suo serraglio o di rovere, o di sasso rosso.

Oppone il Baronio il nome di Latomie dato da Varrone al Carcere Tulliano, delle quali pietraje, siccome dice non vedersi vestigio in S. Pietro in Carcere, così presso S. Niccolò rammenta l'antica Rupe Tarpeja, che sasso dicevasi; ma oltre la testimonianza, che fa il Donati della vena di pietre dietro la Chiesa di S. Gioseffo non molti anni sono scoperta, e veduta, chiedasi qual segno di pietre della gran Rupe Tarpeja restato si veda. Quella parte del Tarpejo, che una rupe orrenda, ed alta di appiombati sassi descrivesi comunemente durata dopo i Re Romani, e depo la Repubblica nei tempi dell'Imperio, non è oggi un colle assai piacevole, ove senza un residuo di scoglio appare tutto terra? Io benchè con diligenza ne' primi anni della gioventù il girassi per ravvisarvi le scoscesità descritte da Livio, e da Plutarco, appena seppi veder presso la Chiesa della Consolazione un po di tufo poco alto da terra; e si ha a negare dietro S. Pietro in Carcere, e S. Gioseffo pietraja al tempo di Anco Marzio già cessata, se oggidì non vi si vede? Le Latomie del Tulliano erano sul carcere che in esso fu fatto nè possono in S. Niccolò calzar giusto, se non si torna ad appoggiare quel carcere sulla Rupe Tarpeja co' medesimi inconvenienti spiegati sopra. Dove oggi è S. Niccolò, ed il Teatro di Marcello, luoghi dalla rupe Tarpeja distanti, ben può dirsi essere stata vena di creta per i Vasaj, ma non pietraja, e nella Regione undecima si dirà.

Dal nome di Mamertino, e dall' Iscrizione antica, che nel dado della facciata di S. Pietro in Carce-

re si conserva:

C. VIBIVS . C. F. RYFINVS . M. COCCEIVS . NERVA . EX. S. C.

raccoglie il Baronio essere quel Carcere dal Tulliano

diverso fatto da Nerva, e da Vibio Consoli nel settimo anno dell' Imperio di Augusto, di cui scrive Tacito nel terzo degli Annali avere cresciute le Prigioni, e postovi guardie; ma facile è la risposta. Se il Carcere Carcere di S. Pietro dicevasi Mamertino da alcuno deldis, Pie- la Mamertina famiglia, che forse ristorollo, o l'ac-Mamerti crebbe, o dal Foro di Marte, che gli era quasi in-no. contro, o dal Vico Mamertino, che essere anticamente stato la moderna salita di Marforio già congetturai, non però si toglie, che la parte da Tullo fabbricata non fosse l'antico carcere, o robore Tulliano. E chi sa, che da Anco Marzio fabbricatore primiero di esso non derivasse il nome di Mamertino? senza cercare altro l'essere stato il Vico, o la Via Mamertina a noi basta. L'iscrizione mostra o giunta, o piuttosto risarcimento, giacchè accresciute le carceri nell' imperio di Augusto si dicono da Tacito, e i risarcimenti nelle fabbriche antiche devono supporsi, e più spessi nelle carceri, che in altri edifizi.

L'ultima opposizione del Baronio si è il sito di S. Pietro in Carcere, il quale benchè appaja oggi sotterraneo per la valle riempita dalle rovine, se il piano del Foro si considera, resta tutto sopra terra, nè la descrizione di Sallustio può adattarglisi. Per risposta l'antico piano accuratamente dall'Arco di Severo considerandosi apparirà non solo il robore Tulliano sotterra, ma la stanza anche superiore alquanto più depressa del piano antico. Oltre che se l'Arco fu nel piano del Foro, il Carcere sul principio della salita del Colle detto perciò da Livio imminente al Foro, non si deve coll'Arco, e col piano del Foro fare del

Carcere conseguenza . .

Ponte del Resta cercare alcun lume della fattezza. Osserva Carcere il Donati esservisi entrato per ponte di pietra, leggendo nel secondo libro di Patercolo c. 7. che il figlio di Fulvio Flacco, quando fu condotto prigione, protinusque inliso capite in pontem lapideum janue carceris, effusoque cerebro expiravit; ove parlarsi del Tulliano più, che di altro carcere non è inverisimile. Della strada, o ramo di strada, per cui dal Salitadal Carcere si saliva al piano delle sostruzioni, e del Cliat Cam- vo già ho detto. Ebbe accanto una scala, in cui dal pudoglio. Carcere soleva il Carnefice tirar coll'uncino, e da escala Ge- sa gittare i corpi ignudi degli uccisi colà dentro. Comonim.

al nell'antecedente capo udimmo da Dione, le cui parole è d'uopo ripetere: Cumque in Capitolio sacrificasset, atque inde in Forum descenderet, servi ejus stipatores cum propter turbam eum sequi non possent, in viam, que ad carcerem ducit, diverterunt, ac per gradus, in quos damnati projiciebantur, descendentes lapsi sunt, et ceciderunt. Queste il Donati crede essere le Gemonie, ma lascia di sostenerlo. Io credendolo, e francamente sostenendolo adduco di più in testimonio Valerio, che nel c. o. del sesto libro di Quinto Cepione S. 13. così racconta: Corpusque ejus funesti carnificis manibus laceratum, in scalis Gemoniis jacens, magno cum horrore totius Fori Romani conspectum est. Se le Gemonie fossero state, come quasi tutti dicono, sull'Aventino, ancorche dal Foro a quel Colle fosse stata strada di tutta dirittura, non avrebbe alcun' occhio, benchè d'Aquila, potuto dal Foro scernere, e raffigurarne un cadavero, che vi fosse giaciuto. Svetonio nel penultimo di Tiberio sembra anch' egli colle parole dipingerle congiunte al Carcere: Hos implorantes hominum fidem . . . . custodes, ne quid adversus constitutum facerent, strangulaverunt, abjeceruntque in Gemonias. La nudità de' corpi raccontasi dalle avanti addotte parole di Livio: et in robore, et tenebris expiret, deinde ante carcerem nudus projiciatur, cioè dalle Gemonie, come di un altro somigliante fatto Dione spiega nel/libro 59. Hoc modo multi viri morte affecti, multæ mulieres aliæ in carcerem, aliæ ad tribunal protractæ captivarum instar, et earum quoque in Gemonias projecta corpora. Per spettacolo dunque del Foro erano gettati i corpi dalle Gemonie, e per lo stesso Foro tirati al Tevere. Dione medesimo nel 57. Nam omnes de ea re inquisiti non tantum Equites, sed Senatores, nec tantum homines, sed mulieres in carcarem conjiciebantur, condemnatique aliqui in eodem carcere puniebantur, aliqui e Capitolio præcipitabantur, ut Consules, et Tribuni, omniaque corum corpora per Forum dissipabantur, inde trahebantur in flumen. In contrario non è altro, che l'autorità di Vittore; della quale nella Regione 13. dobbiamo trattare .

La faccia del Carcere non era volta al Foro direttamente, ma piegando alquanto a sinistra, secondo la strada, che salita di Marforio si dice oggi, e Mamertina ebbe nome anticamente. Così mostra quel

residuo, che ancora dura.

Vestigio dellavi**a e** Vico Mamertino. Forma del Carce

Le Scale Gemonie, che necessariamente gli erano a lato, danno indizio, che il Carcere non avesse porta in piano, ed in faccia, ma appoggiato al Campidoglio da un tanto in su, dove dalle sostruzioni il Colle si assottigliava, doveva starne spiccato, ed ivi nella parte di dietro dovette aver l'entrata con ponte; a cui per le scale Gemonie facilmente si saliva. e da indi in sull'altra salita, che alle sostruzioni aver portato ho detto, avendo dietro al Carcere, e non lungi dalla porta di esso il principio, verso dove è oggi la salita di Marforio dovette alzarsi.

Così è verisimile, che per questa più breve i servi di Sejano passando calassero, e sdrucciolassero per le Gemonie. Così anche i Carnefici dopo avere uccisi i rei in prigione, era necessità, che coll'unco li traessero in alto, e per lasciarli avanti al carcere a vista di tutti, non potevano se non gittarli per le

Gemonie.

# L' Intermonzio del Campidoglio.

## CAPO DECIMOTERZO.

Asylum.

Sul Campidoglio fu da Romolo, dopo fabbricata nel Palatino Roma quadrata, fatto l'Asilo, e confugio per sicura franchigia di chi vi si ricoverava, dicono l'antiche Istorie. Livio nel primo c. 4.: Asylum aperit; eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit. Plutarco in Romolo: Sacrum quendam locum eo confugientibus perfugium statuentes Asylum vocarunt, eoque omnes sine ullo discrimine exceperunt, nec domino servus, nec debitor creditoribus, nec homicida Magistratibus debebantur, cum dicerent firmum, et ratum id omnibus Pythico Oraculo esse oportere. Dionigi nel secondo il di-Posto fra ce aperto solo ai servi; il cui concorso fece molto ledue som crescere nel bel principio la Città. Fu posto da Romità e i 2. molo fra le due sommità, che io dissi, del Campidoglio. Dionigi nel citato libro così ne descrive il Luci duo. sito: Locum umbrosum, mediumque Capitolii, et Arcis elegit, quod nunc lingua Romana vocatur Intermontium duorum Quercetorum ab utroque Clivo densis septus arboribus, quibus jungebantur colles, Templo in hoc incertum cui Deo, vel Genio sacrato; a cui concorde Strabone scrive nel quinto. Aperiens Asylum inter Arcem, et Capitolium. La positura del Tempio dell'Asilo fra i due querceti si tocca ancora da Livio nel primo c. 4.: Locum, qui nunc septus densis sentibus inter duos lucos est. Asylum aperit; e da Ovidio nel terzo de' Fasti v. 429. del Tempio di Vejove trattando:

Una nota est Martis nonis; sacrata quod illis Templa putant lucos Vejovis ante duos. I quali due boschi essere stati prima un solo diviso

poi dal Tempio, che Romolo gli fece nel mezzo. sembra potersi argomentare colle medesime autorità. e con Ovidio nel libro citato, che di un solo bosco

fa memoria:

Romulus ut saxo lucum circumdedit alto. Quilibet huc, dixit, confuge: tutus eris, Ed ancorchè dica circondato il bosco dall' Asilo, e non fattogli l'Asilo nel mezzo, intende egli il muro facilmente non del Tempio dell' Asilo, che fu tra i due boschi, ma di quello, con cui Romolo cinse l'Intermonzio, per ridurlo in sicurezza non solo avanti, e dietro, cioè verso il Foro, e verso il piano del Campo Marzo, ma ancora da ambi i lati fralle due cime, alle quali circondate anch'elle di mura dovevano servire questi per terrapieni. Dopo la qual fortificazione Romolo fece il Tempio nel mezzo, e vi pubblicò la franchigia.

Il Tempio a qual Dio, o Genio fosse dedicato Tempio da Dionigi si dice incerto. Da Servio nell' ottavo dell' dell' Asi-Eneide dichiarasi ogni Asilo Tempio della Misericor-Dio dedia; e tale dice essere stato il primo, che fu in Ate-dicato. ne, al cui esempio Romolo fece il suo dichiarato coll' Oracolo d'Apollo, secondo Plutarco. Dal Donati si giudica quel di Vejove. Ma avanti ai boschi, non fra i boschi il Tempio di Vejove si canta da ll Tempio Ovidio, e Prope Asylum, non nell'Asilo stesso si venon fu dice da Vittore. Varrone citato da Nonio nel cap. 1. quel dell' e nella parola Pandere, pare, che dedicato l'accen- Anio.

Ese posse ni a Cerere; le cui parole portai distesamente nel coperto, c. 3, del primo libro. Non essere stato Tempio coperto, ma di quelli, che Ipetri son detti da Vitruvio, persuade l'essere piuttosto dagli Scrittori chiamato luogo, che Tempio, ed il leggersi non fabbricato, ma aperto. Anzi mentre Livio dice: Locum, qui nunc septus densis sentibus inter duos lucos est. e Dionigi: Condensis septus arboribus, si ode non di mura cinto, ma di siepi, e di alberi. Ben può essere, che di siepi, e di alberi cinto fosse l'Asilo aperto fra due boschi col tagliarne le piante, e i cespugli, che vi erano; ma che anche in mezzo a quell'Asilo fosse qualche tempietto pare, che apertamente lo dicano le parole seguenti di Dionigi: Templo in hoc incertum cui Deo, vel Genio sacrato, se per Tempio non intende il solo spazio disselvato, e rinchiuso.

Due saliintermon-

Cielo .

Le due salite, delle quali parla Dionigi, Ab utroque Clivo densis septus arboribus, le giudica il zio alle Donati le due, per le quali dal Foro ascendevasi sul due som- Campidoglio, e che oggi ancora si veggono da ambi i lati del Palazzo del Senatore. Ma se Tacito una sola salita disse tendere al bosco dell'Asilo, non potè il bosco aver confinante l'una, e l'altra. Io direi li due Clivi essere stati le due salite, che dall'Intermonzio poggiavano verso l'una sommità, e l'altra del Colle, come dalle parole che seguono si dichiara meglio: Ab utroque Clivo densis septus arboribus, quibus jungebantur Colles. Da che facciasi conseguenza certa, i due boschi dell'Asilo essere giunti da una all'altra sommità, e non essere stati solo verso una di esse, come altri suppone.

Piazza

Ma si dirà l'Asilo con due Querceti avere occunell' In- pato tutto lo spazio dell' Intermonzio? per traverso termon-zio avan- fra un Colle, e l'altro nella metà già posteriore, ed ti all'Asi oggi anteriore verso Roma piana, cioè verso la principal salita moderna, non si neghi, essendo le parole di Dionigi pur troppo chiare; ma nella parte verso il Foro non è possibile, poiche non solo è necessità supporvi un convenevole spazio, e piazza avanti alla scala del gran Tempio di Giove Capitolino, nella quale tutte le pompe trionfali salendo raccoglievansi, e terminavano, ma di più, se si sa osservazione al congresso, che Tiberio Gracco vi fece, vi

si riconosce piazza, e ben grande. Da Gracco tutto il popolo fu condotto in Campidoglio, per determinarvi la legge Agraria; ma in qual parte dell Campidoglio? nel Tempio forse? non fu nè possibile, nè dicevole. Nella Rocca? non vi potè essere piazza capace del popolo. Senza più cercarlo, nel secondo di Patercolo c. 3. si legge aperto: Nasica . . . . ex superiore parte Capitolii summis gradibus insistens hortatus est, qui salvam vellent Rempublicam se sequerentur. Tum Optimates Senatus etc., irruere in Gracchum stantem in area cum catervis suis, et concientem pene totius Italiæ frequentiam. Ecco che alla piazza, in cui la frequenza di quasi tutta l'Italia era adunata, sovrastava la parte del Campidoglio, da Patercolo detta superiore, alla qual salivasi per li sealini, ch'è un ritratto al vivo della piazza dell'Intermonzio avanti all'Asilo, dalla quale i scalini cominciavano verso le due sommità, ed ogni ragion di verisimile, e di architettura, e di maestà, e di comodo vuole, che sull'Intermonzio la piazza fosse nel primo ingresso, e non dietro ai boschi. Dello spazio dunque della moderna piazza del Campidoglio più della metà anteriore dicasi essere stata piazza, ed il resto verso la salita moderna, e le scale dell'Araceli, credasi anticamente maggiore, essendone di certo buona parte diroccato coll'antiche muraglie, ed ivi essere stati li due boschi coll' Asilo nel mezzo può dirsi verisimilmente, e quasi di certo: che l'Asilo fosse dopo lungo tempo trasferito dal Asilo non Campidoglio alla riva del Tevere, credono il Marlia- trasferito mai altro no, ed altri, ma ottimamente risponde il Donati, a ve. cui mi riporto.

Della piazza i lati dice il Donati cinti di portici, ed è probabile. Nel secondo di Vellejo si fa menzione de' portici fatti primieramente da Nasica Censore nel Campidoglio, e forse furono quivi. Ponvi Arcus Ne. anche il Donati nel mezzo l'Arco di Nerone coll'au- ronis. torità di Tacito nel 15. degli Annali c. 18. : At Romæ Trophæa de Parthis, arcusque medio Capitolini montis sistebantur; le quali parole ancorché possano essere comodamente intese di quella parte del Campidoglio, che alle sostruzioni soggiaceva, e specialmente della piazza più bassa, in cui era il Tempio di Giove Tonante, non nego però più confarsi



alla piazza dell' Intermonzio. Di quell' Arco dal medesimo Donati si porta il ritratto nel rovescio di una medaglia di Nerone al c. 10. del libro secondo, siccome anche dall'Agostini nel quarto Dialogo, e poi dall' Angeloni, e prima dall' Erizzo (1); oltre il quale Arco esservi stato l'altro di Scipione Africano sull' imbocco della salita con due labri marmorei, dissi sopra

Il Tempio di Vejove dunque, se non fu quello jevisinter dell' Asilo, conviene dire, ch' essendo stato avanti Capiteli- all'Asilo, fosse nella parte anteriore del Palazzo del um prope Senatore, e forse dove è la doppia scalinata, o non Asylum molto lungi Voices and Pierre fosse Ve- sentenze si leggono degli Antichi. Ovidio nel terzo jeve. de' Fasti v. 165 lo pubblica accominante molto lungi . Vejove qual Dio fosse due contrarie de' Fasti v. 445. lo pubblica per un Giove giovinetto, e sbarbato; dicendo il Ve essere stata anticamente parola diminutiva:

Nunc vocor ad nomen: Vegrandia farra coloni Quæ male creverunt, vescaque parva vocant. Vis ea si verbi est, cur non ego Vejovis ædem,

Ædem non magni suspicer esse Jovis? avendone prima descritta v. 437. la statua, che vi

Jupiter est juvenis, juveniles aspice vultus, Aspice deinde, manu fulmina nulla tenet. Fulmina post ausos Cœlum affectare gigantes Sumpta Jovi, primo tempore inermis erat. e poco sotto v. 443.

Stat quoque capra simul; Nymphæ pavisse feruntur Cretides, infanti lac dedit illa Jovi.

All' incontro si legge nel c. 12. del quinto libro di Gellio essere stato detto Vejove un Giove nocente; o potente solo di nuocere; e dopo il discorso de significati vari della particola Ve, vi si conclude di nuovo: Simulacrum igitur Dei Vejovis, quod est in æde, de qua supra dixi, sagittas tenet, quæ sunt videlicet paratæ ad nocendum; qua propter eum Deum plerique Apollinem esse dixerunt, immolaturque illi ritu humano capra, ejusque animalis figmentum juxta simulacrum stat. Della particola Ve discorre da Festo nel 13. libro nella medesima

<sup>(1)</sup> Si veda il num. 38.

sentenza: Vegrande significare alii dicunt male grande, ut Vecors, Vesanus, mali cordis, maleque sanus; alii parvum, minutum, ut quem dicimus Vegrande frumentum; et Plautus in Cistellaria: Qui nisi itures nimium is Vegrandi gradu. Vecors est turbati, et mali cordis: Pacuvius in Iliona: Qui veloci superstitione cum vecordi Conjuge; et Novius in . . . . coactus tristimoniam ex animo deturbat, et vecordiam. Alla qual sentenza conformasi quello, che dal libro di Tagete Tusco, Ammiano Marcellino cita nel libro 17. c. 19. Ut in Tagetis Tusci libris legitur Vejovis fulminė mox tangendos adeo hebetari, ut nec tonitrum, nec majores aliquos possint audire fragores. Da che può concepirsi qualche indizio essere stato Vejove un Dio cognito agli antichi Toscani più che ai Latini. La sua statua essere stata di cipresso è autore Plinio nel c. 40. del 16. libro: Nonne simulacrum Vejovis in arce e cupresso durat a condita Urbe quingentesimo quinquagesimo primo anno dicatum?

Fu in Campidoglio l'antico Tabulario, che essere stato edifizio, dove le Tavole degli Atti si chiudevano, e conservavano, si prova dal Donati con Plutarco in Cicerone: Cicero per absentiam Clodii magna frequentia ascendit Capitolium, tabulasque, quæ acta continebant Clodii Tribunatus, revulsit, corrupitque; e nel Catone minore: Quas publice Clodius in Capitolio fixerat, revulsit. Ma qui si ragiona delle Tavole, che a perpetua memoria stavano pubblicamente affisse nel Tempio, o nei portici di Giove Capitolino, a somiglianza di quelle, delle quali Polibio nel terzo c. 26. fa così menzione: Hæc cum ita sint, et in hodiernum dies Tabulis æreis inscripta conspiciantur in Templo Capitolini Jovis, ubi ab ædilibus diligentissime custodiuntur (1). Nul-

rium .

<sup>(1)</sup> Polibio al luogo citato non dice che le Tavole suddette si conservassero nel tempio di Giove Capitolino; ma nell' Erario degli Edili a lato del tempio suddetto. Ecco le sue parole; Τουτων θε τοιουτων υπαρχοντων και πηρουμενων των συνθηκων ετι νυν εν χαλκωμαει παρα τον Δια τον Καπιτωλινον εν τω των αγρονομων ταμειφ: cioè, sendo così queste cose, e conservandosi anche adesso i patti in tavole di bronzo presso Giove Capitolino nell' Erario degli Edili ec.

#### L' INTERMONZIO DEL CAMPID. 300

ladimeno essete stato il Tabulario nel Campidoglio si asserisce dall'antica Iscrizione, che è nella moderna Salaja Capitolina sotto l'abitazione del Senatore, e sulle sostruzioni fatte si accenna.

## Q. LYTATIVS . Q. F. CATVLYS . COS. SYBSTRYCTIONEM ET . TABVLARIVM . S. S. PACIENDVM COERAVIT

Nè rilieva, che nel Tempio Capitolino a vista pubblica ( forse nella parte di fuori sotto i portici ) le pubbliche Tavole si affiggessero; perchè quelle sole affiggere vi si dovevano, nelle quali le più imnortanti cose si contenevano della Repubblica. Scrive Svetonio nell'ottavo di Vespasiano, che quell'Imperatore ristorando il Campidoglio vi rifece tremila Tavole di bronzo distrutte nell'incendio, e segue: Undique investigatis exemplaribus Instrumentum Im-Istromen- perii pulcherrimum, ac vetustissimum confecit, quo to che co- continebantur pene ab exordio Urbis Senatusconsa fosse. sulta, Plebiscita de societate, et fædere, ac privilegio cuicumque concessis: ove di un nuovo Tabulario fatto presso al Tempio di Giove Capitolino parlarsi, è sentimento del Donati; ma le parole vetustissimum confecit importano piuttosto compimento, o ristoramento di vecchio, o che a me più soddisfa ) va inteso Svetonio di alcun registro di tutti que' Senatusconsulti, e Plebisciti. Istromento è parola di grande ampiezza, significante in prima ogni quantità di mobili da fornire, o (come anticamente dicevasi ) da istruire uno stabile, come in un podere ferri da lavori di campagna, in un palagio la guarda-roba. In proposito poi di memoria, e notizia delle cose passate, Istromento fu detto ogni cosa buona a far prova, e testimonianza. Così nella legge prima ff. de fide Instrumentorum Paolo Giureconsulto: Instrumentorum nomine ea omnia accipienda smt; quibus causa instrui potest, et ideo tam testimonia, quam personæ instrumentorum loco habentur. Nel qual senso è molto probabile parlar Svetonio; giacchè le parole antecedenti immediate sono di tavole di atti pubblici; Ærearumque tabularum tria millia, quæ simul conflagraverant, restituenda suscepit etc.; onde quell' Istromento dell' Imperio, che

Svetonio dice fatto da Vespasiano, fu o armario continente le copie dell'antiche tavole disposte per ordine, o piuttosto volume, se non volumi, nel quale, o nei quali tutti i Senatusconsulti, e Plebisciti concernenti privilegi concessi, confederazioni, e società erano inseriti; e la parola vetustissimum aveva relazione al tempo de' Senatusconsulti, e Plebisciti, che vi erano trascritti. Fa toccarne al parer mio la certezza Apulejo nel primo de' Floridi, ove una cotal sorte d'Istrumenti così dimostra: Quippe præconis vox garrula ministerium est, Proconsulis autem tabella sententia est, quæ semel lecta, neque augeri littera, neque autem minui potest, sed utcumque recitata est, in Provinciae instrumento refertur; e più Quintiliano nel lib. 12. c. 8. Ideoque opus est intueri omne litis instrumentum; quod videre non est satis, perlegendum erit. Ne' Tabulari, Ne' Tabu come nelle Basiliche, essere state anticamente agita- lari si dete, e decise liti dichiarasi da Tacito, o piuttosto da cidevano Quintiliano nel Dialogo degli Oratori c. 39.: Quantum virium detraxisse orationi auditoria, et tabularia credimus, in quibus jam fere plurimæ causæ explicantur; e forse la comodità degl'istromenti trasse ivi i Giudici.

Lo spazio, che si occupa dalla residenza del Se- Ove quel Tabulanatore, e de' Collaterali, e dalle prigioni, è grande, rio fosse. e si scorge fabbricato sopra più antichi edifizi, sic-chè può dirsi, che oltre il Tempio di Vejove, ed il Tabulario, fossero ivi ancora altre fabbriche. Il Biondo ha opinione essere stato il Tempio di Giano Custode nel lato sinistro, dove ora sono le prigioni, le quali essere in una antica fabbrica appare manifesto; ma da quale antico Scrittore si faccia mai menzione di Tempio di Giano Custode nel Campidoglio Tempio di Giano a me è finora incognito, e piaccia al Cielo, che non Custode. volesse scrivere, o in effetto non serivesse il Biondo di Giove Custode, e per errore di penna, o di stampa si legga Giano; ma ne lascio la considerazione ad uomini di maggior lezione, e memoria. Furono nel Campidoglio tra gli altri pubblici edifizi la Lihreria, e l'Ateneo, come si nota dal Lipsio, dal Riquio, e dal Donati (1).

<sup>(1)</sup> Quasi tutti gli Antiquari moderni sono di accordo

Bibliothelina .

fatta .

Della Libreria, oltre Eusebio, ed Orazio, scrica Capiro- ve Orosio nel settimo c. 16. Nam fulmine Capitolium ictum, ex quo facta inflammatio Bibliothecam illam majorum cura, studioque compositam; ædesque alias juxta sitas rapaci turbine concremavit; della quale si dubita, chi fosse l'Autore. Il Riquio Da`chi l'attribuisce a Silla, o a Cesare, o ad Augusto, perchè il primo, secondo Plutarco, portò da Atene a Roma la Libreria famosa d'Apolline Tejo; gli altri due per testimonianza di Svetonio posero gran cura in cercare libri Greci, e Latini, ed in fare Librerie; ma ottimamente risponde il Donati, che Silla se portò a Roma libri, non si sa che pubblicasse libreria alcuna, anzi piuttosto si sa non averla pubblicata; se è vero il testimonio di Plinio nel 30. del settimo libro, e nel secondo del 35. la prima libreria pubblica in Roma essere stata quella di Asinio Pollio-ne, la quale fu altrove. Di Cesare scrive Svetonio nel cap. 44. aver egli disegnato di pubblicarne molte, e di fare molte altre cose, le quali prevenuto dalla morte non fece. Augusto avere aggiunta al Tempio di Apollo nel Palazzo, Portico, e Libreria pubblica, scrive il medesimo Svetonio nel 26. di quel-

> in riconoscere per avanzi del Tabulario quel bel portico d'ordine dorico di peperino con architrave e capitelli di travertino esistente sotto il palazzo del Senatore. Si erge questo sopra una alta sostruzione anche essa di grandi massi di peperino, la quale è stata recentemente in gran parte scoperta. La irregolarità di quella specie di fenestre che vi si veggono mostra la barbarie de' tempi in cui furono aperte, quando questa sostruzione stessa servi di prigione; come il portico superiore servi a' tempi di Niccolò V. e susseguentemente di Salara, dal che riceve non piccolo danno. Il Venuti ( Ant. di Roma p. 1. c. 3. p. 83. ) dà una sufficiente descrizione di questo edificio, e perciò mi risparmio di ripetere le stesse cose. Il portico nel medio evo dicevasi la Cancellaria, siccome apparisce dalla bolla più volte citata di Anacleto II.

> Riferisce il Vacca ( Mem. num. 19. ) che in uno scavo fatto nella piazza di Campidoglio vi fu osservato un bassorilievo rappresentante una donna sopra un toro, forse Europa, il quale stava ancora in opera, e fu lasciato sepolto. Forse questo apparteneva alla faccia del Tabulario, che guardava l'intermonzio.

lo ; ed avrebbe detto ancora della Capitolina, se Au- Nel temgusto ivi ancora fatta l'avesse. Finalmente per sa- po di Aupere quante Librerie pubbliche nell'Imperio di Au- gusto tre gusto fossero in Roma, non può meglio al parer mio rie erano ricorrersi, che alla prima elegia di Ovidio del terzo inRoma. Tristium v. 60. Ivi con una gentilissima prosopopeia s'introduce quel libro giunto in Roma a cercar ricetto. Va primieramente alla Palatina d'Apollo:

Ducor ad intonsi candida templa Dei; donde scacciato ricorre v. 69. a quella di Ottavia presso al Teatro di Marcello nel Portico, ai Tempi di Apollo, e di Giunone congiunta:

Altera Templa peto vicino juncta Theatro.

Hæc quoque erant pedibus non adeunda meis; va per ultimo a quella di Pollione sull' Aventino nell' Atrio della Libertà:

Nec me quæ doctis patuerunt prima libellis Atria Libertas tangere passa sua est; onde senza cercare altro da disperato v. 80. conchiude :

Interea, quoniam statio mihi publica clausa est:

Privato liceat delituisse loco. prova efficacissima, che quelle tre sole Librerie pubbliche erano allora in Roma. La Capitolina da Giusto Lipsio a Domiziano si ascrive, di cui dice Svetonio nel 20. Liberalia studia in initio Imperii neglexit, quamquam Bibliothecas incendio absumptas impensissime reparare curasset, exemplaribus undique petitis, missisque Alexandriam, qui describerent, emendarentque; ma dal Riquio si risponde esser stato restitutore, non autore di nuova Libreria Domizianos Il Donati premettendo non potersene dir cosa alcuna di certo, (ed è vero) soggiunge non giudicare improbabile, che Adriano o la fondasse, o l'accrescesse, o l'adornasse; perchè all'Ateneo, che ivi fece, era più, che altrove, necessaria la Libreria. Io considero, che in principio dell' Imperio di Domiziano più furono le Librerie pubbliche in Roma; se è vero, ch'egli in quel principio Bibliothecas incendio absumptas impensissime reparare curasset. Le tre dette sopra non si sa, che allora patissero incendio. Più è verisimile dunque, che delle abbruciate una fosse la Capitolina, essendo certo, che in quel tempo si abbruciò il Campidoglio. Volgomi



io quindi a congetturare, che ne' quinquennali giuochi Capitolini i Poeti, i quali solevano recitare a concorrenza le loro poesie, non è incredibile, che in questa Libreria le recitassero; non già perchè sembrino suonar ciò le parole di Stazio, che nel terzo delle Selve S. V. v. 31 e seg. scrive alla moglie:

Tu quum Capitolia nostræ Inficiata lyræ, sævum, ingratumque dolebas

Mecum victa Jovem .

e nel quinto S. III. v. 230. al Padre più espressa-

Nam quod me mixta quercus non pressit oliva, Et fugit speratus honos, quum dulce parentis Invida Tarpeji caneret te nostra Magistro Thebais .

Ma perchè, se il recitar pubblico nelle Librerie fu antico uso de'Poeti, come ragionando dell'Ulpia raccontai, e meglio in miglior luogo dimostrerò, a feste di nome Capitoline, e da Domiziano introdotte. niuna Libreria più di questa fu al proposito, ch'era sul monte, e da Domiziano risarcita. Ma senza maggior lume restisi questa congettura sospesa; ed osserviamo quivi per ultimo, che Marziale nell'Epigramma terzo del libro 12. invia quel suo libro ad un Tempio delle Muse fatto, o rifatto allora di nuovo:

Jure tuo veneranda novi pete limina Templi ,

Reddita Pierio sunt ubi Templa Choro. Forse intende della Libreria Capitolina ristorata allora di fresco da Domiziano? già Acrone chiama Museo l' Ateneo, come apporterò più sotto; ma l'Ateneo allora non era fatto. Dove poi la Libreria precisamen-

te fosse dirò fra poco.

Athense Studio liberali.

Fu l'Ateneo Scuola delle Arti liberali da Adriano eretta per testimonio di Sesto Aurelio Vittore nel lib. de Cæsaribus . . . . Romam regreditur ibi . . cæremonias, leges, gymnasia, doctoresque curare occepit; adeo quidem, ut etiam ludum ingenuarum artium, quod Athenæum vocant, constitueret. Che fosse nel Campidoglio giudicasi dal Donati con argomento non isprezzabile della legge unica C. de studiis liberalibus Urbis Romæ lib. 11. ove Teodosio Secondo de' Maestri di più studj publici della Città ragionando di quello, che nel Campidoglio era, come

di studio di gran lunga sovra tutti gli altri nobile . fa menzione: Sin autem ex eorum numero fuerint, aui videntur intra Capitolii auditorium constituti etc. e più sotto: Nihil penitus ex illis privilegiis consequantur, quæ his, qui in Capitolio tantummodo do-cere præcepti sunt. Il quale auditorio se fosse veramente l'Ateneo da Adriano istituito, benchè di sicuro non possa affermarsi, può con buona probabilità motivarsene, e sospettarsene, e formarsene concetto, benche non affatto fermo. Ateneo fu detto (scrive Don. detto. Dione in Giuliano sul fine ) ab exercitatione eorum, qui in eo erudiuntur, cioè a dire, esercitazione Minervale ( soggiunge il Donati ), essendo da' Greci Minerva chiamata Adnva. Il Donati vi aggiunge nel medesimo Ateneo essere stati soliti gli Oratori, ed i Poe- Gli Orati recitare le loro opere, come nelle moderne Acca-tori, ed i demie si suole oggi fare, con l'autorità di Lampridio levano rein Alessandro c. 34.: Ad Athenœum audiendorum citarvi et Græcorum, et Latinorum Rhetorum vel Poetarum causa, frequenter processit; e di Capitolino in Pertinace c. 11.: Eo die processionem, quam ad Athenceum paraverat, ut audiret Poetam ob sacrificii præsagium distulisset; ed in Gordiano c. 3.: In Athenæo controversias declamavit audientibus etiam Imperatoribus suis : e vi si può aggiungere Sidonio Apollinare nella nona Epistola del 4. libro: Dignus Uso di re omnino quem plausibilibus Roma foveret ulnis, quo-citare in que recitante crepitantis Athenœi subsellia cuncta diversi quaterentur. Ma però questa proposizione non è senza dubbio ; poiche nella libreria Palatina d' Apollo essere stato solito recitarsi vedremo a suo tempo; in. quella di Trajano essersi recitato si è detto; ed intorno ai tempi di Vespasiano, e Trajano essere stati soliti i recitanti a tal effetto prendere stanze in prestito fa fede il Dialogo degli Oratori, che a Tacito si ascrive al c. 9.: Rogare ultro, et ambire cogatur, ut sint qui dignentur audire; et ne id quidem gratis, nam et domum mutuatur, et auditorium extruit, et subsellia conducit, et libellos dispergit etc. Onde converrà dire, o che sempre fosse libero il recitare, dove a ciascheduno piaceva, ovvero, che di tempo in tempo il luogo a ciò destinato si andasse mutando; e se più sottilmente piace investigarne le mutazioni, diciamo: il primo ad introdurre il recitar in pubblico Tom.II.



fu Asinio Pollione in tempo di Augusto. Seneca Reto-Asinio re nel proemio del quarto delle sue controversie: Pollia Pollione Asinius etc. primus enim omnium Romanorum adtore del vocatis hominibus scripta sua recitavit; ed assai virecitare cino al vero sembra, ch'egli cominciasse quell'uso nella Libreria dell'Atrio della Libertà da lui raccolta, e fatta in Roma pubblica prima d'ogni altro, o nella Palatina del Tempio di Apollo, che poi parimente pubblica fece Augusto; ove essere stato fino al tempo di Claudio recitato dirassi : indi per portar forse lungi dal Palazzo Augustale gli strepiti degli applausi dagli Imperadori stessi sentiti, è facile, che in tempo di Nerone, quando egli fabbricò la gran casa aurea, ne fosse tolto, e senz'alcun luogo stabile si recitasse in sale pigliate in prestanza, sinchè fu da Adriano fatto l'Ateneo. Finalmente ingombrato questo tutto da Professori d'arti liberali, e scienze, nella Libreria Ulpia vota già de'libri, che nelle Terme Diocleziane portatifurono, e perciò restata inntile, il recitar pubblico ha del credibile si stabilisse; giacchè del recitar fatto ivi si ha luce solo da Fortunato negli ultimi tempi; ma ne resti pur la verità oscura, ed indefinita. Mi occorre solo soggiungere, che Acrone spiegando il verso 38. della Satira 10. del primo libro di Orazio: Ouæ nec in æde sonent certantia judice Tarpa, soggiunge: In museo Athenaeo, idest ea scribo, qua neque recitentur in Athenæo; ma non essendo al tempo di Orazio fatto l'Ateneo, convien dire, che egli intendesse del Tempio di Apollo, e della sua Libreria, in cui allora recitavasi, come in tempo di Acrone convien dire, che si facesse nell'Ateneo.

OvelaLibreria , e l' Ateneo fossero precisa. mente .

In qual parte del Campidoglio l' Ateneo, e la Libreria fossero, resta cercare. Pensano alcuni essere stato l'uno, e l'altro presso al Tempio di Giove Capitolino. Il Donați, che troppa piena d'edifizi pubblici vede la parte, dove stima fosse la Rocca, e quel Tempio, fa conseguenza, che fossero nell'altra sommità, dov' è la Chiesa, ed il Convento dell'Araceli. Si tratta qui di cosa affatto incognita senz'altro lume, che di un certo convenevole di poca efficacia: nulladimeno col medesimo supposto discorrerò anche io. Primieramente ha del difficile, che uno studio sì celebre, e di tanta utilità fosse posto nel più alto, e più remoto del monte, e nel meno frequente de' privati edi-

fizi, mentre la commodità dell'intermonzio luogo più vicino, e più basso, ed alla veduta del Foro più esposto, par, che alletti l'opinione a crederlo ivi; ed in oltre il sito dell'antico Tabulario porge qualche indizio, che appresso gli fosse fatta la Libreria, come sull' Aventino nell'Atrio della Libertà furono Libreria, e Tabulario congiunti, e che alla Libreria finalmente si congiungese l'Ateneo da Adriano, essendo (come il Donati considera ) convenevole allo studio la comodità vicina de'lihri. Così tutto il sito occupato oggi dal Palazzo del Senatore, e dalle prigioni potè essere occupato anticamente dal Tabulario, dalla Libreria, e dall' Ateneo. I Capitelli dorici di colonne, ed i pezzi di architrave, che serba ancora quella fabbrica nella sua faccia volta al Campo Vaccino più bassi del piano dell'intermonzio, e mostrano evidente segno di un portico antico tutta quella faccia occupante, ebbero di ragione sopra di essi altre colonne, e portico nel piano del Tabulario, e perciò ancora degli edifizi, ai quali, e specialmente all'Ateneo per divisione delle stanze de' Professori fu molto al proposito. Alle Librerie essere stati soliti i portici, può osservarsi dalla Palatina, dall' Ottavia, e dall' Ulpia & Così dove in tempi più antichi fu muro delle Capitoline sostruzioni, nella lunga pace ( nella quale alle sostruzioni essere state congiunte fabbriche uguaglianti il piano del Campidoglio confessa Tacito nel terzo delle Istorie ) potè essere magnificamente adorno di quei portici, i quali, oltre alle commodità dette, bella veduta dovevano rendere fin nel Foro. L'altro di Minerva: di cui si legge in Vittore, essere stato l'Ateneo sospettasi da Paolo Merula; e quando non sia stato il medesimo, che della Libertà si dice da Cicerone presso al Foro di Cesare, come io già dissi, non è strano. Vi soggiungo di più, che l'Atrio pubblico del Campablicum pidoglio, di cui Livio nel 4. della 3. Tactum de Coelo Atrium publicum in Capitolio, su più facilmente lie. quivi, ove la Libreria, e l'Ateneo fu poi fatto, che altrove; giacche Atrio non era cortile, o piazza, come altri intende, ma fahbrica aperta, e sostenuta da colonnati, che in faccia alla piazza dell' Intermonzio potè servire ivi per pubblici trattenimenti, o per altro nei pubblici congressi, i quali si facevano colassu.

Dove fosse la Rocca, dove il Capitolio, dove il Tempio di Giove Capitolino .

## CAPO DECIMO QUARTO.

Rocca del sommo del colle, ancorchè diviso in due cime, differen- circondato tutto di mura da Romolo fu l'antica Roctemente ca di Roma, come nel secondo libro mostrai. L' an-ora tutto il sommo tichissimo suo nome fu Saturnio; come nel settimo di del Cam- Varrone si legge. E dopo la Vergine Tarpeja da' Sapidoglio, bini uccisa, e sepolta ivi, Tarpejo fu detto secondo ora una sola delle Plutarco in Romolo, e Dionigi nel secondo, e nel due cime terzo, sinchè il capo umano trovato nel cavare dei fondamenti del Tempio di Giove Ottimo Massimo (e fu in tempo di Tarquinio Prisco, il quale per testimonianza di Plinio nel quinto del terzo libro cominciò la fabbrica colla preda, che trasse d'Apiola) diè a quella parte, in cui fu trovato, nome di Capitolio, che con spazio di tempo a tutto il Colle ancora comunicossi, testimonio Dionigi nel terzo, ed altri. Così Cost Cam dopo con una certa libertà il nome di Rocca fu solito fu detto variamente applicarsi talora ad una sola delle due cior tutt'il me del Capitolio distinta, e talora, secondo il pri-Colle or miero significato, a tutto il chiuso da mura, e da ma dalla porte, ed altresì col nome di Campidoglio fu chiamata Rocca di or la sommità distinta dalla Rocca, ed or tutto il Colle fino alle sue radici. Che nel nome di Rocca tutto il sostenuto da sostruzioni, e circondato da mura (1) solesse comprendersi, Livio nel 5. più fiate, ed in speoie una volta dice al c. 22. Magna pars tamen earum in arcem suos prosecutæ sunt; e poco dopo: Romæ interim satis jam omnibus, ut in tali re ad tuendam arcem compositis etc. e nel terzo c. 7. ove della Rocca assediata da Erdonio ragionasi v. 652.: Confestim in arce fæda cædes eorum, qui conjurare, et simul capere arma noluerant etc. Servio nell' ottavo dell' Eneide verso 652. : Capitolium quia hoc arcem urbis esse manifestum est. E

<sup>(1)</sup> Gli avanzi delle mura, che circondavano la Rocca veggonsi, come si disse in principio, sotto il Palazzo Caffarelli.

Dionigi nel decimo narrando anche egli d' Erdonio: Sed orta die et ut innotuit arcem captam esse (1), quique illam teneret etc. Che delle due cime fosse una detta Rocca, l'altra Capitolio, sono infinite le autorità in Livio, la cui frequente, ed accurata osservanza in nomar l'una, e l'altra è maravigliosa. Nel terzo dice: Exules servique etc. duce Ap. Herdonio Sabino nocte Capitolium, atque arcem occupavere. Il qual fatto da Dionigi narrandosi più distesamente nel decimo, dichiarasi anche con apertura maggiore: Capitolium (parla d'Appio Erdonio) occupavit, et mox inde in contiguam Capitolio arcem involavit. Il medesimo Livio nel quinto c. 22. Placuit cum conjugibus, ac liberis juventutem militarem, Senatusque robur in arcem, Capitoliumque conscendere: e poco dopo: Si arx, Capitoliumque sedes Deorum etc. superfuerit imminenti ruinæ Urbis etc. indi a poco: Quos in Capitolium, atque in arcem prosequebantur. E così in mille altri luoghi. Ma con più evidenza Dionigi nel secondo dice dell' Asilo: Romulus etc. locum umbrosum, mediumque Capitolii, et arcis elegit, conteste con Strabone, e con Vittore altrove allegati; nè diversamente Gellio dice del Tempio di Vejove nel 12. del 5. libro: Est autem Vejovis Romæ ædes inter arcem, et Capitolium, e finalmente che col nome di Capitolio s'intendesse tutto il Colle, le autorità sono anche infinite. Livio in mille altri luoghi, e fra gli altri nel terzo c. 7. Servos ad libertatem Ap. Herdonius ex Capitolio vocabat; e più sotto ... Herdonius interfectus. Ita Capitolium recuperatum. Plutarco in Camillo ad ogni passo nel descrivere, che fa dell' assedio de' Galli . Dionigi nel decimo : Circumdabantque Capitolium (2) benevolentiam, et

<sup>(2)</sup> Dionigi al luogo citato si esprime così: Η μερας εξε γενομενης ως εγνωσθητα πεπρατημένα της πολέως φρουρια, παι ο στις ην ο κατέχων ανηρ τους τοπους ee. cioè: fattosi giorno, came si conobbe che i luoghi forti della città erano stati presi, e chi fosse colui, che occupava i luoghi ec.

<sup>(1)</sup> Le parole di Dionigi sono queste: και συνεκενδυνευον ουτοι τω Ουαλεριω μονοι, και συνεξειλον τα Φρουρια πασαν ευνοιαν και προθυμιαν αποδειξαμενοι, εγινετο δε π' προσβολη τοις Φρουριοις παν-

promptitudinem demonstrantes, acresque ex omni parte impetus in Capitolium fiebant; la qual nume. rosità di significati partorisce qualche oscurità nella ricognizione degli edifizi, che vi erano sopra.

La prima difficoltà s'incontra in distinguere qual mità fos- delle due sommità fosse il Capitolio, e quale la Rocse il Capi- ca. Fu la Rocca (dice il Fulvio seguito da' più ) la partolio ; a te verso il Tevere detta oggi Monte Caprino ; Capito-Rocca . lio l'altra , in cui è la Chiesa dell'Araceli , persuaso lio l'altra, in cui è la Chiesa dell'Araceli, persuaso da Ovidio nel primo de' Fasti, e da Livio nel settimo, l'uno, e l'altro de' quali pongono la Casa di Manlio sulla Rocca, la qual Casa, secondo il medesimo Livio, e Plutarco in Camillo, era presso il sasso Tarpejo detto anche di Carmenta, dove i Galli tentarono di salire. All' incontro il Marliano fa forza per sostener, che la Rocca fosse nella parte dell' Araceli, ed il Capitolio nell' altra .

I suoi motivi sono ; prima l'autorità di Tacito nel terzo delle Istorie c. 71.; ove dice, che i Vitelliani, dopo avere assalita indarno la Rocca, diversos Capitolii aditus invadunt, juxta lucum Asyli, et qua Tarpeja rupes centum gradibus aditur; aggiunge. Improvisa utraque vis propior, acrior per Asylum ingruebat; nec sisti poterant scandentes per conjuncta ædificia: quæ ut in multa pace in altum edita solum Capitolii æquabant etc. dove non facendosi menzione della Rocca, fu verisimile (il Marliano argomenta) ipsum alibi, quam ad Asylum stetisse, hostesque hanc partem Capitolii, tamquam arce infirmiorem aggressos esse. Secondo fa congettura, che pars Capitolii Tiberi incumbens ipsius erat suminis vicinitate satis munita, atque ædibus sacris referta, ma la risposta è facile. Al primo basta dire, che la salita all' Asilo era verso il Convento dell' Araceli, siccome si è veduto; e perciò lungi dalla Rocca, siccome egli dice, la quale viene così accennata, dove è Monte Caprino. Ne fa cosa alcuna, che parte de' Vitellia-

ταχοθεν. E questi soli, cioè i Tusculani, corsero il pericolo insieme con Valerio, ed insieme con lui investirono i luoghi fort., cioè il Campidoglio, mostrando tutto l'impegno ed ardore; l'assalto poi contro i luoghi forti si fece da ogni lato .

hi nello stesso tempo salisse i gradi della rupe Tarpeja ; potendo aver tentate in un tempo due strade lontane una dall' altra. Al secondo non è d'uopo rispon-

dere, tanta è la sua tenuità.

All'incontro essere stata la Rocca verso il sasso Tarpejo, mostrasi da Plutarco in Camillo il quele Istorico solito di servirsi sempre del nome di Capitolio nel parlaz di quel monte, e di alcuna sua parte, raccontando il rampicarsi, che se Ponzio Cominio su per il sasso Tarpejo, che in faccia al Teatro di Marcello era, soggiunge: Et vos, quibus custodia arcis demandata erat, magno labore per locum vacuum petit. Ove non di tutta la Rocca generalmente, ma della sola parte detta Rocca in specie si scorge far men-zione. E Livio, che si puntualmente la Rocca, ed il Capitolio nomina quasi sempre, dicendo nel settimo c. 20. della Casa di Manlio: Locus in arce destinatus, qui area ædium M. Manlii fuerat, non in altro senso è ragionevole s' intenda, che nello stretto, tanto maggiormente, che trattando ivi Livio del Tempio di Moneta fatto nel sito della casa di Manlio. il quale si dice da Ovidio arce in summa, ed era presso la rupe Tarpeja, altra interpretazione, che strettissima, non può darglisi. Finalmente la più munita parte del Campidoglio fu questa per l'orrenda rupe Tarpeja, che appiombata fino al piano della Porta Carmentale si ergeva: onde il nome di Rocca ad essa convenivasi più, che all'altra.

Il famoso Tempio di Giove Ottimo Massimo det. Templam to anche Capitolino, in quale delle due sommità fos- tolini. se, ha difficoltà assai maggiore. Il Marliano dice esse- In quale re stato non nella Rocca, ma nell'altra cima opposta, delle due cioè a dire presso la rupe Tarpeja. Il Fulvio, ed il fosse. Donati dicono essere stato sulla Rocca; e perciò presso la rupe Tarpeja, dove essere stata la Rocca conce-

dono .

Per tale sentenza più argomenti si portano dal Do- Era pres. nati . Il primo de' quali si è luogo di Tacito detto so so alla sa pra . I Vitelliani per la salita dell' Asilo montando su i uta acu. vicini tetti, e gettando fuoco abbruciarono quel Tempio; la salita all'Asilo, dice egli essere stata presso dov'è oggi il Palazzo de' Conservatori, e perciò in quella parte essere stato il Tempio conchiude.

Per secondo allega le Oche, dal cui strepito furono

scoperti i Galli saliti sulla Rocca per la Rupe Tarpeja. Quelle Oche si dicono da Livio sagre a Giunone e da Plutarco in Camillo: Quæ ad ædem Junonis alebantur; ma il Tempio di Giunone fu parte di quel di Giove Capitolino .

Terzo si allega Manlio primo difensore della Rocca, che siccome vicino alle Oche fu anche vicino al Tempio di Giove. Virgilio nell' ottavo v. 652. e seg.

In summo custos Tarpejæ Manlius arcis

Stabat pro Templo, et Capitolia celsa tenebat.

Ossa del-

Quarto vi aggiunge l'autorità di Plutarco in Rola Vergi- molo: Propter sepultam ibi Tarpejam collis iste Tar-, ne Tarpe- peji nomen usque ad Tarquinii Regis tempora obtiportate. nuit. Is quim locum hunc Jovi consecrasset, reliquiis Tarpejæ inde translatis, nomen quoque cessavit, nisi quod adhuc saxum in Capitolio, de quo malefici præcipitantur, Tarpejum dicitur: soggiungendovi egli : Si Templum Jovis, ubi condita fuerunt Tarpejæ ossa, consecratum est, iisque exportatis nihilominus rupes Tarpejæ nomen retinuit, argumento est prope rupem fuisse, ubi et postea Templum .

> Quinto adduce alcune autorità de' Poeti, dai quali è predicato il Tempio sulla rupe Tarpeja. Silio nel

terzo v. 623. e seg.

Aurea Tarpeja ponet Capitolia rupe, Et junget nostro Templorum culmina Cælo, etc.

Properzio nel quarto elegia prima:

Tarpejusque pater nuda de rupe tonabat. Prudenzio contra Simmaco lib. 1. v. 502. e seg. Jamque ruit paucis Tarpeja in rupe relictis,

Ad syncera virum penetralia Nazaræorum Atque ad Apostolicos Evandria Curia fontes Anniadum soboles et pignora clara Proborum.

Claudiano nel 6. Consolato di Onorio v. 44. e seg.

.... juvat intra tecta Tonantis Cernere Tarpeja pendentes rupe Gigantes.

Sesto altri Poeti apporta in prova, che sulla Rocca fosse quel Tempio. Lucrezio nel quarto libro v.687.

Romulidarum arcis servator candidus anser.

Virgilio nell' ottavo v. 652.

In summo custos Tarpejæ Manlius arcis. Silio nel secondo v. 53. e seg.

Tarpejos iterum scopulos, præruptaque saxa

Scandatis licet, et celsam migretis in arcem. Properzio nel 4. elegia 4.

Et sua Tarpeja residens ita flevit ab arce Vulnera vicino non patienda Jovi.

Ovidio nel decimoquinto delle Metamorfosi v. 867. Quique tenes altus Tarpejus Juppiter arces:

e nel primo de' Fasti v. 85.

Juppiter arce sua quum totum spectet in orbem. Settimo, ed ultimo si vale della fabrica del Tempio raccontata da Dionigi nel 3. Huic Templo Jovis Tarquinius Rex quintus sedem cum designasset tumulo, qui difficili aditu erat, nec in summo planus, sed præruptus, et fastigiatus multis ex partibus amplexus est eum multis substructionibus, inter quas, et verticem congesto aggere planam effecit aream ad excipiendum sacram ædem aptissimam; ove sembra al Donati veder descritte le scoscesità della Rocca. Argomenti degni tutti dell'ingegno, e della dottrina di

sì grand'uomo .

In me contuttoció fa tanto gran forza il nome di Capitolio specialmente attribuito alla sommità dell' Araceli a distinzione dell'altra, a cui restò l'antico di Rocca, che ogni altro argomento contrario mi fa sembrar debole. Troppo del mostruoso avrebbe, che quel nome, il quale da un capo ritrovato ne' fondamenti del Tempio di Giove derivò, fosse special nome della parte opposta a quella del tempio, nella quale fu trovato; e forse non soleva anche con più stretta individuità il nome di Capitolio darsi al Tempio di Giove? Capito-Quando Camillo nel quinto di Livio capo ult. dice al- lio inteso la plebe . . . . hic quum augurato liberaretur Capi- il tolium, Juventus, Terminusque maximo gaudio Pa- Tempio trum nostrorum moveri se non passi, intende d'altra di Giove liberazione, che del sito del Tempio? Quando il mede- no simo Livio nel terzo c. 7. dopo l'uccisione d' Erdonio, nel qual conflitto multi exulum cæde sua fædavere Templum, soggiunge indi a poco Capitolium purgatum, atque lustratum, parla d'altra lustrazione, che del Tempio? Quando Tacito nel terzo delle Istorie narra, che Capitolium conflagravit, quando dice Sallustio nella guerra Catilinaria, ab incenso Capitolio illum esse trigesimum annum (lascio di far menzione di infinite altre autorità somiglianti ) non presero il Gampidoglio per il solo Tempio? Lo stesso da S. Agostina

nel 4. De Civitate Dei al 9. sembra confermarsi! Ipsum enim Deorum omnium, Dearumque Regem esse volunt: hoc ejus indicat sceptrum, hoc in alto

Colle Capitolium.

Non minor prova ne fa l'antico nome di Tarpejo, dal Donati addotta in contrario coll' Autorità di Plutarco. Cedette quello all'altro di Capitolio per l' umano capo ritrovato nel sito del Tempio, e solo nella Rupe Tarpeja detta si conservo: evidenza ella è bastevole a far dimostrazione, che la parte del Colle, in cui l'antico nome rimase, fu la più remota dall'altra, in cui il capo ritrovato diè occasione di nome nuovo, e forse l'ossa di Tarpeja, che altrove trasportate, Plutarco dice dal luogo del Tempio, furono portate nell' altra sommità presso alla rupe; che ne serbò facilmente perciò il nome.

Altrettanto di chiarezza dalla salita dell'Asilo, allegata parimente dal Donati può trarsi. Ch' ella fosse presso al Tempio di Giove, come il Donati coll'autorità di Tacito afferma, è certissimo; ma se fu non lungi dalla moderna salità presso all' Orto dell'Araceli, come si è concluso, fa conseguenza necessaria, che presso al medesimo Convento fosse il gran Tempio.

Ma qual miglior prova dell' autorità di Dionigi nel terzo, di cui non so come il Donati possa servirsi in prò suo? Dionigi dice, che la sommità Capitolina, nella quale da Tarquinio fu fatto il Tempio, era nel mezzo più alta, che nell'estremità della sua circonferenta, e l'uguagliò Tarquinio con sostruzioni terrapienate; se ciò fu vero, come il medesimo Istorico ripete puntualmente nel quarto libro, non potè il Tempio essere nella Rocca; ove la rupe Tarpeja, su la quale il Tempio detto dal medesimo in alta crepidine sarebbe stato, non ebbe sostruzioni, ma dall'alto a terra fu scoglio. Segue dunque, che nell'altra cima da sostruzioni ajutata si ergesse. All' oscurità di Dionigi dà non poco credito Livio dicendo nel primo c. 21. Augebatur ad impensas Regis animus. Itaque Pometina manubia, qua perducendo ad culmen operi destinatæ erant, vix in fundamenta suppedita-

Faccid ventine .

Finalmente, se posto in alta crepidine etc. era del Tem- rivolto a mezzo giorno, come Dionigi scrive nel quarpie volta to, cioè a dire verso il monte Aventino, il quale

dall'austral parte del Campidoglio si guarda a dirittura, quando nella sommità della Rocca fosse stato, avrebbe di necessità volto tutto il tergo all'intermonzio, per cui vi si ascendeva dai Trionfanti, ne sarebbe potuto stare su l'alta sponda con altro, che colla faccia; onde non avrebbe avuto avanti di se piazza, ne vestibulo sufficiente: inconvenienze, che ne tolgono ogni credibilità, mentre nell'altra parte dell'Araceli volto il Tempio a mezzo giorno riusciva comodo, e forse in faccia alla salita, per cui dall' Intermonzio vi si andava, e col lato sinistro secondava facilmente la sponda sostrutta alla salita di Marforio sovrastante.

Agli argomenti del Donati ancorchè ingegnosi, ed eruditi rispondere non è difficile, e primieramente il primo della salita all'Asilo vicino alla Tarpeja si è già

rivoltato in prova dell' opposto.

Al secondo delle Oche a Giunone sagre, e nel Tem- sulla Rospio di Giunone nudrite non si neghi un Tempio di tempio di Giunone essere stato sulla Rocca; ma per quel Tem-Giunone pio prendere la Cappella, che nel Tempio di Giove pascevan-Capitolino aveva quella Dea non é necessità, nè proprietà di favella, né condecenza. E qual necessità può ridurci a dichiarar sul Campidoglio detto omnium Deorum Domicilium Tempio di Giunone una Cappella d'altro Tempio, ed a supporre quel poco sito, e si celebre, e si frequentato, e si maestoso una sporca stalla d'Oche? Se altri nel supporre un Tempio incognito sulla Rocca, quantunque non inverisimile, non resta pago, cerchisi, che facilmente alcuno vi si potrà ritrovarne. Non intendo dir del Tempio di Giunone Moneta fatto dopo l'assedio de Galli, nel quale avere i Romani in segno di gratitudine pasciute poi le Oche, ed aver Plutarco nel dirlevi pasciute anche prima pigliato errore, non sarebbe affatto strano: ma ciò non dico io. La Curia Calabra, se in essa nei primi tempi di Roma si tenne il Senato, come nell'ottavo dell' Eneide Servio scrive, e se uno de' Pontefici vi pubblicò poi nelle calende di ciaschedun mese le none lunari, era Tempio; ma di quale Deità? la forma delle pubblicazioni delle none da Varrone scritte nel quinto c. 4. l'insegna: Quinque Kalo Juno novella; septem Kalo Juno novella. Della Luna dunque col nome di Giunone chiamata fu Tempio la Curia Calabra, in cui il minor Pontefice in ciaschedur

giorno di Caleude, per detto di Macrobio nel 15. del primo de' Saturnali; sagrificava a Giunone cognominata perciò Calendare, e siccome di Giove era l'anno, essere stati di Giunone i mesi, anzi ed essere stata dai Romani la Luna detta Giunone, e la Giunone Lucina dalle Partorienti invocata essere stata pure la Luna, il medesimo Plutarco nel problema 77. dispiega a lungo; onde in una parte della Curia per tal'effetto distinta esservi state alimentate le Oche, animali non meno aquatici, che terrestri, e per la loro umidità al particolar predominio della luna soggetti, ha molto minore stravaganza, che in una principale Cappella del Tempio di Giove.

Al terzo di Manlio difensore della Rocca, e del Tempio di Giove facile è la risposta. Le parole di Virgilio, che Manlio stabat pro Templo, han significato buono, e corrente, che Manlio su la Rocca serviva d'usbergo, e riparo al Tempio vicino sì, ma non tanto, che fosse sulla medesima sommità. Tutta la Rocca ampiamente intesa, cioè a dire l'una, e l'altra cima del monte da'Galli assediato guardavasi da Manlio, e dagli altri; nella quale la più importante cosa era il Tempio di Giove Capitolino; e perciò dicendo Virgilio stabat pro Templo, vi soggiunge immediatamente dichiarazione espressa, et Capitolia celsa tenebat; colla quale ambe le sommità del Campidoglio dice sostenute egualmente.

Il quarto della Vergine Tarpeja si è parimente volto in contrario. Il nome di Tarpejo più sarebbe restato alla cima dell' Araceli, che all'altra de' Conservatori, se in questa il capo umano cagione del nuovo nome si fosse trovato, ed in quella fossero state tras-

portate le ossa della Vergine Tarpeja.

Le autorità dei Poeti addotti per se, benchè sembrino accennare il Tempio presso la rupe Tarpeja, oltre l'esser modi di dir poetici, i quali non forzano essere intesi in senso stretto, per Rupe Tarpeja intendendono tutto il sasso, che per le sostruzioni spiccato sorgeva; così altri disse Capitolii immobile saxum; sul quale aurea Capitolia, in proprietà di senso, non possono intendersi, che le due sommità adorne del gran Tempio di Giove, e degli altri minori si, ma belli, e forse dorati anche essi. Il tonar di Giove dalla nuda Rupe fa sentire il sasso tutto, sovra cui più

alto il Tempio torreggiava in conformità di quello, che nell' Orazione avanti all' esilio Cicerone disse: Nunc ego si Juppiter Opt. Max. Juno, Minerva, cæterique Dii, Deæque immortales, qui excellenti tumulo civitatis sedem Capitolii in saxo incolitis constitutam. Virgilio nell' ottavo v. 347. fa sentir distinta la Rupe Tarpeja dal Capitolio, mentre dice:

Hinc ad Tarpejam sedem, et Capitolia ducit,
Aurea nunc, olim sylvestribus obsita dumis.

de' quali modi poetici presi per ambe le parti s'incontreranno infiniti, cercandosi; e però in essi non è da far fondamento dimostrativo. In ultimo i Giganti, che da Claudiano si dicono pendenti dalla rupe, spiegano così gran licenza di favella, che altro senso, che

il larghissimo, non possono ammettere.

Ġ.

u

Ю

ŀ

! 1

12

1

.

:

et

3

2

1

Į.

1.5

10

por

10

nt E

ď

ŧ.

į.

28

73

Alle altre autorità de' Poeti cantanti il Tempio di Giove sulla Rocca del Campidoglio è risposta soverchiamente commoda, che il nome di Rocca non solo dai Poeti, ma altresì dagl' Istorici suol darsi a tutta la sommità del monte chiusa da mura, come il medesimo Donati nel primo del secondo libro dichiara, e le stesse autorità ben considerate mostrano dover essere intese così. Lucrezio, Virgilio, Silio parlano della Rocca assediata da' Galli, e difesa da Manlio, ed in conseguenza di tutto il sommo del Colle. Ovidio oltre al plural numero altas arces dinotante ambe le cime ugualmente, col verbo tenes rende indubitato intendere tutto il chiuso da mura protetto da Giove, e ne' Fasti dicendo Giove dalla sua Rocca mirare tutto il Mondo, chi può avere dubbio, se di tutta la sommità del monte ragioni? Properzio finalmente nel cantar la Vergine Tarpeja piangente, e residente sulla Rocca, non sarà, credo io, chi l'esponga di residenza in una sola delle due sommità : e se di una s' intende .: dichiarando Giove vicino alla Rocea, fa espressamente sentirlo fuor della Rocca, benchè non lungi.

Il settimo argomento fondato in Dionigi non had d'nopo di risposta; poiche la descrizione, che Dionigi fa del Colle da Tarquinio con sostruzioni fortificato, ed uguagliato con terrapieni, all'antica Rupe Tara

peja in niuna guisa può convenire.

Tutto però sia posto per mero discorso, e per maggior chiarezza della materia, e lascisi l'elezione all'altrui piacere.

### Descrizione del Tempio.

# CAPO DECIMOQUINTO.

Grandez-

La grandezza, e forma del Tempio si descrisse dal del Riquio, e poi dal Donati assai evidente colla scorta di Tempio Dionigi, che così racconta nel quarto Extructum autem intutto il suo giro, fuit in crepidine alta, octo fere jugerum ambitu, sined incia- gula latera habens ducentos ferme pedes longa, atque scheduno degli suoj tam exigua longitudinis latitudinisque differentia ( est ) ut vix quindecim pedibus illa istam excedat. Il circuito d'otto Jugeri inteso passtualmente col lume, che ne dà Plinio nel terzo c. del 18. libro, e Varrone nel primo De Re Rustica al c. 10. essendo il Jugero due atti quadrati congiunti, i quali fanno 240. piedi in lunghezza, e 120. in larghezza, sarebbe di 1920.piedi, quantità di troppo maggiore a quello, che poi segue, che il Tempio fosse 200. piedi lungo, e 15. meno largo, quantità, che nel giro sa solo 770. piedi. Ma vinca il vero: Dionigi nel suo testo greco dice Pletri, non Jugeri outanhsspoc, ed il pletro misura greca spiegata malamente col Jugero da' Traduttori, era di soli cento piedi, come osserva il Donati nel trattar della larghezza del Tevere, e come anche io allora confermerò ; sicchè gli otto pletri facevano 800. piedi di giro, che col fere aggiuntovi da Dionigi riescono a maraviglia giusti col 770, e se anche vi si vuol comprendere quel di più, che occupavasi dalla sonlinata, rinscirà esatta l'adequatezza; col qual lume possiamo noi cercare più minutamente la misura di ciaschedun lato, Li 200. piedi finno (come si trae dal Donati, ed io nell'antico Vejo discorsi) 26. canne, sei palmi, ed otto oncie. La larghezza di 15. piedi meno riesce 24. canne, sei palmi, ed otto oncie. La forma così si segue a descrivere da Dionigi: Frons ejus meridiem spectat. Porticum habet cum triplici ordine columnarum: in lateribus ordo duplex est. Tresædes pares communibus in lateribus: media Jovis, hinc, et inde Junonis, et Minervæ sub eodem tecto et pinnaculo (1). Aveva il portico non in fronte solo, ma co-

Forma del Tempio .

in fronte e ne'lati .

<sup>(1)</sup> Dionigi dice: Ab ea parte, qua frons ejus est, meridiem spectante, triplici columnarum ordine circum-

me sembra a me chiaro in Dionigi, ancora da ambi i lati, nè portico semplice, ma in fronte triplicato, come oggi nella Rotonda veggiamo, e nei lati doppio, sicchè da tre lati si poteva girare, e stare al coperto; e nelle cene trionfali, che per testimonio di Zonara nel secondo degli Annali vi si facevano, come ampiamente scrive il Bulengero nel libro de' Trionfi, gran

quantità di gente poteva capirvi.

Di quale ampiezza fossero i portici, e di quale il Loro am-Tempio, non è cosa affermabile senza maggior lume . Piezza . Ma perchè quello, che di certo non può trovarsi, non è a noi vietato il congetturarlo, e l'immaginarloci colla scorta di alcuna favilla, o harlume, non lasciamo d'investigarne almeno dubitativamente quanto se ne potrà. La differenza di quindici piedi, cioè a dire di due canne fra la larghezza, e la lunghezza, si scorge molto probabilmente derivar dal portico doppio ne' lati, e triplicato nella fronte, le quali due canne appajono molto conveniente spazio del portico, che la fronte aveva di più de' fianchi. Da ciò, come dall' anghia, che porta alla notizia di tutto il leone, la disposizione del resto del Tempio si trae; poichè li portici essere stati tutti uguali non dee negarsi, e se furono uguali, triplicato quello spazio faceva sei canne; che tolte dalle 26. fa restare la lunghezza del Tempio senza portico alle sole 20. Così i portici doppi nell'un fianco, e nell'altro ingombravano lo spazio di quattro canne per parte, le quali otto dalle 24. della larghezza detratte, fanno restarla a sedici.

Nel Tempio erano tre Cappelle, delle quali quel- pelle una la di mezzo fu di Giove, e le altre due di Giunone, di Giove e Minerva; le quali, secondo il testimonio di Dioni- l'altre di Giunone, gi, essendo contenute da' lati comuni, non potevano eMinerva essere, che unite tutte ad un filo in faccia nell'estrema parte del Tempio, non differentemente da quei tre archi, che del Tempio della Pace si veggono restati in piedi. Queste altri disse essere state divise dal muro esteriore del Tempio, e perciò spiccate dentro d'esso, ma oltre l'autorità sopra citata di Dionigi, tres cel-

cingitur, duplici vero a lateribus. Intus autem tres cella parallela sunt, communibus contenta lateribus; media Jovis, etc.

læ.... communibus contentæ lateribus ove non di soli lati comuni fra esse, ma e de'lati del Tempio comuni a tutte è senso più piano. Livio nel settimo c.2. dichiara il muro di fuori essere di Minerva, quando parla del chiodo, che fuori del Tempio si affigeva ogni anno: Clavus . . . fixus fuit dextro lateri ædis Jovis Opt. Max. ea ex parte, qua Minervæ Templum est; eum clavum, quia rare per ea tempora literæ erant, notam numeri annorum fuisse ferunt, coque Minervæ Templo dicatam legem, quia numerus Minervæ inventum sit; e scrivendo Svetonio nell' 84. di Cesare, che una parte del popolo pretendeva si abbruciasse il suo corpo mella Cella di Giove, può inferirsene ampiezza tale che da altro muro divisivo non potè essere la larghezza del Tempio ingombrata; onde coll'opinion del Lipsio concorro volentieri aver' ella avuti i lati, ed il tergo col muro del Tempio comuni. Dionigi le dice pari; ma se intenda parità sola del sito per essere state tutte in filo, oppure anche di grandezza, è incerto. Più conveniente sembra il credere quella di Giove nel mezzo maggiore delle altre; ma resti ciò dubbioso. Se pari elle furono nello spazio di 16. canne, toltone le grossezze dei quattro muri, ciascheduna ebbe minore ampiezza di cinque canne; per l'altro verso delle 20. della lunghezza del Tempio quante ne occupassero, altra congettura non può aversi, che.d' una certa simmetria coi portici, che erano negli altri lati. La sola posterior parte del Tempio non aveva portici, non dicendo Dionigi, che gli avesse, ma in luogo di esssi rinchiudeva le Cappelle, che occupavano facilmente dentro altrettanto spazio della lunghezza, quanto i portici di fuori, cioè a dire quattro canne, facevano concerto buono, ed il resto del Tempio restava riquadrato, ed in mezzo.

Vestibuli delleCappelle .

Aveva ciascheduna Cappella il Vestibulo particolare, scrivendo Dionigi nel terzo: Nunc altera est
in vestibulo Minervæ, altera in ipso delubro prope marginem, seu murum; i quali Vestibuli dentro
al Tempio io crederei balaustrate, o cancellate; o piuttosto il sito, che gli era avanti, fu detto Vestibulo,
per non aver dentro al Tempio a supporre mostruosamente altri portici ad ogni Cappella, come piacque
ad altri. Il resto del Tempio, che riquadrato potè es-

. . . . . • ŀ -. • .

# PIANTA del TEMPIO DI GIOVE CAPITOLINO

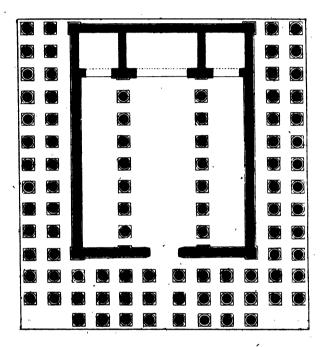



sere di quindici canne per ogni verso, o di poco meno, toltene le grossezze delle muraglie, o fu a guisa di una gran sala vuoto, e spicciato, o piuttosto (perchè a tant'ampiezza travi troppo smisurate si richiedevano, ed una della lunghezza di sedici canne essere stata vista in Roma per miracolo nel tempo di Tiberio scrive Plinio nel quarto del 16. libro) era da colonne, o pilastri distinto in navi; di che danno indizio le antiche Basiliche de' Cristiani fatte in cotal foggia; e gl'istessi antichi atrj, (che sale erano) sostenuti da colonne danno occasione di conseguenza, che allora, e specialmente nei primi secoli, per isfuggire le gran volte in tutti, o quasi in tutt'i grandi edifizi così pubblici, come privati, o pilastri, le colonne si frapponessero. Per additar tutto con evidenza, ne ho posta quivi la pianta.

Fatto prima con pilastri, ed arso dal fuoco, fu da Ebbe pri-Silla arricchito delle colonne del Tempio di Giove ma pila-Olimpio portate dalla Grecia, come scrive Plinio nel stri, Silla lo rifece sesto del 36. dopo la cui morte fu dedicato da Catu-con colon lo; di cui esservisi letto il nome scrive Plutarco in ne porta-Publicola (1). Di nuovo arso nelle rivoluzioni Vitel- Grecia. liane, fu da Vespasiano rifatto; dopo il quale abbruciatosi la terza volta diè occasione a Domiziano di restituirlo con magnificenza maggiore; poichè condus- nijatto da Vespa se egli dalla Grecia colonne di maggior prezzo, per te-siano. stimonio di Plutarco in Pubblicola; ove della simmetria E poi da di quelle così racconta: Columna Templi cius en Den Domizia di quelle così racconta: Columnæ Templi ejus ex Pentelico lapide excisce sunt, crassitudinem habent opti- colonne me longitudini congruentem. Vidimus quidem ipsas di magolim Athenis, et rursus sed Romæ extenuatæ, et expolitæ non tantum ex sculptura ornatus acceperunt, quantum mensurarum convenientiæ amiserunt, quum suo decore, et specie vacuæ, atque exinanitæ appareant; le quali essere quelle, che nella Chiesa dell'Araceli si veggono, (2) si può stimar facile, ed essendo

<sup>(1)</sup> La forma di questo tempio si può vedere nella medaglia riportata al n. 39. ed in quella data al n. 9. nel precedente volume, secondo il Nardini per tempio della Pace, ma che più probabilmente rappresenta questo di Giove Capitolino .

<sup>(2)</sup> Una sola ve n'ha di marmo , la cui propor Tom.II.

Colonne dell'Araceli .

stati soliti gli antichi moderni nel fabbricare le Chiese Cristiane, per sfuggire la spesa, e la fatica di condotture, servirsi de' marmi, e specialmente delle colonne, che appresso trovavano; e le difficoltà del condurle maggiore era su quel monte, che altrove.

Edicala

Le tre Cappelle essere state sub eodem tecto, et delle Ca- frontispitio Dionigi dice; ma aver avute tutte sommità, e frontispizj distinti par che accenni Livio nel scudi do quinto della quarta c. 22. De multa dannatorum quadrigæ inauratæ in Capitolio positæ in cella Jovis supra fastigium cadicula, et duodecim clypea inaurata. Nulladimeno fra Dionigi, e Livio a me sembra più concordia, che diversità. Le Quadrighe non sopra la Cappella, ma nella Cappella poste in Cella Jovis, Livio racconta; dalla qual Cappella, o Cella dichiara l'Edicola cosa diversa; nè altro potè essere, che la Tribuna, o Ciborio, dentro la quale la statua di Giove adoravasi, e su'l quale essere state poste le quadrighe dorate, ed i scudi egli dice. Questo da quattro colonne sostenuto, e somigliantissimo a molti, ne' quali le più antiche Basiliche de' Cristiani hanno i loro Altari maggiori, mostrasi da una medaglia portata dal Donati nel c. 10. del libro secondo, nella quale il simulacro di Giove si vede (1).

Le medesime tre Cappelle essere state non patenti, come le più d'oggidì, ma chiuse con porte, o almeno con cancelli, sembra dichiararsi da Aulo Gellio; mentr'egli di Scipione scrive nel c. 1. del 7. libro, solitavisse noctis extremo, priusquam dilucularet, in Capitolium ventitare, ac jubere aperiri cellam Jovis, atque ibi solum diù demorari etc.

Statua di Giove.

Era la Statua di Giove sedente col fulmine, e coll' asta nelle mani in luogo di scettro. Così appare nella medesima medaglia. Del fulmine Ovidio nel primo dei Fasti v. 202. così canta:

zione sembra troppo mesehina per potersi credere residuo del Tempio più maestoso di Roma. Le altre poi fra le quali una se ne conta colla iscrizione A CVBICVLO AV-GVŠTORVM, si per la loro disuguaglianza, che per essere di marmi diversi, mostrano chiaramente non potere essere dell'antico tempio, come pretende il nostro Autore. (1) Si veda il num. 40.

Inque Jovis dextra fictile fulmen erat. E perchè Svetonio nel 94. in Augusto raccontando un sogno di Catulo dice avere anche tenuto il segno, o statuetta della Republica: O. Catulus post dedicatum Capitolium duabus continuis noctibus somniavit; primo Jovem Opt. Max. prætextatis compluribus circum aram ludentibus, unum secrevisse, atque in ejus sinum signum Reipublicæ, quod manu gestaret, reposuisse, non crede male il Donati, che talora il fulmine, talora quel segno gli si ponesse nella destra, se piuttosto non vuol dirsi, che alla nuova statua fatta dopo l'incendio di Silla in vece di fulmine, segno di gastigo, gli fosse posto quel dinotante particolar protezione della Città.

Fu la Statua di Giove di creta, come dichiara Ne'primi Ovidio nel luogo detto, ed essere stata solita miniar- tempi di si scrive Plinio nel 12. del 35. Turianumque a Fre-solita migellis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus effi-niarsi. giem Jovis in Capitolio dicandam. Fictilem eum fuis- Negli ulse, et ideo miniari solitum. In ultimo fu d'oro, co- pi d'oro. me in tempo di Trajano Marziale nel lib. 11: ep. 5.

Sculptus et æterno nunc primum Juppiter auro: di mezzo di qual Ma come fosse nei tempi di mezzo è difficoltà. Il Ri- materia quio da giudizio più che da efficace congettura gui- fosse. dato l'immagina dopo vinta l'Asia fatto d'avorio a somiglianza di Giove Olimpico, ed al tempo di Trajano poi d'oro. Al Donati piace essere stato dopo la restituzione di Silla sempre d'oro, giacchè allora Catulo v'indorò le tegole, e l'uso delle Statue dorate già era introdotto; sicchè dovendosi per l'incendio della statua vecchia fare la nuova, non può il Donati creder re, che non s' indorasse. Il verso di Marziale dice riferirsi non alla novità, ma all' eternità, come se quel forse d'a-Giove dovesse durare in eterno, se gli altri primi, ro massic ancorchè d'oro anch'essi, poco durarono; erudita, ed ora d'alottima interpretazione; oltre alla quale sembra a me tra mateparlar Marziale di statua nuovamente allora fatta ria dorad'oro massiccio, come le parole sculptus auro ta suonano; traendosene essere stato prima d'altra materia dorata; nella quale dopo alcun tempo l'oro perde, cedendo alla materia, o oscurandosi. Essere stata d'oro fin al tempo di Massimino mostrano gli atri di S. Marciano. In Capitolio intra Templum, in quo simulacrum aureum erat. Ayanti Silla, e Catulo se

Avanti di creta sempre durasse per si lungo spazio, non ar-Silla di disco affermarlo, essendo il verisimile piuttosto in conqual ma- trario, e se mai fu rifatta dopo quelle semplicità, di altro, che di marmo, o bronzo non è credibile, specialmente dopo vinta l'Asia; leggendosi nel 7. del 34. di Plinio: Mirumque mihi videtur quum statuarum origo tam vetus in Italia sit, lignea potius, aut fictilia Deorum simulacra in delubris dicata usque ad devictam Asiam, unde luxuria.

na .

La Corona di Giove essere stata d'oro in forma di quercia nota il Riquio da tre versi di Plauto nel-Trinummo (Act. 1. scen. 2. v. 03.).

Nam nunc ego si te surripuisse suspicer Jovi coronam de capite e Capitelio,

Quod in culmine adstat summo . . . aggiuntovi quel, che nel libro De Corona Militis Tertulliano dice: Hoc vocabulum est coronarum, quas gemmis, et foliis ex auro quercinis ob Jovem insignes ad deducendas Thensas cum palmatis togis sumunt. Ma Tertulliano toccando solo la quercia essere sagra a Giove, non dice, che corona di quercia avesse la statua di Giove nel Campidoglio, ed io averla avuta in forma di raggi dirò colla scorta di Svetonio, che nel 04. d' Augusto un sogno d'Ottavio Padre dell' Imperadore così racconta: Videre visus est filium mortali specie ampliorem cum fulmine, et sceptro, exuviisque Jovis Optimi Maximi, ac radiata corona etc. alla cui somiglianza forse Nerone una corona di raggi pose al Colosso.

Si soleva derla .

Essere stato solito vestirsi con Toga Trionfale novestire ta il Donati, ed indi essere avvenuto, che i Trioncon Toga fanti così vestiti erano detti portare le spoglie, e l'ornamento di Giove, o come Svetonio dice: Jovis tu-Donde i nicam, et exuvias Deorum. V' allega Lampridio in Trionfan ti, i Con. Alessandro c. 59. ove dice: Prætextam, et pictam tosoli, i Pre- gam nunquam nisi Consul accepit, et eam quidem, tori, e gl' quam de Jovis Templo sumptam alii quoque acciri soleva. piebant, aut Prætores Consules. Ma se i Consoli, i no pren- Pretori, gl' Imperadori solevano tutti dalla Statua di Giove prendere la toga, quante ue doveva portare quel Giove indosso? Direi, che quella solessero prenderla da qualche Armario, che era a tal' effetto in quel Tempio, se le parole più espresse di Vopisco in Probo c. 10. non discifrassero, che ancora dalla statua solessero pren-

derla : Appellatusque Imperator ornatus etiam pallio purpureo: quod de statua Templi ablatum est. Fra le altre porpore essersi conservata nel Tempio medesimo quella, che dal Re di Persia donata ad Aurelia- conservano scolorava ogni altra postale appresso, il medesimo ta Vopisco in Aureliano dice c. 29. Meministis enim fuis- Tempio . se in Templo Jovis Optimi Maximi Capitolini pallium breve purpureum lanestre, ad quod quum Matronæ, atque ipse Aurelianus jungerent purpuras cineris specie decolorari videbantur cæteræ divini comparatione fulgoris. Hoc munus Rex Persarum ab Indis interioribus sumptum Aureliano dedisse perhibetur scribens: Sume purpuram, qualis apud nos est etc.

Presso all' Altare di Giove nel tempo della guer- Palma e ra Persica nacque una Palma, che nell'impudica cen- poi ficasura di Valerio Messala, e Cassio Longino andò per so l'Altar terra, e vi nacque un Fico. Festo nel 18. in voc. Re- di Giove. ligionis. Nam Palmam, quæ in Capitolio in ara ipsa Jovis Optimi Maximi bello Persico nata fuerat, tunc prostratam ferunt, et ibi enatam ficum, infamesque rursus fecit, qui sine ullo pudicitiæ respectu fuerant Censores. Nella medesima Cella di Giove ebbe statua Scipione Africano, della quale Valerio Mas- Statua di simo nel 15. del lib. 8. §. 1. Imaginem in Cella Jo- Scipione vis Optimi Maximi positam habet : quæ quotiescum- Africano que funus aliquod Corneliæ gentis celebrandum est, inde petitur, unique illi instar Atrii Capitolium est.

Nel destro lato essere stata la Cappella di Miner-Delubrum va è autor Livio citato sopra: Clavus . . . fixus fuit Minerva. dextro lateri ædis Jovis Optimi Max. ea ex parte, Echiodo qua Minervæ Templum est. Dentro questa fu l'Alcava ogn' tare della Gioventù, siccome suori presso al limite su anno nel l'altro del Dio Termine, i quali due Dii non consen- suo muro tirono di dare il luogo a Giove, quando nel tempo di di fuori.
Tarquinio Prisco per mezzo degli Auguri tutt' i Dii, Juventa. che su quella cima erano, furono ricercati a lasciar- del Dio lo. Furono perciò l'uno, e l'altro inchiusi nel Tem- Termine. pio, come Dionigi nel sesto, Livio nel primo, e nel quinto, ed altri. Non era altro il Dio Termine, che una pietra informe consegrata, secondo Varrone, da Tazio; secondo Dionigi, da Numa: e perchè soleva essere in luego scoperto adorato, fu di mestiere lasciar sul tetto alquanto d'apertura , acciò egli libero Cocto

frueretur, disse Lattanzio nel primo dell' Istituzioni; Onde Ovidio nel 2. de' Fasti v. 671. e seg.

Nunc quoque se supra, ne quid nisi sydera

Exiguum Templi tecta foramen habent...

cernat.

Parte di tetto del Tempio lasciato scoperta.

Il sito preciso d'ambi gli altari narrasi da Dionigi nel terzo: Et nunc quidem altera est in Vestibulo Minervæ, altera in ipso Delubro prope murum. Perciò della Tavola di Proserpina dice Plinio nel 10. del 35. Pinxit hic raptus Proserpinæ: quæ Tabula fuit in Capitolio in Minervæ delubro supra ædiculam Juventutis ; ove l'edicola, come di quella di Giove dicemmo, non vuol dire Cappella, ma ornamento, o Ciborio; e stando l'Altare della Gioventù presso il muro, l'edicula sua fu forse vicchia, o altro ornata di colonne, d'architrave, e di frontispizio, come gli Altari de' nostri tempi sogliono avere. ed avere avuti gli antichi appare nella Rotonda. Al Dio Termine ancora dal Panvinio si pone l'edicola, ma s'egli voleva sopra di se il cielo libero, par difficile avervi avuto altro, che altare. Avanti alla medesima Cappella erano tre statue inginocchiate dette Dii nixi; Festo: Nixi Dii appellantur tria signa in Capitolio ante Cellam Minervæ genibus nixa, velut præsidentes parientium nixibus, quæ signa sunt, qui memoria prodiderint, Antiocho Rege Syriæ superato, M. Acilium subtracta a Populo R. adportasse, atque ubi sunt, posuisse. Etiam qui capta Corintho advecta huc, quæ ibi subjecta fuerint mensæ: così anche i piè delle mense adorarono i Romani per loro Dei. Avere avute il Tempio soffitte di legno dorate, fa fede Plinio nel 3. del 33. laquearia, quæ nunc et privatis domibus auro teguntur, post Carthaginem eversum primo inaurata sunt in Capitolio. Sotterranea nel Tempio fu una stanza, in cui i librii della Sibilla Cumana chiusi in un' arca di pietra

Soffitte dorute.

Ædicula

Termini .

Dii Nixi .

Stanza sotterranea per i libriSi**b**il lini .

Altre ric chezze, e

Tempio.

Le ricchezze del medesimo Tempio consistenti in statue di marmi, e di metalli diversi, in pitture, in tesori del scudi, in spoglie di nemici, in Trosei, in drappi superbi, in gemme, in oro o maestrevolmente lavorato,

come Dionigi diffusamente scrive nel quarto.

sotto la custodia de' Decemviri sacris faciundis vi si

conservarono sino alla Olimpiade 153., nel qual tempo coll'incendio del Campidoglio restarono abbruciati.

b in massa, offerti da' Trionfanti, o da' Magistrati, o dal Senato, o da Imperadori, o da Re, e genti straniere per cagion di voto, o di dono, o di multa, che erano indicibili, ampiamente si raccontano dal Marliano dal Lipsio, dal Riquio, dal Donati, e da altri; nè voglio io prendermi qui briga di copiarli. Fra le statue una d'oro posta nel Tempio si legge in Vittore: Victoriæ aureæ statua in Templo Jovis Optimi Ma- tua etc. ximi; e dovette essere quella di 320. libre di peso, che avervi mandata Gerone Re di Siracusa scrive Livio nel secondo della terza. Le Tavole di bronzo, che nel Tempio one' portici erano affisse, le toccai sopra, quan- e colonne do del Tabulario ragionai. Il lor numero grande spiegato da Svetonio nell'ottavo di Vespasiano: ærearumque tabularum tria millia, quæ simul conflagraverant, restituenda suscepit. Oltre le tavole Gioseffo Flavio nel 14. libro delle Antichità Giudaiche al cap. 17. fa menzione di colonne di bronzo con atti, e convenzioni intagliate : Quando enim tam manifesta argumenta exhibuimus nostræ cum Populo Romano amicitiæ ostensis æneis columnis, et tabulis in Capitolio usque nunc durantibus; se però per colonne non volle egli intendere piedestalli, o pilastri; ne' quali con maggior commodità .ogn' Iscrizione potè stare esposta. Del Pavimento così scrive Plinio nel lib. 36. al cap. 25: Romæ scalpturatum in Jovis Capitolini æde to primum factum est post tertium Punicum bellum initum .

Tavole ,

Il suo fastigio, che in molti Scrittori nol leggia- Fastigio mo, fu un frontispizio inventato negli antichi tempi dalla necessità, acciocchè il tetto avesse pendenza doppia, e così l'acqua delle pioggie doppia, calata sopra il plano, in cui il cornicione circondava, e coronava la sommità delle mura, se sorgere un triangolo nella stessa guisa guarnito; da che, oltre la commodità, vi resto perfezionata la bellezza, ed il decoro. Ne ciò è mia fantastica specolazione; poichè nel terzo libro De Oratore al cap, 46. Cicerone narra lo stesso distesamente: Capitolii fastigium illud, et cæterarum ædium non venustas, sed necessitas fabricata est. Nam quum esset habita ratio quemadmodum ex utraque tecti parte aqua delaberetur, utilitatem Templi fastigii dignitas consecuta est; ut etiam si in Colo Capitolium statueretur, ubi imber esse non posset, nullam

sine fastigio dignitatem habiturum fuisse videatur. Ond'è, che ancor' oggi nelle Cappelle, che si fanno sotto coperto ne' Tempj, l'Architettura richiede i frontispizi; ma talora spezzandoli, e con nuove invenzioni di bellezze ornandoli di cartocci, fogliami, e tabelle, o altro, tiene esercitata, e rende sempre più ammirabile ne' moderni Architetti la fecondità degl'ingegni .

Quadrighe sulta cima .

Fra gli ornamenti esterni del Tempio furono le Quadrighe poste sulla cima del frontispizio. Erano ancor queste nei primi tempi di creta fatte da un Veiente, delle quali Festo in Ratumena: . . . Fictilium quadrigarum . . . quas faciendas locaverant Romani Vejenti cuidam artis figlinæ prudenti, quæ bello sunt recuperatæ: quia in fornace adeo creverant, ut eximi nequirent ; idque prodigium portendere videbatur, in qua Civitate ea fuissent, omnium eam futuram potentissimam. Queste, se non prima, dopo la ristorazione fatta da Silla essere state o di marmo, o piutosto di bronzo il Donati crede; ed io essere state fatte molto prima di bronzo col denaro ritratto di certa condennagione degli usuraj raccolgo dal 10. di Livio, che per altro in breve sono per addurre. Sullo stesso fastigio era la statua del Dio Summano forse con altre. Di essa Cicerone scrive nel primo libro De Divinatione c. 11.: Nonne quum multa alia mir ibilia, tum illud in primis, quum Summanus in fastigio Jovis Optimi Maximi, qui tum erat fictilis, e Cœlo ictus esset, nec usquam ejus simulacri caput inveniretur, Haruspices in Tiberim id depulsum esse dixerunt, idque inventum est eo loco qui est ab haruspicibus demonstratus. La qual meraviglia Cicerone trae dalla lontananza grande fra il tempio, e il Tevere; e dalle parole, qui tum erat fictilis, fac-Summani ciasi da noi conseguenza, che nel Tempo di Cicerone era di altra materia. Al Panyinio piace di porgli anche il sacello.

Statua d.l Dio Summano .

Sacellum

Tegole di bronzo dorate , siccome ancora altri suoi membri .

Le Tegole di bronzo del tetto fatte indorar da Quinto Catulo, come Plinio dice nel 3. del 33. dovevano vibrar da lungi splendor di sole, ed aureo perciò essere stato detto il Campidoglio, dal Donati si giudica, ne fuori di ragione, perche dorati avesse i tre portici, e nel Tempio tutto basi, capitelli, cornicioni, frontispizj, ed altri membri almeno dopo la refezzione di

Silla, e di Catulo. Dal Marliano si argomenta detto aureo propter statuas aureas, aliaque pretiosa ornamenta. Noi aggiungiamovi, che oltre i membri, e le statue, molte sue altre-parti, e dentro, e fuori avesse di bassi rilievi, o di altro pur di bronzo indorato: così persuadendo la spesa ammirabile di cotal indoratura da Plutarco in Pubblicola detta di dodici mila talenti, cioè a dire di più di cento millioni, e duecento mila scudi ; somma da fare un Tempio d'oro tutto. Le indorature di quei tempi io le giudico di assai maggiore spesa d'oggidì, non essendosi allora trovato l'attenuar l'oro in fogli volatili tanto, quanto modernamente; ma contuttoció quei cento millioni possono dare maraviglia. La Porta essere stata pur di bronzo (intendo dire della soglia, degli stipiti, e dell' architra- bronzo ve ) traggasi da Livio nel 10. c. 16. Eodem anno Cn. cioè stiet O. Ogulnii ædiles Curules aliquot fæneratoribus piti, ardiem dixerunt. Quorum bonis multatis, ex eo, quod chitrave, in publicum redactum est, ænea in Capitolio limina, et trium mensarum argentea vasa in Cella Jovis, Jovemque in culmine cum Quadrigis. posuerunt. E le porte essere state adorne di lamine d'oro Parte fatte levar da Stilicone, Claudiano scrive nel Panegi- adorne di rico delle lodi del medesimo.

D' alcune Aquile di legno fa Tacito nel terzo dell' Aquile di Istorie menzione al c. 71. raccontando il fuoco getta- Legno. to da' Vitelliani nel Campidoglio Mox substinentes fastigium Aquilæ vetere ligno traxerunt sammam alueruntque. Queste, intendendosi per fastigio non il solo frontispizio della faccia del Tempio, ma anche tutto il tetto triangolarmente alto in mezzo, e basso nei lati, non saprei altrove figurarlemi, che col Donati affisse all'incontro sotto al cornicione, il quale coronando i muri sosteneva il tetto, ed il frontespizio; ma in tanta abbondanza di marmi, e di bronzi si hanno a credere quelle fatte di legno, benchè dorate? ed a tante ingiurie di tempo duravano, ed a tant'altezza poterono i Vitelliani avventare il fuoco? ed il fuoco ivi appreso, lungi da ogni altra materia di legname. potè destare incendio si grande! se meglio si osserva. Tacito, parla del fuoco appreso nei portici; e perciò del fastigio de' portici direi meglio, che s'intenda fatto a due acque, nella faccia specialmente, alto in mezzo, e basso negli estremi de' lati, come quello del por-

tico della Rotonda si vede ancor oggi, o ad una sola acqua alto presso il muro del Tempio, basso nel d'avanti. Le aquile sotto i portici a guisa di mensole sostenevano forse le travi, o in altra guisa l'incavallature, o (se elle vi erano) le soffitte; perchè, se non vi erano, può sicuramente supporsi l'armatura del fastigio fatta da Silla, e da Catulo intagliata tutta, e forse ancor dipinta, e dorata. Sul cornicione essersi letto il nome di Quinto Catulo dichiara Valerio nel 9. del sesto libro: Quæ quidem ei impedimento non fuerunt, quo minus patriæ princeps existeret, nomenque ejus in Capitolino fastigio fulgeret etc.

Portici di Nasica

I Portici nel Campidoglio fatti da Nasica li dice Patercolo nel 2. libro cap. 1. Tum Scipio Nasica in Capítolio porticus, tum quas prædiximus Metellus, tum in Circo Cn. Octavius multo amcenissimam moliti sunt. Ma consentiremo noi al dire, che nel Tempio Capitolino prima di Nasica non fossero portici? Piace al Donati, che i Portici, i quali in faccia, e dalle bande erano prima doppio, e semplice, da Nasica si facessero triplicati, e doppi, o piuttosto facendoli egli ne' lati della piazza, ch' era avanti al Tempio, la riducesse quasi in atrio, del quale dice Livio nel quarto della terza: Tactum de Cœlo atrium publicum etc. . L'aver triplicato, o duplicati li portici antichi colle parole di Patercolo non si confronta, nelle quali si odono portici interamente fatti di nuovo; e si tratta del lusso cominciato negli edifizi pubblici sì, ma profani. L'averli fatti nella piazza non è inverisimile, sebben l'atrio pubblico fu altra cosa, ed essere stato in Campidoglio assai prima di Nasica dichiara Livio nelle parole portate. I portici Capitolini di Nasica col medesimo Donati essere stati nell' Intermonzio credo, come già dissi, più volentieri.

Gradi avanti al Tempio .

Si saliva al Tempio per più scalini; i quali non dirò cel Lipsio essere stati cento, ed avere avuto principio nel Foro, perchè i cento aver portato altrove già è certo, e dal Foro al Tempio i Trionfanti salivano agiatamente su i carri, come cell'autorità, della Verrina 7. di Cicerene, d'Ovidio nell'elegia prima del a. de Ponto, di Lucano nel primo, di Vopisco in Aureliano, ed altri il Donati prova. Dicono perciò il Riquio, ed il Donati li gradi del Tempio non essere stati più in giù della piazza Capitolina; ed io con-

sentendovi, ma divisandone più minutamente, penso poter dire da quella piazza, che al sentir mio era nell' Intermonzio, e secondo il parlar di Dionigi fra i due Clivi, aver cominciato gli scalini verso il Tempio, di maniera, che i Trionfanti non più oltre, che all'Intermonzio, salissero col carro. Sopra una quantità di questi gradi essersi dilatata la piazzetta, o vestibulo AreaCapidel Tempio, e da quello ai portici esserne stati alquan- tolina ti di più nella guisa, che disposti oggi si veggono quei E Vestidi S. Pietro in Vaticano, si può trar dal 10. del 2. libro di Gellio narrante Quinto Catulo nella ristorazione del Campidoglio aver detto: voluisse se aream Capitolinam deprimere, ut pluribus gradibus in ædem conscenderetur, suggestusque pro fastigii magnitudine altior fieret, sed facere id non quisse, quoniam favissæ impedissent; il cui senso corrente si è, aver egli voluto abbassando il vestibulo crescere i gradi di sopra, non essendo verisimile aver voluto abbassare il piano dell' Intermonzio con portici, e le fabbriche, le quali vi erano. Della medesima piazzetta ; o vestibulo facilmente intese Patercolo descrivendo nel 2. lib. cap. 3. Nasica ex superiori parte Capitolii summis gradibus insistens etc. mentre il popolo era nell' Intermonzio congregato con Gracco. Che dall' Intermonzio al Vestibulo fossero parimente scalini da Livio nell'ottavo al c. 4. si dichiara, dove egli dice, che Annio Ambasciadore de' Latini certe quum commotus ira se ab vestibulo Templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus capite graviter offenso, impactus imo ita est saxo, ut sopiretur: ove una lunga serie di scalini si scorge insinuata sotto il Vestibulo, e tanti; che essere stati tutti sulla sommità del Colle ha troppo di durezza. Questi non al suo Tempio portavano ma ancora agli altri edifizi della medesima parte del Colle; onde mentre Dione dice nel c. 43., che Cesare nel suo primo Trionfo gradibus in Capitolio genibus innixus conscendit; e nel 60. disse parimente di Claudio, tum per gradus in Capitolio genibus ascendens, senso mio sarebbe doversi intendere, non che tutti dall' Intermonzio alla soglia del Tempio fossero saliti in ginocchioni, ma solo quelli, che dal Vestibulo cominciando erano propriamente gradi del Tempio Capitolino.

Abbiamo poco fa udite in Gelho le Capitoline Fa- Capitolina.

Pavices

visse; le quali ciocchè fossero, si dichiara ivi dal medesimo: Id esse cellas quasdam, et cisternas, qua in area sub terra essent, ubi reponi solerent signa vetera, que ex eo Templo collapsa essent, et alia quædam religiose donariis consecratis. Tanto riverenti i Romani erano verso le cose sagre, che quanto in quel Tempio per la vecchiaja, o per frattura, o per altro diveniva inutile, in vece di guastarlo, o abbruciarlo, o farne altro, solevano, come se Cadaveri fossero stati, seppellirlo in quei pozzi; i quali sotto la piazza, o vestibolo avevano perciò fatti.

Numero grandedi Statue in glio .

Il gran numero di statue, ch' erano in quella piazza, fu tale, e talmente l'impicciavano, che Augu-Campido sto per disgombrarla le trasportò nel Campo Marzo. gettate a terra poi da Caligola. Svetonio nel 34 di quel Cesare: Statuas virorum illustrium ab Augusto ex Capitolina area propter angustias in Martium Campum collatas ita subvertit, atque disjecit, etc.

Un così ricco, e bello edifizio nel tempo di San Girolamo, che fu sotto Onorio Augusto, era già in terra, così scrivendone il medesimo Santo nel secondo libro contro Gioviniano in fine. Ma che per opera dei Cristiani fosse atterrato io non credo, poiche vietando Onorio nella legge 15. C. Theodosian. de Pagan. il sagrificare più agl' Idoli, vieta insieme il distruggerne i Tempj; le cui parole sono: Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari etc. Più facilmente su fattura de' Goti nel sacco dato a Roma, dai quali essere stati abbruciati molti edifizi confessa Orosio nel libro settimo (1) . . :

<sup>(1)</sup> Pare che S. Girolamo nel passo citato dal nostro Autore voglia alludere alla caduta e squallore del culto di Giove Capitolino, piattosto che del suo tempio. Imperciocche ci narra Procopio, (De bel. Vandal. lib. 1. c. 5.) che Genserico lo spoglio della metà delle lamine di bronzo dorato, che lo coprivano. Dunque a quella epoca, cioè molti anni dopo che S. Girolamo avea scritto l' opera citata il tempio di Giove Capitolino era ancora intiero. Anzi dall' Itinerario publicato dal Mabillon ( Vet. anal. T. IV. p. 506. ) può dedursi, che questo Tempio fosse in gran parte in piedi, anche verso la metà del IX. Secolo; dopo la quale epoca non se ne trova più menzione. Oggi però altri residui non resta-

Presso al Tempio di Giove fu quello della Fe- Rdes Fide. Così Cicerone scrive nel terzo degli Offizi c. 29, dei in Ca-Qui igitur jusjurandum violat, is fidem violat, quam Pitolio. in Capitolio vicinam Jovis Opt. Max. ( ut in Catonis oratione est), majores nostri esse voluerunt; se però vicina non la dissero Cicerone, e Catone, per essere l'uno e l'altro Tempio sul Campidoglio. Plinio nel decimo del 35. Spectata est et in æde Fidei in Capitolio imago senis cum lyra puerum docentis. Credonlo alcuni fabbricato da Numa coll' autorità di Dionigi nel secondo; ma non dice Dionigi, dove Numa il fabricasse; e forse quel di Numa fu sul Palatino. Questo da Emilio Scauro, e prima da Attilio Calatino essere stato consegrato, Cicerone scrive nel secondo De Natara Deorum c. 23. . . . ut Fides, ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Æmilio Scauro, ante autem ab Attilio Calatino erat Fides consecrata; se però quel testo, secondo l'opinione del Vives, non è scorretto, come in breve spero di spiegar meglio, e se da Attilio non fu rifatto quel di Numa sul Palatino. Il medesimo Dionigi nel nono narra, che Tarquinio Superbo fabbricò sul Campidoglio il Tempio alla Fede di Giove Sponsore dedicato poi Rdes Dii da Postumio Console; o piuttosto le parole τον νεων soris. τού πιστιου διος da Lapo tradotte ædem Jovis Fidei sponsoris vanno intese, come dal Giraldi più verisimilmente si espongono, ædem Dii Fidii sponsoris; secondo il qual senso al Dio Fidio, che come nella Regione stessa dissi, era Dio della Fede, fu quel Tempio fabbricato da Tarquinio. Dionigi scrive, che era presso al bosco di Bellona. Dunque Bellona ebbe an- Lucus Belch' ella colassù bosco sagro.

Domiziano che nei Vitelliani rumori si salvò in Campidoglio nella casa dell' Edituo di Giove Capitolino, gettò poi quella casa a terra, e vi fè un Tempietto di Giove Conservatore. Tacito nel terzo delle Istorie c. 74. n'è testimonio : ac potiente rerum patre, disjecto Æditui contubernio, modicum Sacellum Jovi JovisCon-Conservatori, Aramque posuit, casusque suos in mar- servatgris

no di questo famoso tempio, che poche sostruzioni sotto la gradinata di Araceli composte di massi quadrati di peperino.

more expressit: il quale essere stato perciò non lungi dal Tempietto, o per la meno sulla medesima sommità del Campidoglio può verisimilmente affermarsi.

La Rocca, ed altre cose di sito incerto.

#### CAPO DECIMOSESTO.

Curia Calabra.

Pell'altra sommità detta propriamente Rocca fu tralle più antiche cose la Curia Calabra, di cui Macrobio nel primo de' Saturnali al 15... idem Pontifex calata idest vocata in Capitolium plebe juxta Curiam Calabram, quæ casæ Romuli proxima est; e nel quinto libro Varrone c. 4. In Capitolio in Curia Kalabra. Essere stata sulla Rocca presso la casa di Manlio, e presso dove i Galli arrampicatisi per lo sasso Tarpejo furono scoperti dalle Oche, accenna Virgilio nell'ottavo v. 652. e seg.

In summo custos Tarpejæ Manlius arcis Stabat pro Templo, et Capitolia celsa tenebat, Romuleoque recens horrebat Regia culmo, Atque hic auratis volitans argenteus anser Porticibus Gallos in limine adesse canebat:

Galli per dumos aderant, etc.

Ove Servio: (Horrebat Regia culmo) Curiam Calabram dicit, quam Romulus texerat culmis, ad quam calabatur, idest vocabatur Senatus, vocabatur et populus a Rege Sacrificulo, ut quoniam adhac Fasti non erant, ludorum, et sacrificiorum prænoscerent dies; ma più distintamente Macrobio nel luogo allegato narra il convocar del popolo sul Campidoglio, e il pronunciare le none: Priscis ergo temporibus, antequam Fasti a C. Flavio Scriba invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, Pontifici minori hæc provincia delegabatur, ut novæ Lunæ primum observaret aspectum, visamque Regi Sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a Rege, et minore Pontifice celebrato, idem Pontifex calata, idest vocata in Capitolium plebe juxta Curiam Calabram, quæ casæ Romuli proxima est, quot numero dies a Calendis ad nonas superessent, pronuntiabat; dalla quale osservazione di Luna raccoglie, e con ragione, il Donati essere stata quella Curia sul più alto luogo

del Campidoglio, e sul più commodo ad osservarla; ed io vi aggiungerei, sul più commodo per publicarla al popolo convocato colassu, se, come pare, che accennino le parole di Macrobio juxta Curiam Calabram, e come sembra verisimile, il popolo fuor della Curia si convocava; ma altre parole del medesimo Macrobio nel luogo citato mostrano, che nella Curia il popolo si raccogliesse: Hinc, et ipsi Curiæ, ad quam vocabantur, Calabræ nomen datum est, et classi, quod omnis in eam populus vocaretur. È creduta da molti l'antica fabbrica, in cui si dispensa il sale sotto le stanze del Senatore; ma quella essere stata il Tabulario già si è visto; nè quel sito ha eminenza tale, che per osservar la nuova Luna non fosse sul Campidoglio luogo più alto, e per pubblicarla al popolo, che nell'intermonzio convocar si doveva, più commodo. Nella Rocca si accenna da Virgilio; e nell'estremo del Clivo Capitolino par si dica da Livio nel primo della quinta c. 26.: Censores., et Clivum Capitolinum silice sternendym curaverunt; et porticum ab æde Saturni in Capitolium ad Senatulum, ac super id Curiam . . . . straverunt; non sapendosi, che altra Curia fosse mai sul Campidoglio: e forse portico della Curia Calabra fu quello, di cui fa menzione Tacito nel terzo delle Istorie capo 71. Erant antiquitus porticus in latere Clivi dextræ subeuntibus, in quorum tectum egressi (gli assediati sulla Rocca) saxis tegulisque Vitellianos obruebant, onde la Curia Calabra facilmente fu sulla bocca del Clivo, e nell'orlo della sommità del monte dal Palazzo de' Conservatori non lungi, sicchè verso l'oriente, ed il mezzo giorno avesse spazio libero da riguardar la luna nuova.

La Casa, o Capanna di Romolo da Macrobio Capan nel recitato luogo le si dice appresso; di cui anche di Romo-Vitruvio nel primo del secondo: Item in Capitolio commonefacere potest, et significare mores vetustatis Romuli casa in Arce sacrorum stramentis tecta; e Seneca nella Consolazione ad Elvia c. q.: Næ tu pusilli animi es, et sordide se consolantis, si ideo id fortiter pateris, quia Romuli casam nosti. Dic illud potius: Istud humile tugurium nempe virtutes recipit; e Seneca Retore nella sesta controversia del primo libro: Inter hæc tam effusa mænia nihil est humili casa nobilius; e nella prima

del secondo: Colit etiamnum in Capitolio casam victor omnium gentium populus, cujus tantam felicitatem nemo miratur. Ma non leggendosi aver mai Romolo abitato il Campidoglio, nè prima di Tazio, quando Roma oltre la quadrata non si stendeva, nè con Tazio, quando per il testimonio di Plutarco abitava Romolo nel Palatino, nè dopo Tazio, quando a Roma cresciuta non meno di grandezza, che di potenza disdiceva troppo per Regia una capanna, non si può senza difficoltà restarne appagato; per ragionarne ancora d'ogni tempo, se Romolo abitò capanna fatta di paglia, abitarono forse gli altri meglio del Re? se non meglio, il fondar Città con tali edifizi fu impresa da ogni vil pastore, siccome l'incendiarla potè essere opra d'un solfanello. S'ella vi era dunque, fu facilmente piuttosto abitazione di altri, che del Re; e forse d'alcuno di quei primi, che ricoverati nell'Asilo, abitò poi sulla Rocca, la cui antichità fe' crederla, e chiamarla di Romolo, come oggi molte antichità si appellano falsamente, e come dell'asta rinverdita di Romolo pur si finse: o se fu di Romolo, gli servì solo di ricovero quando andava sul Campidoglio per alcun fine, o fu la medesima Curia Calabra, che coperta di stoppie, era forse detta Casa Romuli da più d'uno; giacchè con nome di Regia vien chiamata da Virgilio, e spiegata da Servio. Così ancor Ovidio canta nel terzo de' Fasti v. 183. e seg.

Quæ fuerit nostri, si quæris, Regia nati, Aspice de canna, straminibusque domum.

Il quale intendere di quella, ch'era sul Palatino, io non dubito; ma fosse, o non fosse veramente, basti a noi, che ne' tempi delle antichità Romane durava, e tale dicevasi. Solevano i Sacerdoti ristorarla con nuove stoppie, ed essersi abbrugiata nel tempo d'Augusto per un certo sagrificio, che da' Pontefici vi fu fatto, scrive nel 48. libro Dione.

nonis Monetæ.

Il Tempio di Giunone Moneta, nel cui sito fu prima la casa di Manlio, era sulla Rocca presso la Rupe Tarpeja, ove essere stata quella casa si è detto: Livio nel settimo c. 20.: Dictator (L. Furius) . . . inter ipsam dimicationem ædem Junoni Monetæ vovit, cujus damnatus voti..... dictatura se abdieavit. Senatus Duumviros ad eam

ædem pro amplitudine Populi Romani faciendam creari jussit. Locus in arce destinatus, quæ area ædium M. Manlii Capitolini fuerat. Ne diversamente Plutarco in Camillo, ed Ovidio nel sesto de'Fasti . Presso dunque a quella parte della Rupe Tarpeia, che alla porta Carmentale sovrastava, fu, dopo la casa di Manlio, il Tempio di Moneta, non su ManliiCal' Intermonzio, dove oggi è la residenza del Senato- pitolini. re, come al Marliano piace, nè più sotto, dov' era il portico delle sette colonne, come ad altri. I sublimi suoi gradi essere i medesimi, che i cento della Rupe Tarpeja già si è detto.

Nel medesimo luogo essere stata l'abitazione del Domus T. Re Tazio scrive nel secondo Solino, dicendo, ch'egli Tatii. abitò ubi fuit Templum Junonis Monetæ.

La casa di Teja Meretrice essere stata fra i boschi del Tarpejo insegna Properzio nell' Elegia nona del quarto libro:

Demus

Altera Tarpejos est inter Teja lucos

Candida, sed potæ non satis unus erit. la quale non fra i boschi dell'Asilo direi essere stata, non leggendosi, che nell'Intermonzio, ed in specie nel preciso sito dell' Asilo, fosse abitazione d'alcun privato, ma piuttosto fra i due boschi, che secondo Cicerone vestivano il Tempio di Moneta.

na di Mo-

L'Officina della medesima Dea io non dubito neta. essere stata appresso, dicendolo apertamente Livio nel sesto c. 12.: Damnatum (dice di Manlio) Tribuni de Saxo Tarpejo dejecerunt, . . . . quod cum domus ejus fuisset ubi nunc ædes, atque officina Monetæ est; la quale non altro essere stata, che stanza, in cui si battevano le monete, congetturasi da molte monete antiche, nel più delle quali è improntata una Dea (Giunone forse) aggiuntavi l'Iscrizione MONETA, donde aver tratto il nome quegli oboli, o assi, o semissi di bronzo si scorge. L'Officina dal Marliano si giudica essere stata tralle Chiese di S. Adriano, e S. Lorenzo in Miranda, non con altro indizio, che di una gran copia di monete di ......... bronzo guaste dal fuoco ritrovate ivi a suo tempo; ma contro l'autorità di Livio debole è la conghiettura; nè il dir col Fauno essere stata l'Officina dalla Rocca trasportata in qualche tempo ivi nel Foro. senz'altro lume ha punto di sodezza. Le Monete, Tom.II.

che trovate dicono il Marliano, ed il Fauno, son segni delle Taberne argentarie, che per appunto ivi si è detto essere state.

ÆdesConcordize in Arce .

Il Tempio della Concordia votato da Lucio Manlio, e fabbricato da Marco, e Cajo Attili Duumviri sulla Rocca, secondo il testimonio di Livio nel secondo della terza da noi apportato sopra, in qual parte precisa fosse della Rocca non è chi l'accenni. Quello, che nel sesto della medesima si scrive da Livio al cap. 18,: In æde Concordiæ Victoria, quæ in culmine erat, fulmine icta, decussaque ad Victorias, quæ in Arce fixæ erant, hæsit (1), da indizio non lieve affatto, che poco lungi fosse dalle muraglie. Le Vittorie erano statue alate con trofei nelle mani; e dicendole Livio affisse nella Rocca, le vuol dire affisse forse sulle mura di essa; alle quali l'altra, ch'era nel frontispizio del Tempio della Concordia abbattuta dal fulmine, restò appiccata.

P'ittorie che cosa fossero .

Statuadi Giove su la Rocc a.

La statua di Giove fatta alzare, e voltare verso l'Oriente ed il Foro dagli Aruspici nel tempo di Cicerone, convien credere, ch' ella fosse sulla Rocca. perche dall'altra cima del Campidoglio non potè riguardar insieme l'Oriente, ed il Foro, e la Curia; onde non fu ella, come altri crede, nel Tempio, ne avanti al Tempio di Giove Capitolino, ancorchè in Capitolio dicasi da Cicerone contro Catilina nell' Orazione terza c. 8.: Iidemque jusserant simulacrum Jovis, facere majus, et in excelso collocare, et contra, atque ante fuerat, ad Orientem convertere. ac se sperare dixerunt si illud signum, quod videtis, Solis ortum, et Forum, Cyriamque conspiceret, fore ut ea consilia, quæ clam essent inita contra salutem Urbis, atque Imperii, illustrarentur, ut a S. P. Q. R. perspici possent. Della quale statua posta in alto, e verso l'Oriente, acciò vedesse il Foro, e la Curia, e dopo scoperta la con-SignamJo giura riposta al primiero luogo vedevasi nel 37. di Dione . D'una statua di Giove Imperadore portata da advectum Preneste fa menzione Vittore in questa Regione, la quale se fosse la medesima, che questo Giove, an-

vislmper. Præneste

<sup>(1)</sup> I testi più corretti leggono invece di qua in arce etc, quæ jam ante fixæ erant etc.

zi e se fosse sulla Rocca, o altrove nella Regione ottava; è incerto.

Fu nella Rocca un' Oca d'argento fabbricata in memoria de medesimi animali, che collo strepito de genteum. stando le guardie sopite, furono cagione, che la Rocca non si prendesse. Servio nell'ottavo dell'Eneide v. 655: Nam in Capitolio in honorem illius anser ris, qui Gallorum nunciaverat adventum, positus fuerat anser argenteus. Dell' Altan di Giove Pistore Ara Jovis canta Ovidio nel sesto de' Fasti v. 349. e seg.

Nomine quam pretio celebratior arce Tonantis Discant Pistoris quid velit ara Jovis (1). La cagione, per cui vi si eresse, fu l'astuzia, colla quale li Romani assediați, e rimproverati da' Galli di fame, col gittare del pane di là negli alloggiamenti inimici, fecero credere abbondanza, per la quale i Galli s'indussero all'accordo, Vedasi Ovidio nel luogo citato, e Livio nel quinto, Ben'è vero, che Dio sa se veramente sulla Rocca, o in altra parte del Campidoglio quell' Altare fosse; potendosi il nome di Rocca usato da Ovidio prendere nel significato meno stretto,

Altri Tempi essere stati sul Campidoglio si leggono, de quali è affatto incerto il sito. Quel, che a Giove Custode fabbricà Domiziano, molti dicono es- Rdes Josere stato presso quel di Giove Capitolino, deve ave- dis D. D. va prima nella stanza dell' Edituo fatto il Sacello a aDomitia-Giove Conservatore; ma ciù nè dalle parole di Ta-no. cito nel terzo delle Istorie c. 74: Mox Imperium adeptus Jovi Custodi Templum ingens, seque in sinu Dei sacravit; ne da quelle di Svetonio nel quinto di quell' Imperadore : Novam autem excitavit ædem in Capitolio Custodi Jovi, si può raccorre; le quali suonano fabbrica nuova, e diversa. Da Tacito ci si rappresenta fabbrica sontuosa, e grande, avverando ciò, che il Donati dice: A Domitiana

<sup>(1)</sup> Anche Lattanzio nel 1. delle Istituz, c. 20. dice : Eodem tempore Jovi quoque Pistori ara apposita est, quod eos in quiete monuisset, ut ex omni frumento quod haberent panem facerent, et in hostium castra jactarunt: eoque facto soluta est obsidio desperantibus Gallis inopia subigi posse Romanos.

nil nisi magnificum, ac splendidum parari potuit. Sacellodi Del Sacello da lui fatto a Giove Conservatore è ri-Conserva tratto forse quello, che nel rovescio di una medaglia di Domiziano mostra l'Erizzo (1).

Ædrs Jovis Feretrij .

Il Tempio di Giove Feretrio fabbricato da Romolo dopo che ucciso Acrone Re de' Ceninesi sospese ivi ad un tronco di quercia l'armi del nemico in trofeo, è universale opinione fosse dove è oggi la Chiesa dell' Araceli; ma però non se ne apporta nè prova, nè indizio, nè scintilla di lume. Dionigi lo dice sulla sommità del Campidoglio; ma in quale delle due sommità è incognito. Piacerà forse ad alcuni di credere, che sulla sommità più forte, e scoscesa, cioè a dire sulla Rocca portasse il suo trofeo Romolo, e fabbricasse il Tempio; ad altri, che la sommità più forte lasciata ad uso di Rocca, nell'altra consagrasse il Tempio a Giove Feretrio; a cui i suoi successori salissero trionfanti, e dedicassero le spoglie opime, donde è avvenuto forse, che nella stessa sommità fabbricato il Tempio di Giove Ottimo Massimo, a quello i Trionfanti tutti salissero; da' quali argomenti può ciascheduno scegliere qual più gli aggrada. Io ho giudicato di dover porre questo Tempio fra gli altri di sito incerto. Fu molto picciolo, dicendo Dionigi nel secondo, avere avuti i minori lati di cinque piedi, i maggiori di dieci. Livio nel primo lo dice ampliato da Anco Marzio: quanto minore dunque il fatto da Romolo potè essere? Averlo finalmente risarcito Augusto, scrive Livio nel quarto, e Cornelio Nepote nella vita d'Attico persuasore di cotal opra. Il nome di Feretrio dicono altri derivato a feriendo, ut hostem feriret: altri, e più prohabilmente, a ferendo, dalle spoglie opime, che ivi furono portate in trofeo (2).

(1) Si veda il num. 41.

<sup>(2)</sup> La forma di questo Tempio può trarsi dalla medaglia della famiglia Claudia riportata al num. 42. Il Venuti p. 1. c. 3. p. 89. congetturò, che questo Tempio stesse dalla parte della Rocca, che riguarda la piazza Montanara e S. Niccolò in Carcere. Egli lo argui dalla memoria lasciataci dal Vacca, (num. 64.) il quale dice, che sopra il monte Turpejo dietro il palazzo de' Conservatori verso il Carcere Tulliano si cavarono molti pilastri di marmo sta-

De' Tempi della Fortuna Primigenia, dell'Osse- Rdes Fortquente, della Privata, della Viscosa fa menzione tanz Pri-Plutarco nel libro della Fortuna de'Romani: altri migeniz. della Mente, e di Venere Ericina, votati, e dedica- Obsequenti quello da Otacilio, questo da Fabio Massimo si privata. leggono prima nel secondo, e poi nel terzo della ter- Viscosm. za di Livio c. 22. Interea Duumviri creati sunt Q. Mentis ... Veneris . Fabius Maximus, et T. Otacilius Crassus adibus Bricines. dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Ericinæ. Utraque in Capitolio est canali uno discretæ. Esser poi stato quello della Mente consagrato da Emilio Scauro. Cicerone scrive nel secondo De natura Deor. c. 23. . . . . ut Fides; ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Æmilio Scauro, ante autem ab Attilio Calatino erat Fides consecrata; dove il Vives crede superflua la parola Fides, e da Cicerone dirsi consegrata la Mente prima da Attilio, e di poi da Scauro, e perciò anche le parole quas dedicatas, quam dedicatam doversi leggere. Così correrebbe il testo assai meglio; ma pure vi rimarrebbero scorrette le parole Attilio Calatino; perchè Otacilio Crasso, non Calatino voto, e consagrò il Tempio alla Mente. Di Giove due altri ve ne furono, de' quali il medesimo Livio nel quinto della quarta c. 22.: Ædes duæ Jovi eo anno in Capito- Rdes duæ lio dedicatæ sunt . Voverat L. Furius Purpureo Jovis in Prætor Gallico bello unam, alteram Consul. De- Capitolio. dicavit Q. Martius Ralla Duumvir. Di Giove Spon- vis Sponsore scrivono il Marliano, ed il Riquio; ma fu fa- soris. cilmente quello del Dio Fidio Sponsore, di cui ra- Ades Ve gionai. Di Venere Calva è testimonio Lattanzio nel vas. primo delle Istituzioni c. 20.: Urbe a Gallis occupata obsessi in Capitolio Romani, quum ex mulierum capillis tormenta fecissent, ædem Veneri Calvæ consecrarunt: ma che sul Campidoglio consagrato fos-

tuale, ed alcuni capitelli tanto grandi, che di uno ne fu fatto da lui stesso il Leone di Villa Medici; e dei pilastri se ne fecero le Statue ed i Profeti, che sono alla Cappella Cesi alla Pace. Ma questa stessa grandiosità esclude, che potessero essere avanzi del Tempio di Giove Feretrio, il quale si sa quanto era piccolo dai passi degli Scrittori riferiti dal postro Autore.

se non l'esplica; e benchè non sia inverisimile, non

Ædes VenerisCapitolinas . Monilededicatole da Galba.

ÆdesOpis

diset Serapidis.

Capitoli-

però si vede urgenza di crederlo ivi. Del Tempio di Venere Capitolina fa menzione Svetonio nel c. settimò di Galigola: ... . unus jam puerascens insigni festivitate, cujus effigiem habitu Cupidinis in æde Capitolinæ Veneris Livia dedicavit; alla quale dedicò Galba un monile preziosissimo. Il medesimo Svetonio nel decimottavo di quell' Imperadore: Monile margaritis, gemmisque consertum, ad ornandam Fortunam suam Tusculanam ex omni gaza secreverat. Id repente quasi augustiore dignius loco Capitolinæ Veneri dedicavit ec., il quale se lo stesso fosse, che quel di Venere Ericina, o l'altro della Calva, oppure diverso da tutti, non è facile decidere. D'Opi si accenna da Livio nel nono della quarta: Ædes Opis in Capitolio de Cælo tacta erat; ove se il denaro di Cesare dissipato poi da Antonio, come Cicerone dice nella seconda Filippica, fosse in serbo, oppure in quello del Vico Giugario, lascio d'indovinarlo. D'Iside, e di Serapide Tertulliano è testimonio nell'Apologetico, dicendone: Capitolio prohibitos, idest Curia Deorum pulsos, Piso, et Gabinius Coss. eversis etiam eorum aris, abdicaverunt. His vos restitutis summam majestatem contulistis; e Svetonio in Domiziano c. 7. raccontando, che quel Cesare sul Campidoglio si salvò la notte da' Vitelliani nella casa dell' Edituo di Giove Capitolino, ac mane Isiaci celatus habitu, interque Sacrificulos vanæ superstitionis, quum se trans Tiberim . . . . contulisset etc., dimostra quel Tempio EdesMar esservi stato anche allora . Di Marte Ultore, o Bisul-

ris .

nel quinto de' Fasti v. 577. e seg.: Templa feres, et me victore vocaberis Ultor, Voverat, et fuso lætus ab hoste redit.

tore, che Augusto vi fabbricò per le insegne di Cras-

so ricuperate da' Parti, oltre l'altro fatto d'ugual nome nel Foro suo, si prova dal Riquio con Ovidio

Nec satis est meruisse semel cognomina Martis, Persequitur Parthi signa retenta manu.

e più sotto v. 505. e seg.

Rite Deo templumque datum, nomenque Bisultor, Emeritus voti debita solvit honor.

Che poi fosse sul Campidoglio, da Dione si dice apertamente nel 50. Itaque et sacrificia ejus rei cau-

sa, et Templum Martis Ultoris in Capitolio ad imitationem Jovis Feretrii, quo signa ea militaria suspenderentur, decerni jussit ac deinde perfecit. Da Levino Torrenzio si osserva lo stesso in Svetonio nel c. 20. d'Augusto; ma le parole di Svetonio ben pesate altro Tempio di Marte non spiegano, che il fabbricato nel suo Foro. Uno di Giove, e d' Erco- Rides Jole sul Campidoglio si legge negli Atti di S. Restitu- culis : to, se però non fu uno de' già raccontati di Giove detto in quegli Atti anche d'Ercole per alcuna statua di Ercole, che vi si adorava. Un altro della Fortuna, e d' Ercole nel Campidoglio si addita dall' Interprete di Giovenale nella Satira 14. a somiglianza dell'altro, ch' era in Preneste: Aut certe quod in Capitolio post ædem Diante, et Jovis secundam de miraculo operis habent gloriam Fortunæ, atque EdesFortunæ, et Herculis tædes: il qual Tempio, se lo stesso con Herculis. quello, che di Giove, è d'Ercole si dice ne' citati Ades Dia-Atti, o diverso, lascialo allo squittinio del giudizio nia, et lodi ciascheduno: i quali Tempj se tutti fossero sul chiuso del Campidoglio, o parte di essi nella inferior parte sotto le sostruzioni, come più è credibile, non può affermarsi: ben si scorge dal loro gran numero. che a poco a poco gittate a terra nel Campidoglio le case private, fu quasi tutto fatto sede di Dei: onde non malamente omnium Deorum Domicilium fu homato, nè invano Aurea Capitolia si diceva, per gli ornamenti, che i Tempi tutti dovevano avere , nè con intera iperbole Cassiodoro dice: Capitolia celsa tonscendere hoc est humana ingenia superata videre :

Quattro colonne di bronzo, che Augusto fè de' rostri delle navi Egizie dopo la vittoria Aziaca, fu- Colonne rono da Domiziano poste in Campidoglio. Così dice fatte de Servio nel terzo della Georgica v. 29.: Augustus vi-le Navi ctor totius Ægypti, quam Cæsar pro parte supera- Egizie. verat, multa de navali certamine sustulit rostra, Che oggi verat; muita de navait cercumino suscessi rostru, sono ins. quibus conflatis quatuor effecit columnas, quæ po- Gio. Lastea a Domitiano in Capitolio sunt locatæ, quas terano. hodieque conspicimus. Queste essere le medesime, che oggi in S. Giovanni Laterano si veggono, si dice dal Marliano, e da altri, ed ancorché prova alcuna non se ne adduca, nulladimeno l'essere quelle colonne antiche lo rende probabile, essendo cosa facile,

che gli Antiquari sapessero esservi state trasportate dal Campidoglio. Il Donati all'incontro dice quelle d'Augusto essere state rostrate; ma però da Servio si cava espressamente l'opposto, soggiungendo egli alle parole portate: Nam rostratas Julius Cæsar posuit victis Pœnis navali certamine, e quibus unam in Rostris, alteram ante Circum videmus a parte januarum. Sicchè due sole furono le rostrate di Cesasare poste altrove. Un' altra rostrata' in Campidoglio si rammenta da Livio nel secondo della quinta: Nocturna tempestate columna rostrata in Capitolio belsul Campi lo punico priore posita a M. Æmilio Cos. cui Collega Sex. Fulvius fuit tota ad imum fulmine discus.

Colonna rostrata doglio.

Colonne

di Giutio

Cesare .

Trophæa Marii aupitolio .

Le Trionfali statue poste da Bocco Re di Numi-Piarii au dia nel Campidoglio si scrivono da Plutarco in Silla: Is ut Populum Romanum delinimentis coleret, simul et Syllæ gratiam aucupatus, Triumphales in Capitolio posuit imagines, aureusque inerat Jugurtha ab eo Syllæ traditus; le quali dal medesimo Plutarco in Mario son dette Vittorie: Nam postquam Bocchus Numida in societatem Romanorum ascriptus Victorias Triumphales in Capitolio erexit, et apud has aureum Jugurtham Syllæ manibus ab se traditum constituit, ea res Marium in iram, atque contentionem commovit, quod Sylla eam sibi gloriam arrogaret. Itaque statuas dejicere parabat; Sylla contra. Queste forse furono erette nel Tempio di Giove, e perciò Vittore in vece di statua, anderebbe letto statuæ in plurale, Victoriæ aureæ statuæ in Templo Jovis Opt. Max. ma per non correggere così facilmente i testi degli antichi Scrittori. si lascino pure l'erette da Bocco incerte colassù di sito più preciso: giacchè l'Aurea Vittoria del Tempio dicemmo essere la mandatavi dal Re Gerone.

aige:

Restano ormai alcune altre cose, il cui luogo Ovienina nella Regione affatto è incognito: fra le quali fu primieramente la casa d'Ovidio. Dicesi, ch' ella fosse nel Campidoglio per quello, che il medesimo Ovidio scrive pell' Elegia terza del primo Tristium:

.... et adhuc Capitolia cernens, Quæ nostro frustra juncta fuere lari. Ma l'aver veduto Ovidio dalla sua casa il Campidoglio, la dichiara vicina sì, non sul monte; e la parola Juncta suole usarsi per lo più dal medesimo con significato di vicinanza, onde può argomentarsi essere stata o nel Vico Giugario, o nel Mamertino, o in al-

tro di quel contorno, e perciò non certo.

Nel bel principio dell'ottava Regione di Rufo si Fides Canlegge Fides Candida: per la quale se s'intenda il dida. Tempio Capitolino della Fede, o piuttosto, giacchè è registrata prima di ogni altra cosa, di altro Tempio, o statua posta nel Foro stesso, la quale Fides Candida fosse comunemente detta, oppure sia aggiunta delle solite apocrife, indovinata dal mal'inteso verso 296. di Virgilio nel primo dell' Eneide,

Cana Fides, et Vesta, Remo cum fratre Quirinus

Jura dabunt.

lascisi nella sua oscurità. Nel nuovo Vittore colla scimieria si legge il medesimo, di cui non dirò altro.

Il Tempio di Augusto, che parimente in Rufo Templum si vede registrato quivi, un altro simile indovinamen- Augusti. to a me sembra. Lo scrivere Svetonio, che Caligola fè un ponte dal Palazzo al Campidoglio sopra il Tempio di Augusto, ha fatto indovinare ad altri, che fosse nel Foro. Un sol Tempio si legge eretto ad Augusto da Tiberio, e da Livia; il quale essere stato sul Palazzo, e perciò nella Regione decima, vedremo altrove, ancorchè, oltre l'aumentatore di Rufo, dal Marliano, e da altri Antiquarj nel Foro sia posto.

Delle Scale Annularie si ha menzione in Sveto- Scale Anio nel 72. di Augusto: Habitavit primo juxta Ro- nularize manum Forum supra scalas anularias in domo, CalviOraquæ Calvi Oratoris fuerat; le quali di qual'edifizio toris. fossero, ed a che precisamente servissero, e donde traessero il nome, non si sa.

Mario avere avuto presso al Foro la casa scrive Plutarco nella vita del medesimo: Reversus Romam Domus Marius prope Forum ædes ædificavit, sive, ut ipse Marii. ferebat, quod sui studiosos, atque cultores longius se comitari, ac molestia affici nollet, sive quod putaret hanc occasionem sibi dari, ut a pluribus etiam aliis ejus limina frequentarentur.

Del Ludo Emilio, oltre essere posto qui da Vittore, si trova fatta menzione da Orazio nell'Arte Poe- Emilius tica v. 32. e seg.

Emilium circa ludum faber imus, et ungues Exprimet, et molles imitabitur ære capillos: Infelix operis summa, quia ponere totum Nesciet etc.

Ciocchè fosse spiega ivi Acrone, e meglio Porfirio: Æmilii Lepidi ludus gladiatorius fuit, quod nunc Policleti balneum est: Illic demonstrat ærarium fuisse fabrum imum, hoc est in angulo ludi Tabernam habentem etc. Da Orazio raccolgasi, che il Ludo Emilio dava il nome a tutta la Contrada, non altrimente, che io già dissi di molte altre cose, che in Rufo, ed in Vittore si leggono. Anzi dicendo Porfirio esservi stato dopo in bagno, e con tutto ciò ponendosi da Vittore Ludus Æmilius, segue, che ancor cessato quel ludo se ne ritenne il nome dalla Contrada, se però Vittore non fu prima di Porfirio. Dove il Ludo Emilio fosse nè da Orazio si spiega, nè 
da' suoi Interpreti. Da Vittore è posto in questa Regione; che è quanto io ne ho finora di lume.

Elephans Herbarins

L'Elefante Erbario, che pur si legge in Vittore, io non dubiterei di giudicarlo una statua d'Elefante da Augusto fatta colla maucia raccolta dagli Erbaroli, come d'altre statue ho detto altrove; o almeno fu statua, che sopra qualche pilastro serviva d'insegna, come di altre tali pur so aver detto. Ma o l'una, o l'altra, che fosse, non altrove potè stare, che dove si vendevano le erbe; le quali facilmente si vendettero nel Foro Piscario, secondo che Varrone scrive nel quarto: Ideo ait Plautus: Apud Piscarium, ubi variæ res; o seppure anche altrove nell'ottava Regione, l'additarne ora il dove non è possibile (1).

<sup>(1)</sup> Nella bolla tante volte citata di Anacleto II. parlandosi de' confini del Campidoglio, dopo aver descritto il lato sopra la salita di Marforio, prosiegue così: ab alio latere via publica, quæ ducit sub Capitolium (cioè quelle della Pedacchia, e di Tor de' Specchj).... usque in Templum majus, quod respicit super Alafantum. A tertio latere etc. Dal qual passo rilevasi, che l'Elefante Erbario era nel basso verso la odierna piazza Montanara, e che nell'alto della Rocca da quello stesso lato esisteva ancora un gran Tempio, intiero, o mezzo rovinato, al quale davasi per eccellenza il titolo di Templum majus, e che non sarei lontano dal credere quello di Giunone Moneta.

LIBRO V. CAPO XVI. REG. VIII.

Nella notizia si legge in principio di questa Regione Genium Populi Romani aureum. Io non du- Genium P. bito di dirlo col Panzirolo una statua di un Genio R. aurenm tutelare somigliante ad un di quelli, che ne'rovesci delle medaglie di Trajano, e d'Adriano si veggono coll' Iscrizione GEN. P. R. e forse perciò Trajano, o

Adriano fu, che l'eresse (1). Vi si legge ancora l'Atrio di Caco, o come il AtriumCa Panzirolo emenda, Antrum Caci; il quale essere sta-

to nella Regione decimaterza pur troppo è noto. Il Vico Bubulario nuovo si legge in una Iscrizio- Vicus Bune presso il Grutero al f. 261. n. 4.

novus.

## MAG. VICI . BVBVLARI NOVI . REGIONIS . VIII.

e credibilmente fu presso al Palatino, in cui fu la contrada detta Capita Bubula.

GENIO . EXERCITVS OVI . EXTINGVENDIS . SAEVISSIMIS . LATRONIB FIDE . RT . DEVOTIONE . ROM. EXSPECTAT VOTIS . OMNIVM . SATISFECIT

( Grut. p. CIX. num. 3. ).

<sup>(1)</sup> Presso l'Arco di Settimio fu trovato il marmo seguente, nel quale si fa menzione del Genio dell' Esercito, è che forse servi di base a quello, che i Regionari dicono Genio del Popolo Romano:

## APPENDICE

## ALLA VIII. REGIONE.

Del Foro Trajano.

Lo splendore di questo Foro, e la sua magnificenza ci erano noti soltanto per ciò che gli antichi Scrittori ne aveano detto; ma di fatto, oltre l'ammirabile colonna coclide null'altro restavaci, che qualche minuto frammento, come quello, che nella Villa Albani ancora conservasi, del quale più sotto sarà fatta menzione.

La munificenza però di quel grande Augusto, che lo fece edificare, l'essere stata questa fabbrica assai di buon ora atterrata, giacchè non se ne trova menzione più oltre il settimo secolo, e lo stato felice in cui trovavansi le arti sotto Trajano furono altrettanti motivi pel governo onde incominciare uno scavo nel 1812., nella parte meridionale del Foro abbattendo due chiese, e varie case che vi erano state erette ne' secoli barbari. Questo scavo si vede oggi in tùtta la sua estensione portato alla lunghezza di circa trecento trenta piedi, e alla larghezza di cento quarantatre, e circondato dal Pontefice Regnante con un recinto di muro di una forma assai di buon gusto. Quantunque però questa operazione ci abbia mostrato il Foro presso che totalmente distrutto, almeno in questo spazio, pure è stato di sommo vantaggio per le antichità, e per le arti il potere così riconoscere l'andamento di alcuni edifizi, che formavano la principale decorazione sua, quali sono la celebre Basilica Ulpia, la Biblioteca, ed il Tempio dedicato a Trajano. Queste scoperte, oltre quella di una gran quantità di frammenti di colonne, di statue, di membri di architettura, e d'inscrizioni, possono farci formare una idea del Foro stesso, e della disposizione delle fabbriche fra loro, come può rilevarsi dalla pianta quì annessa. Il Signor Antonio De Romanis Architetto di molto merito, ha per il primo raccolto tutto ciò che poteva interessare per avere una idea perfetta di questo edificio: è alla sua gentilezza, che debbo le notizie artistiche sopra questo stesso monumento.



. Tav: aggiun:

Ant? De Romanis

E. Acquaroni inc.

• į . • . 1 • • right in Calumania . • •

In primo luogo si deve osservare che la colonna coclide era posta in una area, o cavedio quadrilatero, intorno al quale da tre lati ricorreva in origine un piccolo portico, di cui si vedono le vestigia; e dal quarto lato, ossia dal meridionale, veniva chiuso da una parete continuata, appartenente siccome vedremo alla Basilica Ulpia. La lunghezza di questa area è di circa piedi settantasei, e comprende sette intercolunnj diastili; la larghezza poi ha una estensione di circa piedi cinquantasei, e comprende cinque intercolunnj. Il piano di questo portico ha sedici piedi di larghezza, e s' innalza sopra un gradino, avanti al quale ricorre intorno una chiavica, che portava l'acqua in un'altra maggiore. Nel lato verso il Quirinale esistono ancora al luogo loro due basi di marmo della seconda linea di colonne componenti l'intercolunnio di mezzo, che era più spazioso degli altri onde si potesse entrare più commodamente nella sala ivi dappresso, cioè nella Biblioteca.

Di questa sala esiste ancora un avanzo sotto la scala moderna per cui da quel lato si scende al piano del Foro. Consiste questo in un pezzo di cortina di bella costruzione, che faceva parte della parete laterale, con una nicchia rettangolare assai grande in forma di armadio, alla quale si ascendeva per tre gradini con ripiano, che ancora si veggono. Intorno alla nicchia esistono ancora le traccie de' perni, che sostenevano il telaio, e gli sportelli, facilmente di bronzo.

Questo metodo si vede uniformemente osservato in alcune sale della Villa Adriana, e nella essedra del così detto Tempio della Pace, o piuttosto Basilica di Costantino. Alle basi di sopra accennate si sono trovati corrispondenti parecchi pezzi di colonne, alcune semplici di marmo caristio, altre scanalate di marmo frigio, del diametro di circa due piedi, e dieci pollici; ed alcuni massi dell'intavolamento, i quali con la più precisa esecuzione mostrano il gusto finissime dell'Architetto Apollodoro di Damasco. La cornice è senza modiglioni con ornato di ovoli, dentelli, e foglie, nel fregio vedevansi scolpiti de'grifi assisi fra candelabri; e da alcuni frammenti, che si sono scoperti sul luogo si riconosce chiaramente, che que

bassorilievi già esistenti nel cortile del palazzo Valle

facevano parte dello stesso fregio.

Il lato settentrionale di questo portico, si riconosce distrutto ad arte. Imperocchè si veggono chiaramente i massi di travertino, che erano sottoposti alle basi delle colonne, scarpellati, ed uniformemente ridotti al piano del cavedio, che fu protratto da quel lato per una estensione indeterminata. Quando ciò si facesse è incerto; è però molto probabile, che avvenisse allorquando il Senato e Popolo Romano stabilì d'erigere la gran colonna coclide ad onore di Trajano. Fu allora, che per procurare a questo monumento insigne uno spazio, ed una visuale conveniente fu appianata la lingua del Quirinale, che gli sovrastava, e che precedentemente avea formato i limiti della fabbrica. Allora la Biblioteca restò separata in due bracci onde si poterono dire con più ragione due biblioteche, e si aprì nel lato indicato uno spazio da potervi fabbricare un altro edificio magnifico, del quale si riconoscono le vestigia sotto il moderno palazzo Imperiali . A questa impresa allude l'iscrizione che si legge sul gran piedestallo della colonna:

## AD. DECLARANDVM. QVANTAE. ALTITVDINIS MONS.ET.LOCVS.TANTis.opeRIBVS.SIT. EGESTVS

e quello, che dice Dione (in Trajano): zarienevace de nas biblios amobras, nas estroso es tr αγορά και κιονα μεγιστον α μα μεν ες ταφην ε αυτα, α μα θε εις επιθειξιν του κατά την αγοράν εργου: παντος γαρ του χωριου εκεινου ορεινού οντος κατεσκαψε τοσουτον, όσον ο΄ κιων ανισχει, και την αγοραν en toursu mediunu nategneuage. Gioè: e fabbricò sale per libri, ed innalzò ancora nel Foro una altissima colonna sì perchè gli servisse di sepolcro, come anche per mostrare il lavoro del Foro: impercioschè essendo tutto quel luogo montuoso lo scavò tanto, quanto la colonna s' innalza, e co-sì rese piano il Foro. Infatti non si comprende altrimenti qual sommità del colle fosse appianata, da essere eguagliata in altezza alla colonna. La sostruzione semicircolare, ehe si osserva nel giardino delle Vedoye, quantunque per lo stile e per la povertà de' materiali sembri non corrispondere alla severità e magnificenza del Foro, pure può credersi fatta per esso, essendo simmetrica alle sue linee, ed essendo basata sopra un fondamento dello stesso livello e di una eguale costruzione. Questa però non servi se non a sostenere le radici del monte, ed a coprire le fabbriche o sostruzioni anteriori, le quali rimasero tagliate irregolarmente per dare una forma regolare al Foro. Queste fabbriche esistono in gran parte sotto il palazzo Ceva, e nel monastero di S. Caterina di Siena, e si veggono fondate tutte sul pendio del monte, ed alcune anche ad un livello più elevato di quello del Foro. Così altri muri di fabbriche anteriori tagliati, furono trovati nel farsi la chiavica per dar scolo alle acque, e questi precisamente sotto il piano de' portici sovraindicati, presso la colonna. Tutto ciò prova, che la parte del Quirinale appianata non fu dove venne dopo innalzata la gran colonna, poichè il monte non giunse mai fin là, e se vi giunse era stato in tempo anteriore a Trajano appianato: egli piuttosto abbattè il monte verso il palazzo Imperiali, cioè nella parte settentrionale del Foro.

Ma ritornando all'edificio, di cui si tratta nel lato settentrionale, questo per la sua nobile posizione, e per la grandiosità delle rovine fu certamente un Tempio, e per conseguenza quello di Trajano consagrato da Adriano, del quale parla il Nardini alla pag. 246. E qui debbo far riflettere, che il Tempio di cui si parla non potè essere che di Trajano, malgrado i dubbi che va seminando il nostro autore. Primieramente perchè non si fa menzione di altro tempio in questo Foro, onde supporne un altro è superfluità, e non si può appoggiare con alcuno antico scrittore; ed in secondo luogo, lo scoprimento della Biblioteca ci porta necessariamente a credere questo il Tempio di Trajano. Si è veduto di sopra che la Biblioteca rimase appunto tagliata in due bracci separati per erigere nel lato settentrionale un altro edificio; ora questo edificio di necessità si trovò aderente alla Biblioteca dai due lati; e siccome la Biblioteca si disse la Biblioteca del Tempio di Trajano, come l'appella Aulo Gellio nel capo 17. dell'undecimo libro; quindi la fabbrica in questione non potè essere che il Tempio di Trajano. Se poi questo Tempio fosse sotto Trajano edificato, come pare

indicarsi dalla medaglia riportata al num. 33., con intenzione di dedicarlo ad altro Nume; oppure fosse costrutto di pianta da Adriano come pare chiaro dal passo di Sparziano addotto dal Nardini al luogo citato, è incerto. Ci basti però di osservare, che il frammento della gran colonna di granito bigio, che è maggiore di quante se ne sono trovate nello scavo, e che si vede coricata per terra presso la colonna coclide, è un avanzo del portico di questo gran Tempio. Queste colonne aveano circa cinque piedi, e due terzi di diametro, ed a' tempi di Winckelmann se ne trovarono molti altri pezzi sotto il palazzo Imperiali con una parte della cornice corrispondente, che si conserva nella Villa Albani (Winckelm. Mem. num. 7.). Forse al Tempio appartenne l'iscrizione magnifica con lettere commesse di bronzo, della quale si trovò il seguente frammento sotto la citata colonna di granito bigio:

Dopo di avere osservato i lati settentrionale, orientale, ed occidentale presso la colonna, è tempo ormai che si passi al lato meridionale, cioè a quello che è rivolto al Foro di Nerva. Si disse in principio che l'area, nella quale si trova la colonna coclide era da questo lato chiusa da un muro. Di questo muro si vedono ancora i fondamenti costrutti di massi di travertino, i quali attraversano senza conoscersene i limiti, tutta la larghezza dello scavo. Parallelamente a questa parete si veggono a poca distanza due linee di colonne di granito bigio di Egitto, e quindi una grande aula, dopo la quale sono due altre linee di colonne corrispondenti alle prime, ed in fine l'indizio di un altra parete simile a quella presso la gran colonna. Da questa descrizione si comprende facilmente essere stata questa una parte della Basilica Ulpia così celebre presso gli antichi Scrittori, e tanto encomiata da Pausania, e da Ammiano. Il pavimento che è tutto ad un esatto livello è rivestito di lastre di marmi preziosi, affricano, numidico, e frigio diviso in compartimenti alternativamente rotondi, e quadrati. Ciò mostra, che l'edificio del quale si tratta era coperto. Che sia poi la Basilica Ulpia ce lo dimostra la sua disposizione analoga agl' insegnamenti di Vitruvio; e la corrispondenza, che vi si trova colframmento della icnografia di Roma, e col prospetto della fabbrica stessa conservatoci dalle medaglie di Trajano, quali sono quelle, che si riportano sotto fi numero 35. a e 35. b

Circa l'ingresso è cosa assai singolare, che si sia pratticato nella lunghezza piuttosto che nella larghezza contro l'uso ordinario in siffatti edifizi. Forse l'architetto vi fu portato dalle circostanze del luogo, che a noi sono ignote. La larghezza totale dell'interno da una parete all'altra è di circa piedi cento settanta; l'aula di miezzo è larga circa settantasette piedi; e ciascuno de' peristili dieciotto. La lunghezza e la disposizione della fabbrica in quel lato restano indeterminati. Non sì creda però che all'epoca dello scavo fossero trovate le colonne della Basilica nello stato in cui oggi si osservano. Queste sono state disposte posteriormente in quella guisa, secondo le traccie antiche.

Nello scavo si sono scoperte parecchie basi al luogo loro, e molti pezzi di colonne qua e la disperse. Altre di queste erano di granito bigio, e sono quelle che si sono rialzate; altre poi scanalate di marmo frigio e numidico; e tutte maggiori di tre piedi, e cinque pollici di diametro. Quantunque oggi non vi si vedano erette che le colonne di granito. è da credersi però, che queste non formavano, se non la linea delle colonne più vicina alla parete, è che le linee componenti propriamente l'aula fossero formate da quelle più preziose di marmi numidico e frigio, come appunto di marmo frigio erano quelle, che formavano l'interno della basilica Emilia. Le due pareti, che chiudevano la Basilica erano decorate di pilastri, de' quali si vedono ancora le traccie, e l'intercolunnio era maggiore di tre e tre quarti diametri. cioè areostilo.

I frammenti dell' intavolamento sono si per lo stile, che per la esecuzione di una bellezza eguale ai precedenti. La cornice è in questi accresciuta da modiglioni, e il fregio invece de' grifi e candelabri è or nato di putti, che dal mezzo in giù finiscono in fo gliami. Come nelle altre Basiliche così in questa, v dovè essere un secondo ordine per ottenere la luce all'altezza necessaria, e in un aspetto d'ordine e di leggerezza analogo al totale. Gli architravi e le cornici di questo secondo ordine erano forse di legno rivestite di bronzo, come fu il gran lacunare, e il tetto, siccome descrive Pausania finora male inteso. In due luoghi questo Scrittore parla del Foro Trajano; primieramente al capo XII. 5. 4. del libro V. dove così si esprime descrivendo le opere di quel grande Augusto nai n' Papaiav apopa nochou te si vena tou Acemou Seas afia, nat paktora es vov opopov zahnou πεποιημένον ; cioè : ed il Foro de' Romani degno di esser veduto pel rimanente, e specialmente pel tetto di bronzo. L'altro luogo di Pausania, che tratta del Foro Trajano è questo ( lib. X. c. v. §. 5.): P'appaiois de n' apopa peredous el vera nai natagneuns της αλλης θαυμά ουσά παρεχεται τον οροφον γαλκουν. E i Romani hanno un Foro, il quale sendo per la grandezza, e per il resto della fabbrica una meraviglia, porge un tetto di bronzo. Si Nardini ( pag. 244. ) che Winckelmann, al luogo citato hanno detto, che le volte erano di bronzo, allegando Pausania; ma questo Scrittore parla troppo chiaro: in tutti e due i luoghi riportati di sopra non fa menzione di volta; ma di tetto, tale essendo il proprio significato della voce opopos. Due altre cose sono da osservarsi ne' passi addotti di Pausania; che dicendo egli nel primo il Foro de' Romani altro non vuole intendere, secondo il suo costume, che un Fóro di Roma, onde non si supponga che egli coll'aggiunto de' Romani abbia voluto intendere ivi il Foro Romano : ciò più chiaramente si mostra dal secondo passo dove dice parlando di questo stesso Foro, e i Romani hanno un Foro ec.; in secondo luogo, che egli per Foro intende in ambo i passi propriamente il luogo de' giudizi, cioè la Basilica, siccome in altro caso ben discorre il Nardini. L'essere stato il Fore Trajano così ricco in bronzo lo rese più facile ad essere distrutto, per l'avidità de'barbari, e pel genio distruttore del medio evo.

Verso il Quirinale si è scoperto, che il piano

della Basilica era sostrutto da un masso solidissimo di costruzione regolare, che proseguiva senza limite fino alla profondità di otto piedi. Questo fu fatto per vincere le acque sorgenti del colle. Infatti l'altra metà del piano verso il Campidoglio, dove non esisteva questo motivo è costrutta secondo il metodo ordinario.

Ciascun avancorpo del prospetto pare, che fosse formato da un portico di quattro colonne di eguale dimensione, che le interne, e nella stessa linea. Qualche norma della disposizione generale può riconoscersi nelle medaglie citate num. 35. a. e 35. b. E qui è da notarsi, che malgrado i lunghi raziocinj del Nardini ( pag. 245. ), l'altra medaglia riportata sotto il numero 32. non ha nulla che fare colla Basilica rappresentando chiaramente uno degli ingressi del Foro; come al contrario alla Basilica appartiene quella riportata dal Donati, e che è la stessa che la nostra al numero 35. a. quantunque il cattivo stato di conservazione, nel quale ritrovasi la rende quasi inutile per conoscere l'edifizio con qualche determinazione. L'altra medaglia segnata col numero 35. b è in oro rarissima; questa è molto più conservata dell'altra, e perciò benchè abbia espresso lo stesso soggetto si riporta anche essa. Fu trovata all'antico Castro nuovo, e ne fu gentilmente communicata l'impronta dall' illustre archeologo Signor Filippo Aurelio Visconti .

Gli spazi rientranti del recinto erano forse decorati di pilastri; e sopra i gradini, che sono di una sontuosità senza esempio di marmo numidioo massiccio erano situati grandi piedestalli, che sostenevano trofei, o statue di decorazione. Di questi piedestalli quello che a destra si vede eretto esiste al suo posto, e si sono trovati i frammenti di altri tre, sopra i quali è ripetuta in belli caratteri la iscrizione: S P Q R
IMP. CAESARI DÍVÍ
MERVAE F. MERVAE
TRAIANO AVGVSTO
GERMANICO DACICO
PONTIF. MAX. TRIBVNICIA
POTEST.XVI.IMP.VI.COS.VI.P.P
OPTIME DE REFVELICA
MERITO DOMÍ FORISQVE

Queste iscrizioni come ognun vede furono erette poco prima della gran colonna coclide, portando egualmente la XVI. potestà, mentre la colonna porta la XVII., cioè nell'anno 112. dell'Era Volgate.

Nel piano della Basilica furono trovati parecchi frammenti di scultura di vario genere, i quali dimostrano la sua magnificenza. Questi si veggono con bell' ordine disposti intorno si recinto attuale. Alla sinistra presso il muro moderno, circa nel mezzo della grande aula si scoprirono due torsi di Daci prigionieri di marmo frigio, e poco distante, le teste corrispondenti di marmo bianco. Questi sono simili agli schiavi esistenti all'arco di Costantino, anche essi opera del tempo di Trajano; sebbene minori di qualche pollice, sono di uno stile egualmente largo, e di effetto, ed eseguiti forse con minore precisione. Sulla medesima linea si scoprirono alla destra i frammenti di altri due schiavi simili ai precedenti, onde si può credere, che servissero di una decorazione simmetrica in qualche parte della Ba-

Anche il piedestallo della statua di Merobande già citato nella nota alla pag. 248. fu trovato nel piano di questa Basilica; ed ivi pure devono essere stati quello della statua di Claudiano, riportato dal Nardini, quello di M. Porzio, di Flavio Eugenio, di Annio Paolino Giuniore, di Flavio Peregrino Saturnino, di Saturnino Secondo, e di Petronio Massimo, che si dicono ritrovati in varie epoche nel Foro Trajano. Queste statue, ed altre saranno state poste negl'intercolunni, ed avranno formato una magnifica decorazione alla sala. Qui debbo notare, che Nardini alla pagina citata poco sopra asserisce, che

nel Foro Trajano vi era una statua di Augusto fatta di ambra, ed una di Nicomede Re di Bitinia di avorio, citando Pausania; ma anche qui fu ingannato. Lo Scrittore Greco, dopo la digressione del Foro Trajano riportata di sopra, soggiunge, riprendendo il filo del suo racconto delle statue di Olimpia nella Elide: ( lib. V. c. XII. S. 4. ): As de sinoves as navagrevas past tois mepipepois exxemperal n' per tou naextpou βασιλεως Ρωμαιών εστιν Αυγουστου, η δε του έλεφαντρς βασιλέως Νικομηδους ελέγετο είναι Βιθυνών ec. Cioè: de' ritratti, che sono nelle nicchie, quello di elettro è dell' Imperador Romano Augusto, e quello di avorio si disse essere Nicomede Re de' Bitinj. Queste statue pertanto erano in Olimpia e non a Roma, e nel Foro Trajano. Oltre il piedestallo di Merobaude si è scoperto un frammento di statua semicolossale assisa, con panneggiamento di buon lavoro, che si vede ora posta sotto la nicchia centrale del lato meridionale del recinto. Questa o fu di qualcuno degli uomini illustri, che ivi ebbero la statua, o più facilmente di Trajano stesso.

Nella parte esterna del prospetto, e precisamente innanzi ai gradini furono trovati frammenti di altri schiavi Daci, ma tutti di marmo bianco, alti otto piedi cioè minori de' precedenti di marmo frigio. Ivi dappresso si sono scoperti altri frammenti, che appartenevano ad un sopraornato, o risalto della cornice dell'attico. Questi frammenti sono singolari per la delicatezza degli ornati, e per la loro configurazione simili a grandi mensole molto salienti, che sostenevano probabilmente qualche ornato di bronzo di quelli espressici dagli antichi Scrittori. Nel dado della cornice, che ricorreva fra loro erano espressi a grandi lettere i nomi di alcune legioni, delle quali esistono ancora quelli della XX. Valeria Vincitrice,

e della XV. Apollinare.

Fin qui non si è osservato, che una parte degli edifizi del Foro; il Foro stesso poi, ossia, l'area era avanti al prospetto della Basilica. Se ne vede ancora una parte benchè spogliata delle lastre di marmo, che la ricoprivano. Questa area dovea naturalmente estendersi in lunghezza almeno quanto la Basilica, ed in larghezza giunse fin presso la Chiesa di Campo Carlèo detta anche Spolia Christi. Nel centro di que-

sta piazza dovè essere la celebre statua equestre di Trajano, della quale si è parlato alla pag. 244.; ma ciò non è che una congettura. Pare però che per una statua equestre fosse più adattato il luogo aperto del Foro, che il coperto della Basilica, come pretese Nardini al luogo citato appoggiandosi falsamente alla espressione di Ammiano, che la dice eretta in medio Atrii; o se non vi fu quella statua, vi sarà stato qualche altro monumento di decorazione. A questa area forse dava ingresso verso Spolia Christi un Arco di trionfo come apparisce dalla medaglia riportata al numero 32. Anzi a' tempi del Vacca ( Memor. num. q.) furono trovati gli avanzi di un arco presso Spolia Christi, e molti frammenti di bassorilievi fra i quali distinguevasi Trajano in atto di passare un fiume; si trovarono pure parecchi prigionieri Daci simili agli altri rammentati di sopra.

Conchiudendo pertanto questa appendice egli è chisro, che il Foro Trajano avea dal mezzogiorno al settentrione la stessa direzione, che quello di Nerva, e che si estendeva dal Quirinale al Campidoglio, formando uno degli edifizi più magnifici dell'antica

Roma.

Terminero col notare, che alla pag. 255. è corso un errore tipografico, nel fine della quinta linea della iscrizione dell'Arco di Settimio Severo al Velabro. Imperciocchè dee leggersi PRINCIPI. P. P. PROCOS. ET e non HT PRINCIPI. P. P. PROCOS.

Fine del secondo Tomo.



Tom.II.

Car. Ruspi dis. e inc.

• . . , •

TomºII.

Car. Ruspi dis . e inc .

) • • .



Tom.II.

Car. Ruspi dis e inc.

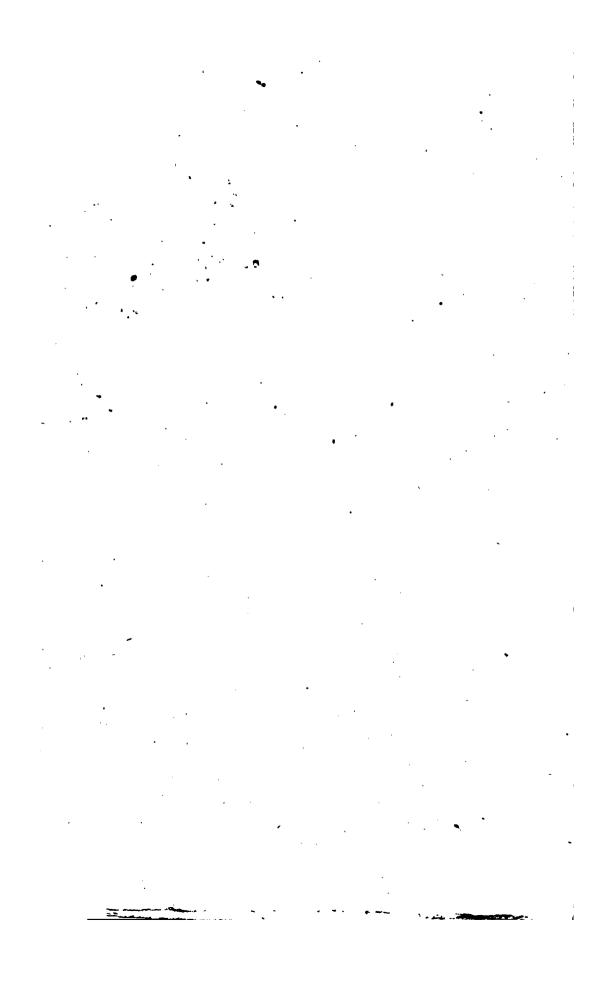

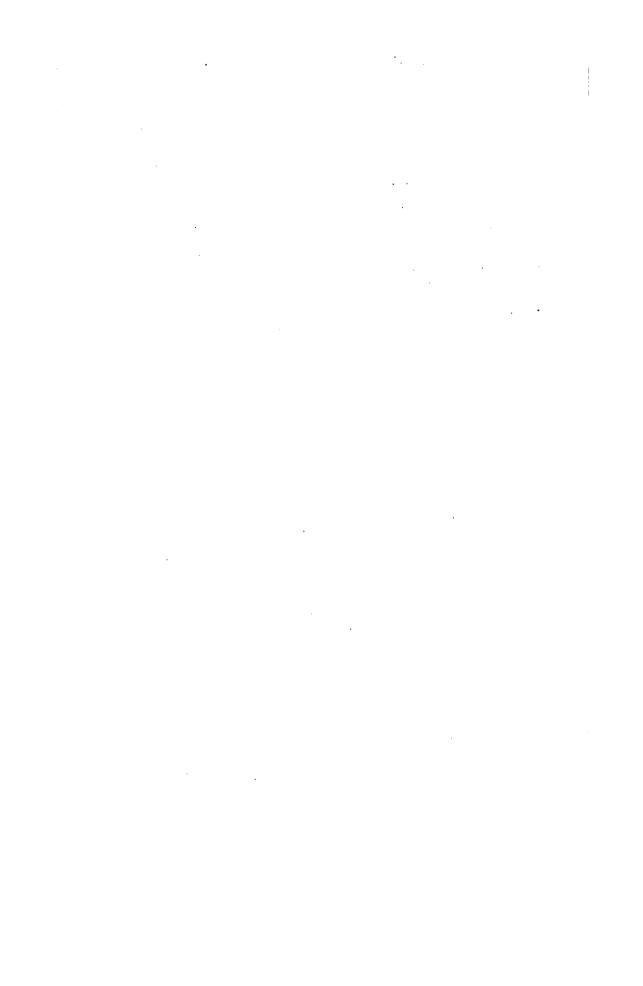

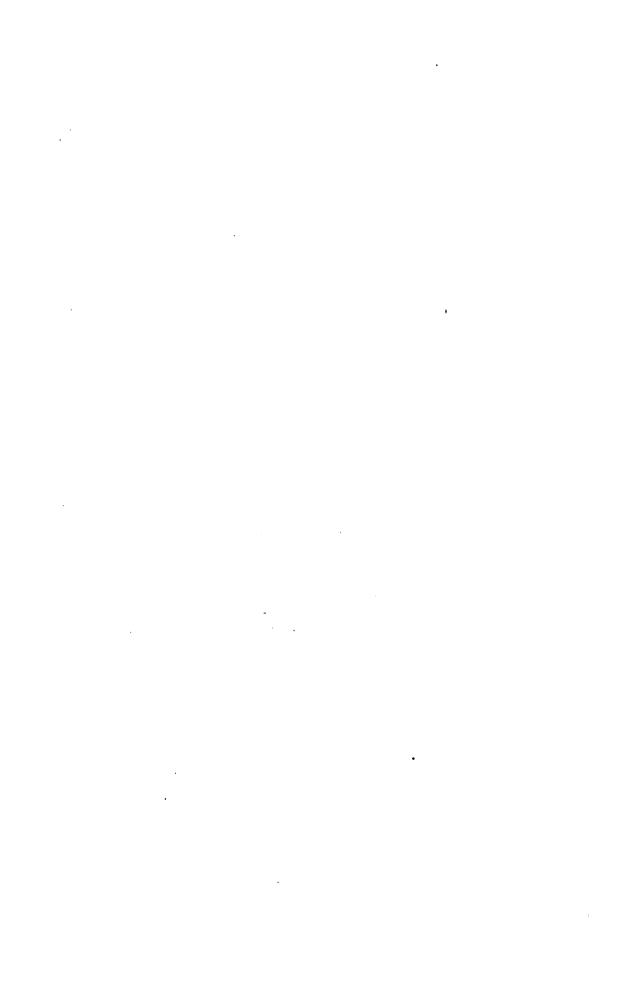

• • . · •

· . • { • • • 

:

